

\_ Standard Bank no oill 1-2 

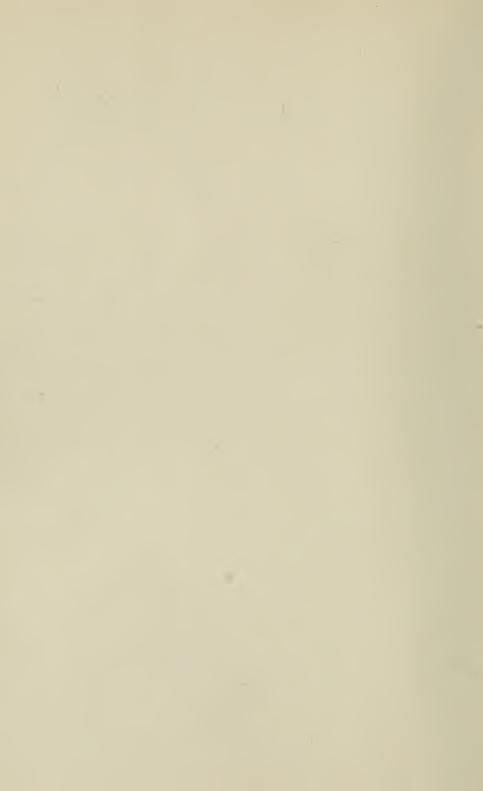



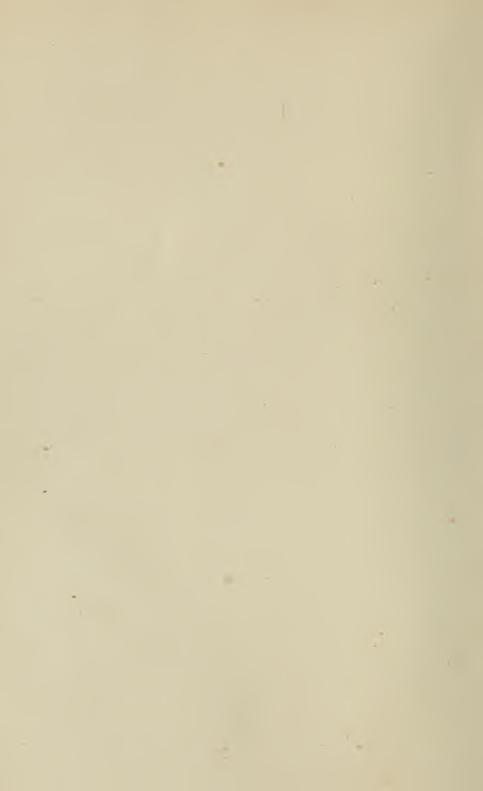



Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign





929.2 F4141c V.2

## NOTE ALLE TAVOLE GENEALOGICHE

DEI NOBILI FERRERO DI MONDOVI E D'ALASSIO.

« Infrascripte sunt porticus de platea aterminate et designate fuerunt et extendj debent ut infra que designate et aterminate fuerunt per dominos Blancum Brexanum . maynffredum veglatium . Petrum calderarium et Johannem anellam de tercerio vici Ramondum boverium . Oddonem biglonum . Obertum de turre et Petrum bechariam pro tercerio caraxoni . Pontum burgenssem Brexanum de valle . Petrum dolium et Thomaum vaschum pro tercerio vallis omnes ad hoc specialiter deputatos . que porticus mensurate fuerunt ad cannam comunis montisregalis . . . . . . .

« Porticus Petri ferrarij est a muro ipsius domus usque ad commune deversus domum Guillelmi dati cana una et media

et unus palmus. et deverssus domum Petri scaragloni est canne due minus uno palmo. Qui sapientes ordinaverunt quod dictus *Petrus* det annuatim nomine ficti de quodam muro quem habet super comuni deverssus viam. que vadit in plano vallis. solidum unum » (*Libro rosso di Mondovi* nella biblioteca di S. M. in Torino, fol. lxxIIIj, lxxXIIj retro, lxxxvj. — Su questo prezioso codice si vede scritto: « Reynerius Fauzoni extat possessor huiusmodi voluminis dei gratia »).

« De sindicatu Thom. garbene.

« Anno domini millesimo cc . lxxxxIII . Indic. sexta die vIII octubris In monteregali. Presentibus Jacobo de burgo notario. Guillelmo Vassallo. decano et Jac. bunello (?) notario testibus rogatis. dominus ubertus palidus. potestas montisregalis presidens in Jurisdicionem. Cum consenssu et voluntate consciliariorum montis regalis quorum nomina inferius describuntur. Et ipsi consciliarii auctoritate et precepto . dicti domini potestatis congregati in loco . publico et consueto . et in pleno conscilio communis more solito voce preconum et sono campanarum congregato. In qua congregatione erant due partes consciliariorum montisregalis . et plures . fecerunt constituerunt et ordinaverunt Thomam garbenam qui et ipse consiliarius est suum sindicum et comunis montisregalis ad omnia negocia ipsius comunis facienda tractanda . et complenda . et ad omnes causas lites et controversias que dicto comuni moventur et quas dictum comune movere vellet contra quamcumque personam . . . . . . . . Nomina autem consciliariorum sunt hec dominus Conradus brexanus dominus Nicolinus brexanus . Anthonius brexanus . Sadonus (?) brexanus . Boniffacius brexanus . Bertholinus brexanus . . . . . . . . Martinus de lavagna . . . . . . henricus ruvor . Guillelmus rogerius. Jacobus de aynoda. Mazurlus forcherius. dominus Jacobus de burgo . Petrus ferrarius . Petrus merzarius . . . . . . . Thomas vaschus . . . . . . . . Obertus molinarius . . . . . Jac. de vasco notarius . dominus Oddonus de morocio. Obertus de turre . . . . .

Anselmus bertonus. Et Ego Guillelmus de romanixio not. palatinus hanc cartam sic scripssi » (Libro rosso cit., fol. xxxvIJ).

- « Concessio in Emphiteosim nemoris Sancti Stephani a Consilio Montisregalis facta particularibus.
- « Anno Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo octavo, Indictione undecima, die Lune duodecimo mensis Maij, in Monteregali, Presentibus Guillielmo Vassallo, Guillielmo Cigliario, et Anselmo Testore omnibus Decanis Communis Montisregalis, et Francesio Novello, et Jacobo Valleta de Rochabaudorum, Testibus rogatis et vocatis, In pleno, et generali Consilio Communis Montisregalis, super domo Communis, voce preconum, et per campanas, more solito congregato, in quo Consilio erant quatuor partes Consiliariorum, et plures quorum nomina inferius scripta sunt . . . . . . . . dominus Potestas (il signor Uberto de Govono) de consensu, et voluntate omnium, et singulorum infrascriptorum Consiliariorum, cognita, et exprobata eorum voluntate per partitum factum inter ipsos Consiliarios per ipsum Dominum Potestatem ad album, et nigrum, et ipsi Consiliarii cum auctoritate, et decreto dicti D. Potestatis, et Thomas Garbena Sindicus dicti Communis . . . . . conditionibus infrascriptis expressim habitis inter ipsas partes, cuilibet ipsorum emphiteotarum pro quintadecima parte, Videlicet Nicoleto Veglatio, Bonanato Fauzono, Brexano Veglatio, Petro Ricardo, Oddino Fauzono, Petro Marzario, Ramundo Forcherio, Petro Ferrario, Joanni Ricardo, Guillielmo Rogerio, Henrico Cavatie, Jacobo Merzario, Jacobo Cameyrano, Guillielmo de Guascho, et Petro Bechariæ Ad habendum, tenendum, et possidendum . . . . . . .

Nicoletus Veglatius filius Domini Manfredi, Jacobus Danna, . . . . . Joannes Ricardus, . . . . . Belardus Blanchus, . . . . . Antonius Dadeus, . . . . . . Obertus de Turre, . . . . Petrus Ricardus, . . . . Lambertus Cigna, . . . . Guillielmus Corderius, . . . . . Conradus Dolius, . . . . . Thomas Vaschus, . . . . . Dominus Thomas Garotius . . . . . Petrus Prhomius . . . . . et Magister Guillielmus Accimator, et Ramundus Forcherius.

« Et Ego Franciscus Veglatius Notarius Palatinus, et nunc Communis Montisregalis hijs omnibus interfui, et rogatus hanc chartam sic scripsi » (*Jura civitatis Montisregalis*, in Monteregali MDLXXXXVIII, fol. 332).

Monsignor Della Chiesa (Genealogia delle Famiglie Nobili del Piemonte, Ms. nella bibl. di S. M. in Torino, vol. 3, p. 67) assegna all'anno 1299 la donazione in enfiteusi del bosco di Santo Stefano; e in altro libro manoscritto leggo: « 1299. 18. Februarii concessio in Emphiteosim nemoris S. Stephani a Consilio Montisregalis facta particularibus ». L'errore però è spiegato dal Libro rosso di Mondovì, in cui si trova (fol. xxxvIIJ) il seguente istrumento:

- « De ficto Boschi sancti stephani.
- « In no domini millesimo cc lxxxxvIII]. Indic XJa die mercurij XVIIJ menssis februarij. In monteregali presentibus. Thoma . garbena . et Petro ricardo . notario . testibus rogatis . dominus Petrus de episcopo (?) Judex comunis montisregalis precepit michi Nicolino de Rurore notario infrascripto ad instanciam ottonis biglonj sindici dicti loci nomine dicti comunis ut autenticare deberem et in formam publicam instrumenti redigerem ad eternam rei memoriam instrumentum infrascriptum Tenor cuius talis est. Anno domini millesimo cc . lxxxxvIII . Indic. XJa die lune XIJ menssis madij . In monteregali . presentibus Guillelmo vassallo . Guillelmo ciglario et Anselmo testore omnibus decanis comunis montisregalis et francexio novello.....»
  - « Petrus ferrarius » il 6 di luglio del 1301 fu « in pleno con-

scilio » come risulta dall'instrumento « De sindicatu Petri tricoli » (Libro rosso cit., fol. lxj retro).

« MCCCXXVII . 1 . marzo . Giuramento di fedeltà prestato al Vescovo d'Asti da alcuni uomini di Monteregale. Dal Cartulario Astese.

« In nomine Individuæ Trinitatis amen. Ad honorem et laudem Domini nostri Jesu Christi et Beatæ et Gloriosæ Virginis Mariæ Matris eius et B. B. Apostolorum Petri et Pauli, Beatorumque Sanctorum Donati, et Francisci et totius Coelestis Curiæ. Amen . Infrascripti homines de Montevico diebus infrascriptis in præsentia testium infrascriptorum in Ecclesia Sancti Francisci de Montevico fecerunt fidelitatem Reverendo in Christo Patri, et D. D. Arnaldo Dei, et Apostolicæ Sedis gratia Episcopo Astensi recipienti suo nomine, et Astensis Ecclesiæ ac successorum suorum canonice intrancium modo, qui sequitur: juraverunt namque ad Sancta Dei Evangelia, corporaliter tactis scripturis singulariter quilibet ipsorum infrascriptorum erit perpetuo bonus et fidelis, et legalis homo ipsi Domino Episcopo, Astensique Ecclesiæ, et successoribus ipsius Domini Episcopi, et honores et jura ipsius Domini Episcopi et successorum suorum et Astensis Ecclesiæ defendet, et manutenebit totis viribus, ac omnia conservabit generaliter, faciet, et observabit omnia et singula quæ facere tenetur, et debet quilibet bonus et fidelis homo Domino suo . Salvo semper reservato Serenissimo Principi Domino Roberto Jerusalem et Siciliæ Regi honore suo et hæredibus ejus. Anno Domini MCCCXXVIII . Inditione II. et die primo mensis Marcii. Actum in Monteregali in Ecclesia Sancti Francisci de Montevico, præsentibus Joanne de Consule Capitaneo societatis populi Montisvici, D. Leonardo Cassano Legum Doctore, et Francesio Bratexio, Matteo Decano, et Petro Speotta Decano et Tompeta testibus vocatis et rogatis. Primo juraverunt omnes infrascripti Consiliarii comunis Montis modo supradicto secundum pacta et conventiones, quas habet comune Montis cum Domino Episcopo, et Ecclesia Astens .et primo Bonanatus Fausonus: Bartolomeus Oddonis Fausoni;

Franciscus filius Percivalis Fausoni, Guillielmus Doncellus: Tomenus Rogerius; Martinus Rogerius; Georgius Rogerius, Gullielmus de Topiis, Henricus Cachzinotus, Gulielmus Scaragionus, Johannes Datus, Gullielmus Ferrarius, Bartolomeus de Victali; . . . . . Jacobus Accimator, Jacobus Marcerius . . . . . . . Petrus Marcerius, Rubeus Vitalis . . . . . . Thomas de Scagnello . . . . . . Viglonus Garinbaudus, . . . . . . Obertus filius Gullielmi Dolei, . . . . Jacobus Rex de Valle, D. Thomas Nicolaus Garbenna, . . . . . Laurencius de Bossolasco, . . . . . . Berxanus de Valle, , . . . . . D. Antonius de Morocio, D. Petrus Tricollus, Nicolaus Tricollus, Jacobus de Pollis . . . . . . Richelmus de Richelmis . . . . . Anselmus Bertonus, Petrus Bertonus, Henricus Bertonus, . . . . . Gullielmus de Puteo, Anselmus Taseta, Petrus Ferrerius . . . . . D. Jacobus Biglonus, Facinus Biglonus . . . . . Petrus de Amiste . . . . . . . . Georgius Marenchus, Oddinus de Turre . . . . . . Gullielmus Daymus, et de prædictis omnibus tam dictus Dominus Episcopus, quam omnes supradicti præceperunt per me Notarium infrascriptum fieri publicum instrumentum.

| Bartolomeus Datus Jacobinus de Vitali                       |
|-------------------------------------------------------------|
| Oddinus de Ast Jacobus filius                               |
| Gullielmi Accimatoris Jacobus Carrutus »                    |
| (Gioachino Grassi, Memorie istoriche della chiesa vescovile |
| di Monteregale, Torino MDCCLXXXIX, tom. II, p. 127).        |

- (2) V. l'istr. 5 marzo 1328 nella nota precedente. V. pure la nota seguente.
- (3) « 1393 Sotto il portico degli eredi del q. Paolino Ferrario del Mondovi, Gio. Ferrario, Alassia sua Madre, Mastro Ludovico Ferrario congiunto con Guglielmo Ferrario, e come Proc. re di Tommaso Ferrario fratelli, figliuoli del detto q. Paolino, disputavano certi beni, e fra gli altri una Fucina, e vi è nominato un q. Giaccomo Ferrario ex prot. Villietti in L. 3 » (Monsignor Della Chiesa, Genealogia delle Famiglie Nobili del Piemonte, Ms. e l. cit.).
  - (4) V. la nota precedente e quella che segue.
- (6) « 1467 N. Giuliano Ferrario del Mondovì » (Op. c l. cit.). « L'anno 1492. fa la festa di San Giacomo » (Memorie Per formare la Storia del Monteregale Raccolte, ed Ordinate dal Padre Maestro Giuseppe Andrea Rolfi Agostiniano, Monregalese » Ms. di n. 826 nella bibl. di S. M. in Torino: N. XIII, n. 1, Copia di Memorie per l'Albero Genealogico della Famiglia Ferrero di Mondovì; n. 2, Altre Memorie ed Alberi Genealogici della stessa Famiglia Ferrero). Il p. Rolfi dà per padre al nobile Giuliano Ferrero un Oddone (Op. e 1. cit.).

- (7) « 1513 N. Beltramino Ferrerio, N. Agostino Ferrerio, ed Ellena sua sorella e moglie di Bernardino Fauzone, detto Agostino era figlio del q. Giuliano ex prot. Jo. Lud. Gerbenna » (Della Chiesa, op. e l. cit.). « 1509, Agostino figlio del quond. nob. Giuliano vende una casa ad Henrieto Beccaria rog. to Franceschino Ballesteri » (Rolfi, Ms. cit.).

Del nobile Bertramino Ferrero vicesindaco di Mondovì è cenno in un istromento del 25 di luglio 1512 (Libro cit., fol. 297).

« 1399 M.<sup>ro</sup> Gioanni e Guglielmo fratelli de Ferrari del Mondovì — ex eod (prot. Villietti) figliuoli del q. Paolino; Giovanni f. q. Paolino accomprò una casa da Costanzo Fauzone — ex prot. Jo. Donzelli » (Della Chiesa, op. e l. cit.). — Giovanni Ferreri q.<sup>m</sup> Paolino viveva ancora nel 1421 (Rolfi, Ms. cit.).

« 1430 Fra gli altri che dal Mondovì e Mandamento suo andarono abitare al Castelletto di Cuneo, furono *Gioanni Ferrero* di Carassone » (Della Chiesa, (op. e l. cit.).

## (10) — V. la nota che segue.

egliere. 1445 » (Rolfi, Ms. cit.).

(12) — « 1430 Antonio Ferrario del Mondovì constituì suo Proc. re Oddino Ferrario del med.º, e questo Antonio era figlio q. Nicolino del Piano di Breo » (Della Chiesa, op. el. cit.).

(13) — « 1447 Steffano Ferrario fece testamento nel quale nomina Paolina sua sorella, e Paolino suo figliuolo, al quale sostituisce Antonio fratello di lui testatore » (Op. e l. cit.).

(14) — « In nomine Domini Nostri Jesu Christi Amen. Anno Domini millesimo quatercentesimo decimo nono, Indictione duodecima, die vigesimo quarto mensis Augusti. Congregato, et convocato Generali Consilio Communis, et Hominum Civitatis Montisregalis, sono tubæ, campanarum, et voce præconia, more solito, in loco consueto, De mandato, et impositione Egregij Do. Petri de Belloforti, dictæ Civitatis, et Districtus, honorabil Capitaneo, et Vicario pro Illustriss. Principe Do. nostro D. Sabaudiæ Duce . Ad quod Consilium venerunt, et præsentes fuerunt infrascripti Consiliarij, et adiuncti, quorum nomina infra describuntur. Videlicet, Petrus Thealdus Sindicus, Do. Ludovicus Paganus, Legum Doctor, Do. Jacobus Paganus Jurisperitus, Joannes Fauzonus, Guillielmus Biglionus . . . . . . . Joannes Donzellus, Mattaeus Fauzonus . . . . . . . Bartholomæus Tagliaferr . . . . . . . Margaritus Ferrerius, Constantius Marencus . . . . . . Gullielmus Ferrerius . . . . . . . In ipso namque Consilio fuit propositum, et arengatum, ut providere, et consulere placeret præsenti Consilio, super gubernatione, aut relaxatione Castrorum loci Vici, Rochebaudorum, Bastite, Carassoni, Montisalti, et Roburenti, et ut suprà utiliùs foret dictæ Communitati, et Hominibus Montisregalis requirere prædictum Illustriss. Do-

minum nostrum qui præsentialiter tenet et ad eius manus dicta Castra, de ipsorum Castrorum, et Fortalitiorum relaxatione, et quòd ipsa remitteret dictis Communitati, et Hominibus Montisregalis; vel quòd in totum expedirentur, et relaxarentur prædicto Domino nostro. In cuius reformatione Consilij, per omnes in concordia, nemine de dicto Consilio ut suprà ad invicem discrepante, consultum et deliberatum, et conclusum fuit, Quòd ipsa Fortalicia, quò ad dominium, proprietatem, possessionem, et gubernationem in totum remaneant, et sint præfati D. nostri Ducis Sabaudie, ac hæredum, et successorum suorum quorumcunque. Attento, quòd pridem Commune, et Homines, non possunt dicta Castra gubernare, nisi cum magnis sumptibus, et expensis, et si reverterentur ad manus dictæ Communitatis scandala, odia et rancores, ex ipsorum Castrorum gubernatione, multipliciter inter ipsos Cives suscitarentur. Hoc tamen acto, quòd Homines locorum prædictorum, et Villæ prædictæ, remaneant dictæ Communitati, et Hominibus Civitatis Montisregalis, et sub omnimoda iurisdictione, et regimine Vicarij, et Officialium Civitatis antedictæ, et prout temporibus retroactis consueverunt, et iuxtà consuetudinem retroactis temporibus observatam » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 11).

V. le note 3ª e 9ª, ed anche il capitolo II, pag. 69, nota 3ª.

<sup>(15) — « 1460</sup> Martino del Mondovì testimonio nell'autenticazione del privileggio fatto da P.º Ludovico d'Acaja alla Città del Mondovì » (Della Chiesa, op. e l. cit.; — Jura civit. Montisreg., fol. 7 retro e 8).

<sup>(16) — «</sup> MDXXIX . XIIII . Junii . Transactio pro bealeria Brobii cum monasterio Poglioliæ.

<sup>« . . . . .</sup> Et Nobilis Heustachij Stopperij Sindicus dictę Bealerię, Necnon Nobiles Jacobus Grassi, et *Thomas Ferrerij quondam Johannis*, ac Facius Berruerij, et Ludovicus de Praeto, Cives Montisregalis, tam nominibus eorum proprijs,

Il padre Rolfi (Ms. cit.) fu d'avviso che il nobile *Tommaso Ferrero* fosse figlio del *Giovannino* q.<sup>m</sup> *Oddino*, il quale viveva nel 1492.

- (17) Maria Morozzo, moglie di Tommasino o Tomino Ferrero nobile monregalese, era figlia di Andreina delle Garbene (Litta, Famiglie celebri: fam. Morozzo di Mondovi, tav. III).
- (18) « 1441 Violante f. del q. Mastro Martino Ferrero del Mondovi, era sotto la cura del Mastro Enrietto Richermo medico » Della Chiesa, op. e l. cit.).
- (19) « 1373 Il N. Battista Ferrero accomprò quattro giornate di Campo in Mondovì da Antonio Merlo » (Op. e l. cit.).
- (20) « 1415 (?) *Paolino Ferrario* possedeva sopra la piazza del Mondovì un Palazzo » (Op. e l. cit.).
- (21) « 1413 (?) Giorgio Ferrario f. q. Lazzaro del Mondovi, — Item Gioanni Ferrario fu Giorgio e Giaccomo fu Paolino tutti in un instromento fol. 177 nel med.º Protocollo [Jo. Donzelli?] — Un Giorgio Consigliere con Giaccomo Petrino consiglieri » (Op. e l. cit.).
  - « 1427 D. Jacobus Ferr. (Rolfi, Ms. cit.).
  - « MCCCCXXXXI . IIII . Kal. Aug.

« In nomine Domini Amen, Anno eiusdem Domini Millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, Indictione quarta, die vicesima septima mensis Februarij, Notum sit universis et singulis præsentibus, et futuris, Quòd in pleno, publico, et generali Consilio Communitatis, et hominum Civitatis Montisregalis, ac omnium, et singulorum locorum districtus eiusdem legitimè convocato, et congregato, voce præconia, et sono campane more solito, de mandato, et impositione eximii legum Doctoris Domini Christophori de Summarippa, Locumtenentis Spectabilis Domini Joannis Oddoni de Solario Vicarij dicte Civitatis, eiusdemque Judicis, Et in presentia ipsius Domini Locumtenentis, in domo Communis dicte Civitatis, ubi consilia solent celebrari, In quo Consilio erant præsentes duæ tertiæ partes, et ultrà Consiliariorum ipsius Civitatis, et districtus eiusdem, Quorum Consiliariorum nomina sunt hæc, et infrà serietim describuntur: Marcus Gaglietus Sindicus, Dominus Raphael de Castrutio legum Doctor, Jacobus Ferrarius, Guillielmus Fauzonus; Georgius Ferrarius, Marcus de Vignabona, Georgius de Rufina, Hieronimus Caudera, Pensa de Pensis

« Et de hijs omnibus, et singulis iusserunt fieri publicum Instrumentum per me Notarium infrascriptum, Scribam dicti Consilii Sapientis dictamine dictandum, Præsentibus Nobili Blasio Verduni de Villafranca, Milite pręsentis Civitatis, Ludovico Bunignano de Busca, Baptista Tricolo, et Antonio Testa, Testibus ad pręmissa vocatis, et rogatis.

« Et Ego Ghilardinus Ferrarij publicus Imperiali authoritate Notarius, Curiæque Illustrissimi Domini, Domini nostri Sabaudiæ Ducis iuratus, his omnibus, et singulis, dum sic ut præmittitur agerentur interfui vocatus, Et rogatus, hoc Instrumentum recepi, idque scripsi propria manu cum mei soliti signi appositione, in testimonium præmissorum » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 141, 146).

« Notificatio ratificat . emptionis Margaritæ, facta per Civit. Mont. Reg. D. Francisco de Thomatis.

« Anno Domini Millesimo quatricentesimo quadragesimo primo, Indictione quarta, die ultimo mensis Augusti, Actum in Castro Sancte Margaritæ, In Aula dicti Castri, Presentibus Joanne de Roveto de Castronovo, Manfredo de Azeriis de Somano, et Jacobo Macagno de dicto loco, Sanctæ Margaritæ, Testibus vocatis, et rogatis . . . . . . . . ». Viene riferito il seguente istromento: « In nomine Domini, Amen, Anno Domini Millesimo quatricentesimo quadragesimo primo, Indictione quarta, die vigesimo secundo Julii, Actum in Civitate Montisregalis, super domo Communis, ubi Consilia celebrantur, Præsentibus Jacobo Blanchi, Michaele de Benasco Famulo Curiæ, et Petro Maria Trombeta dictæ Civitatis, Testibus ad hæc vocatis, et rogatis . . . . . . . Hinc est, quod Consilium Civitatis prædictæ, eiusque Districtus, et Poderij, in quo aderant plusquam due tertie partes Consiliariorum, quorum nomina infra denotantur, et serietim sunt descripta. Jacobus Vivalda Sindicus, D. Raphael de Castrutio, Ogerius Fauzoni, Jacobus Ferrerius, Guillielmus Fauzoni, Lucemburgus Azimator, Georgius Ferrarius, Marchus de Vignabona, Georgius de Ruphia, Hieronimus Cauderarius, Pensa de Pensis, Anto. de Magistris, Benentinus de Bremide, Marenchinus Marenchi, Ludovicus Prucha . . . . . . De quibus omnibus, et singulis dicti Dominus Raphael, et Manolinus Sindici antedicti, nomine, et vice omnium, et singulorum, quorum intersit, aut interesse possit, præceperunt infrascriptum Notarium (Giacomo Nerveti) fieri unum, vel plura Instrumenta Sapien. dictamine si fuerit opportunum ». Alla fine della copia dell'atto del 31 di agosto si legge: « Et Ego Joannes de Regibus de Roburento Mandamenti, et Jurisdictionis Civitatis Montisregalis, Hoc suprascriptum Instrumentum fideliter extraxi, de Prothocollis quondam Nobilis Girardini Ferrarij, nil addito, vel diminuto, præter punctum, et syllabam, ex licenția mihi concessa . . . . . » (Jura civit. Montisregalis, fol. 268).

« 1445. In Mondovì nel Banco che tiene Giaccomo Ferrario dal N. Gianni Fauzone fu fatto un atto avanti Girardino Fer-

rario. Questo Girardino figlio di Giaccomo e Antonio suo fratello fecero un contratto nel quale vi è nominato Giaccomo Ferrario della Torre di Ceva » (Della Chiesa, op. e l. cit.).

« 1447 (18 di maggio) Giaccomo consigliere del Mondovì, quando confirmata la sentenza arbitramentale data tra quelli del Macello e Carrù ed era anco consigliere nell'istess'atto Giorgio Ferrero » (Op. e l. cit.; — V. pure Jura civit. Montisregalis, fol. 376).

« MCCCCLIX . XXIIII . Februarii — Laudum inter ven. Capitulum, et Communitatem Montisregalis, ac Homines Margaritæ ». In questo istrumento è riferito un altro del 16 di marzo 1452, da cui appare che, congregato il maggior consiglio di Mondovi nel refettorio del convento dei frati Minori « ubi solent aliquando consilia eiusdem Civitatis celebrari » vi intervennero come consiglieri « Georgius Ferrerij . . . . Jacobus Ferrarius . . . . . Petrinus Ferrarius » (Jura civit. Montisreg., fol. 169).

« Instromento d'acquisto 22 7.mbre 1454. rogato Donzello,

« Altro 23. 7.mbre 1456. rogato cui sovra; Da' quali documenti risulta che *Giacomo Ferrero* ebbe quattro figliuoli, cioè *Battista*, il quale forma la linea del Sig. Marchese d'Ormea, Gilardino, Ludovico, ed Antonio.

« Transazione 11 . 8. bre 1572 . rogata Perlasco seguita tra Cristoforo, Bartolomeo, Fra Giuseppe Cavaliere Gerosolimitano, e Giò Luiggi Ferreri, da cui risulta che il predetto Giacomo instituì un Fidecommisso, a cui essendo essi chiamati transiggono sovra le differenze a tal riguardo insorte » (Notizie sui nobili Ferrero di Mondovì, Ms. della seconda metà del sec. XVIII, nell'Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

V. capitolo II, pag. di n. 60.

<sup>(22) — «</sup> Giacomo Cap.º co. Madal.º de Sig. di Scaniello » (Typus Antiquiss.º et Nobill.º Genealogie Familie Ferrerie Montis Regallis, et Allassij, etc., nell'Arch. pred.). — Angius, Narra-

zioni sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, Torino 1843, vol. I: Casa Ferrero di Mondovi; — Teatro Araldico, Milano e Lodi 1847, Tom. VII: fam. Ferrero.

(23) — V. nella nota 21ª l'istrumento del 27 febbraio 1441, riferito in quello del 29 luglio (IIII Kal. Aug.) dell'anno stesso; quello del 22 luglio 1441, riferito nell'istrumento del 31 di agosto, anch'esso del medesimo anno; la notizia di Monsignor Della Chiesa del 1445, e l'istrumento del 23 settembre 1456.

« MCCCCXLI. penult. iunii — Ordinatio Gebennis data super iurisdictione et finibus, pro civitate Mont. Regalis, adversus sententiam latam pro D. Francisco de Thomatis, et communitate Margaritæ (pergamena in Città) . . . . . . Et Dilecti fideles Dominus Raphael de Castrutio Legum Doctor, Manolinus de Morotio, et Georgius Fauzoni, suis proprijs, et Sindicario, et Procuratorio nominibus Hominum prædictę Communitatis Montisregalis, de ipsorum Sindicatu, et Procuratorio docentes Instrumento fieri rogato per Girardinum Ferrarium Notarium, dato die vicesima septima novissime fluxi mensis Februarij ». — Di quest'istromento di procura rogato il 27 di febbraio del 1441 « per Girardum Ferrarium, Notarium » si fa pur menzione nell'istromento del 4 luglio 1441 « Remissio loci Margaritæ per Ludovic. Ducem Sereniss. Civitati Montis Regalis » (Jura civit. Montisreg., fol. 262 e 264).

« MCCCCXLII. VIIII. maii — Apprehensio possessionis castri Margaritæ per civitatem Montis Regalis » istrumento rogato dal nobile Girardino Ferrario notaio di Mondovì « in dicta Villa Margaritæ, videlicet in Castro dicti loci » (Libro cit., fol. 272).

« MCCCCXLII. VIIII. maii — Apprehensio possessionis loci, et villæ Margaritæ, per civitatem Mont. Reg. » istr. parimente ricevuto dal nobile Girardino Ferrario notaio « in villa prædicta Margaritæ, videlicet in recepto dicti loci » (Libro cit., fol. 281 retro. In questo secondo istromento del 9 maggio 1442 si menziona la suddetta procura del 27 febbraio 1441 rogata dal notaio Ferrero).

« Sententia ducalis consilii lata super observatione conventionum civitatis Montisregalis - In nomine Domini Amen, Anno à Nativitate eiusdem Domini sumpto Millesimo quatricentesimo sexagesimo, die quinta Julii, Per Nos Consilium Illustrissimi Principis Domini nostri Domini Lydovici Sabaudiæ Ducis, Chablaysij, et Auguste, Sacri Romani Imperij Principis, Vicarijq. perpetui Marchionis in Italia, Principis Pedemontium . . . . . Visa cedula incipiente Expedit, etc. Visa quadam supplicatione Illustrissimo Domino nostro porrecta, pro parte Egregij (sic), et Nobilium Domini Joannis Antonij de Bruno Juris professoris, Girardini Ferrarij, et Marenchini Marenchi de Monteregali, et Dionysij Gastaudi, ac certorum aliorum de Rochabaudorum . . . . Data, lata, et lecta fuit hæc nostra Sententia diffinitiva in Montecalerio . . . . » (Libro cit., fol. 15). « Nob. Ghilardino Ferreri fig. lo del quond. Jacobo compra un pratto da Battista Tomatis L'anno 1452 . . . . . . . Avea altri fratelli. Consigliere di Mondovì 1441. 1460. è notajo » (P. Giuseppe Andrea Rolfi, Memorie per formare la storia del Monteregale, Ms. cit. della bibl. di S. M. in Torino).

Da antichi alberi genealogici appare del matrimonio di Girardino Ferrero con Anna della nobile famiglia monregalese dei Biglione, che aveva per insegna « una banda, ò sia un tronco d'albero verde, in campo d'oro » (Della Chiesa, Fiori di Blasoneria, p. 31).

<sup>(24) — «</sup> CAROLUS Dux Sabaudiæ, Chablaysij, et Augustæ, Sacri Romani Imperij Princeps, Vicariusque perpetuus, Marchio in Italia, Pedemontium Princeps, Comes de Villarijs, Baro Vuaudi, Niciaeq., Vercellarum, ac Friburgi, etc. Dominus.

<sup>«</sup> Universis serie præsentium fiat manifestum, Quòd cum per Tres Status Patriæ nostræ Cismontanę ultimate tentis in Civitate nostra Taurini, pro solutione fienda dotium Illustrium Sororum nostrarum carissimarum Mariæ, et Ludovicæ de Sabaudia, uxorum Illustrium Fratrum nostrorum Dominorum Bandevillæ,

et Castri Givonis, Nobis fuerit concessum subsidium, seù donum gratuitum Septuaginta Millium Florenorum parvi ponderis.

- « Impeterenturque Dilecti fideles nostri Sindici, Homines, et Communitas Civitatis nostrę Montisregalis, pro se, et Villis, ac locis sibi adiacen., cum ipsis de Monteregali responden. Per Spectabilem, et benedilectum fidelem Consiliarium nostrum Ruffinum de Murris Finantiarum, et Thesaurarium Sabaudiæ generalem, Ipsiusque subsidij Receptorem, Ad solvendum Ratam ipsis impositam, et taxatam.
- « Et quod ipsi Sindici, Homines, et Communitas Spectabilem Consiliarium Dominum David de Ferrarijs Utriusque Juris Doctorem, et Dilectum fidelem nostrum Petrinum Garbenæ Clavarium dicti loci Montisregalis eorum Ambaxiatores ad Nos destinarunt . . . . . . . .
- « Datum in Montecalerio die vigesima secunda mensis Julij, Anno Domini Millesimo quattricentesimo octuagesimo quinto » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 23).
- « Carolus Dux Sabaudle, Chablaisi, et Auguste, Sacri Romani Imperij Princeps, Vicariusq. perpetuus, Marchio in Italia, Princeps Pedemontium, Baro Vuaudi, Comes de Villaris, Nicieq., et Vercellarum, ac Friburgi, etc. Dominus. Universis serie presentium facimus manifestum, Quod cum dilecti fideles nostri Sindici, homines, et Communitas Montisregalis molestarentur ad instantiam Procuratoris nostri Fiscalis, et impeterentur ad solvend. nobis singulis annis pro censu, seu fogagijs, nobis debitis per dictam Communitatem Montisregalis, duos mille ducatos auri Januinos, ad quos se non teneri dicebant, et opponebant, nisi duntaxat ad solutionem duorum millium Florenorum auri, valoris duarum librarum, duodecim solidorum, et sex denariorum monete Astensis, seu quatuordecim denariorum grossorum monete nostre Sabaudie pro quolibet floreno monete currentis ex forma suarum Franchisiarum.
- « Ecce quod ad Nostram venientes presentiam spectabiles, benedilectique nostri, Do. Jo. Petrus Biglioni, et *David de* Ferrerijs, Jurisutriusque Doctores. Necnon Petrinus Garbena, et

Simonetus Guastaleva, Ambasciatores dictæ Communitatis, Nobis supplicarunt humiliter . . . . . . . . (26 febbraio 1488 — Libro cit., fol. 31).

« 1485 David Dottore del Mondovi, fu con Petrino Garbena mandato al D.ºa Carlo per raccorrer di certi beni imposti, era Vicario del Govern..... d'Asti. — 1488 David Ferrero del Mondovi Dottore e Vicario del Governatore d'Asti con altri arbitri tra Sig.ºi di Sanfrè — ex arch. annot. Sal. e Viccario 1494 » (Monsign.º Della Chiesa, op. el. cit.).

Dalle prove di *Paolo Ferrero* per la croce di San Maurizio del 14 maggio 1573 risulta che *Davide Ferrero* era vicario d'Asti. — V. pure il capitolo III, pag. di n. 85.

La moglie di Davide Ferrero in alcuni antichi alberi genealogici è chiamata Gasparina, in altri Catterina Morella.

« Nob. Davide marito di Gasparina, Avv.º, padre di Agostino, e di Gioanni Secondino, e di Antonio Cav.re di Malta . . . . . . . . Del 1512 già era morto — 1485 ambasciador del (sic) Duca Carlo — e del 1488 » (Rolfi, Ms. cit.).

« Universis serie præsentis Instrumenti fiat manifestum, Quòd cum præfatus Illustriss. et Excell. Princeps, et D. noster, D. Carolus Sabaudiæ, etc. Dux. Inter alias graves curas, quæ mentem suam interdum agitarunt, postquam ad Ducalem dignitatem pervenit, studuerit semper civiles quæstiones, et differentias Particularium personarum Civitatis suæ Montisregalis extinguere

« Et hoc Idèo venerunt ad prefatum Illustr. Dominum nostrum, Spectabiles, ac generosi Domini Joannes Jacobus Parpalia, Dominus Martinus Calvus, Jurisutriusque Doctores, Augustinus Ferrerij, Constantius Marenchi, Benentinus de Valle, et Joannes Baptista Doncelli, Secretarius dictæ Communitatis, Nuntij, Oratores, ac Procuratores parte ipsius Communitatis, ad Excellentiam destinati . . . . . » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 41).

Dal suo testamento del 20 giugno 1528 risulta che era figlio di David e fratello di Secondino (Notizie sui nobili Ferrero di Mondovi, Ms. cit. dell'Arch. Ferreri d'Alassio). « Agostino del quondam David marito di . . . . . . vivea nel 1512. morì nel 1528 senza prole, ed era fratello di Anto [morto il d.º Agostino l'anno stesso] e di Secondino da lui lasciato erede — oratore e proc. re della Città » (Rolfi, Ms. cit.).

V. Capitolo III, p. di n. 85, nota 2ª.

<sup>(26) —</sup> V. testamento 20 giugno 1528 nella nota precedente, e la nota di n. 24. — Nel Typus Antiquiss.º et Nobill.º Genealogie Familię Ferrerie cit. si legge: « Segond.no Cap.º di Corazze ». — « Gioanni figlio di Davide . . . . . . vivea del 1512 . . . . . Nob. Secondino figl.lo di David, frat.º di Agostino, e Antonio. Del 1517 fece la festa a S. Giacomo in compagnia de' suoi frattelli. Del 1528 già morto » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(27) — «</sup> Instr<sup>o</sup> di cessione 13. aprile 1520. rogato Donzello, da cui risulta che *Antonio* fratello di *Agostino*, e *Secondino* figli di *David Ferrero* cra Cavaliere di Rodi, e dovendo partire L'indimani per Rodi, affine di unirsi agli altri Cavalieri in difesa di quella Città assediata dal Turco, cede a detti suoi fratelli ogni sua ragione sovra i beni materni mediante la somma di F.<sup>ni</sup> 4/m, di cui aveva bisogno per supplire alle spese del suo viaggio, e spedizione.

« Bolla del Gran Mastro Filippo de Villiers Lisleadam (\*) datata in Creta 10. giugno 1523, per estratto dalla Cancelleria di Malta 22. 8. bre 1739. Per cui si concede a F. Antonio Ferrero della Ven. da Lingua d'Italia la facoltà di alienare diversi beni, ed effetti al med.º pervenuti indipendentemente dalla Religione.

« Altra sotto l'istessa data, per cui dal detto Gran Mastro si si permette al pred.º Fra *Antonio* di partire da Creta, e portarsi nelle parti d'Occidente per la spedizione d'alcuni suoi affari, con che debba riportarsi a Creta quando fosse richiamato.

« Prove per la croce di S. Morizio di *Paolo*, e *Luigi* (Ferrero)....

« Prove per la croce di Malta di Fr. Girolamo Pensa, il quale siccome discendeva da Antonina Ferrera sua Ava paterna ha dato prove dell'antichità della Famiglia Ferrera, risultando da d.º prove che Fr. Antonio, e F. Giuseppe Ferreri erano Cavalieri Gerosolimitani in tempo di Rodi » (Notizie sui nobili Ferrero di Mondovì, Ms. cit.).

V. pag. 102, nota di n. 1.

« Fr. Antonio Ferrero del Priorato di Lombardia . li . . . . Luglio 1520 » (Bartolomeo del Pozzo e Roberto Solaro di Govone, Ruolo generale de' cavalieri gerosolimitani della veneranda Lingua d'Italia, Torino M. DCC . XIV, p. 70).

« Antonio figlio del quond. David Ferrerio testimonio nel 1516 — Un Antonio figl.º di Catterina (?), fratello di Agostino, morì l'anno 1528 maggio, ed era Cav.º Gerosolimitano accettato l'anno 1520., Frattello anche di Gio. Secondino 1520 » (Rolfi, Ms. cit.).

(28) — Dalla genealogia dei *Marchesi di Saluzzo* del Litta (tav. XXIII) si vede che *Francesca* di Giannandrea di Saluzzo,

<sup>(\*) «</sup> Philippe de Villiers de l'Ile-Adam, natif de Beauvais, grand-prieur de France, fut élu le 22 janvier 1521, pour remplir la dignité de grand-maître » rimasta vacante per la morte di Fabrizio del Carretto (L'art de vérifier les dates, Paris 1818, tom. II, p. 113).

dei signori di Paesana, e di Margherita di Saluzzo figlia naturale del vescovo di Carpentras, nacque il 5 di agosto del 1509; fu vestita monaca a Revello nel 1523, ma poi tornò al secolo e sposò *Emanuele di David Ferrero*.

<sup>(29) —</sup> Typus Antiquiss.º et Nobill.º Genealogie Familie Ferrerie cit. — Bernolfo Ferrero è menzionato in una transazione del 1508 fra Mondovì e Margarita (Della Chiesa, op. el. cit.).

<sup>«</sup> Nob. Bernolfo padre di Francesco. Vivea del 1492. e di Lorenzina, del 1518. moglie del Sig. Giacomo Vivalda e Madre del Cav.e Costanzo Vivalda. fece la festa di S. Giacomo nella capella della famiglia, e morì l'anno seguente » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(31) —</sup> Angius, op. e l. cit.; — *Teatro Araldico*, l. cit. — La cappellania di S. Bernulfo eretta nella chiesa cattedrale di Mondovì era di patronato della nobile famiglia *Ferrero*.

<sup>«</sup> Fr. Francesco Ferrero di...... li 9 settembre 1534 » (B. Del Pozzo e R. Solaro di Govone, op. cit., p. 82).

<sup>«</sup> Del 1534. 9 7. bre Fran. co accettato Cav. e Gerosolimitano » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(32)</sup> V. la nota di n. 29. — Nel Typus cit. al posto di Lorenzina avvi un Bernardino.

<sup>(33) «</sup> Instr.º 2. Agosto 1462. rogato Donzello, da cui risulta che *Ludovico* era figlio di *Giacomo*. Testamento di *Ludovico* 23. Febbraio 1507. da cui risulta il suo matrimonio con *Mar*-

gherita de' Marchesi di Ceva, ed instituisce eredi universali Cristoforo, Giò. Francesco, e Giorgione suoi figliuoli » (Notizie sui nobili Ferrero di Mondovi, Ms. cit.).

Nelle Prove di Nobiltà presentate nel 1776 da Don Pietro dei Marchesi Ferrero, cavaliere commendatore della sacra militare religione dei santi Maurizio e Lazzaro, per la sua ammessione all'abito e croce di esso ordine in via di giustizia, è riferito l'istromento 21 gennaio 1486, rogato De Belusco, in cui è detto che il nobile Lodovico Ferrero era tutore dei nobili Gilardino e Borgo, figli ed eredi del quondam nobile Battista Ferrero.

V. capitolo II, p. 51, e istr. 23 settembre 1456 nella nota 21°. « Ludovico . . . . padre di Gio. Fran.co, di Cristoforo, e padre di Giorgione [1528] e di Gerolamo Agostiniano. Vien nominato nel testamento di Gio. Francesco l'anno 1518; La di lui moglie era morta del 1514. ed egli prima del 1511 — Cons.re di Città 1499 » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(34) — « 1512</sup> N. Beltramo Vice Sindaco, e Cristoforo e Francesco fratelli del Mondovì. — 1512 Cristoforo e Francesco fratelli » (Della Chiesa, op. e l. cit.).

<sup>«</sup> Cristoforo con Lucrezia Rochia de' Conti di Levaldigi. — Instr.º 4 Xm.bre 1516. da cui risulta che Cristoforo era figlio di Ludovico Ferrero. — Atti seguiti nella Curia di Mondovì 4 7m.bre 1617. per la nomina alla Cappellania di S. Bernulfo eretta nella Cattedrale di d.ª Città di patronato della Famiglia Ferrero. Da questi atti risulta che Cristoforo fu Padre di Gio. Tommaso, e questo d'un altro Cristoforo, il quale fu Padre di Rafaele, Enrietto, Giuseppe e Tommaso » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì, Ms. cit.).

Il nobile Cristoforo Ferrerio è menzionato in un istromento del giorno 8 giugno 1517 (Jura civit. Montisreg., fol. 311).

Nel Typus cit. Cristoforo, Gio. Francesco, Giorgione e Gerolamo sono figliuoli di David (?) di Giacomo e di Paola del Carretto.

« Cristoforo figlio di Lodovico del 1511. già era adulto. 1517. Consigliere di Città; 1545. un Cristoforo padre di Tomaso era morto » (Rolfi, Ms. cit.).

Nell'Archivio di Stato in Torino, sezione III, negli *Indici de'* Feudi, tra le investiture ed i consegnamenti che si riferiscono a Levaldigi si trova:

1516. 5 9. bre — Cristoffaro Ferreri « Investitura per beni, e ragioni feudali ».

1528. 23 x.bre — Bernardino, Tomaso, Gio. Ludovico, Gioanna e Cattarina, fratelli e sorelle Ferreri « Investitura per beni, e ragioni feudali ».

1534, 5 9. bre — Tomaso, Bernardino, Gio. Ludovico e Gio. Maria, fratelli Ferreri « Investitura per giornate 20 1/2 de beni feudali ».

1540, 24 9. bre — Tomaso, Gio. Maria e Gio. Ludovico, fratelli Ferreri, e Bernardino « Consegnamento per beni, et ragioni feudali ».

1547. 10 xbre — Bernardino, Tomaso, Gio. Maria e Gio. Ludovico, fratelli Ferrerj « Inves.ra p. beni, et rag.ni feudali ».

1549, 7 febb. — Bernardino, Tomaso, Gio. Maria e Gio. Ludovico, fratelli Ferreri « Consegnamento per la 3ª parte d'edificij d'acqua con beni feudali ».

1549. 24 marzo — Bernardino, Tomaso, Gio. Maria e Luiggi, fratelli Ferrerij, e Gio. Maria Arbaudo « Verificazione del luoro Consegnamento con le pezze ivi enonciate ».

1561. 8 9<sup>bre</sup> — Bernardino Ferrero « Procura per l'invest. ra di beni feudali ».

1561, 14 9bre — Bernardino Ferrero « Inv.ra per beni feudali in dette fini ».

1575, 10 giugno — Davide, Filiberto, Gio. Maria e Christofforo, fratelli e figlioli del fu Bernardino Ferrero del Mondovì « Inves.ra p. beni e ragioni feudali ».

1576, 17 agosto — David, Filiberto, Gio. Maria e Christofforo, frat. lli Ferrerj « Conseg. to per casa, beni, e ragioni feudali con edificij da acqua ». 1581, I agosto — Davide, Filiberto e Christofforo, frat. lli Ferreri « Inves. ra p. beni e rag. ni feudali ».

1603, 6 agosto — un *Domenico Ferrero* con certi Casala, Fossata e Viali consegnò beni feudali.

1606, 11 aprile — Ascanio, Bernardino, Orazio e Camillo, frat.lli Ferreri « Inves. ra p. beni e ragioni feudali ».

1606, 22 maggio — Ascanio, Bernardino, Orazio e Camillo, frat.lli Ferreri « Conseg.to per beni et ragioni feudali ».

1615, I giugno — Antonio, et Giuseppe frat. li Ferreri « Inves. ra per g. te 15.79.9. di beni feudali ».

1618, 27 aprile — Bernardino, Orazio e Camillo, fratelli Ferrero « Inves. ra p. beni et ragioni feudali ».

1634, 2 giugno — Bernardino Ferrero « Inv. ra p. beni feudali ». 1646, 4 giugno — Susanna Cattarina Ferrera Tacconis « Inv. ra per Casa et g. te 8 de beni ».

(35) — « 1528. Bernardino, Tommaso, Gioanni, Martino (?), Giò. Ludovico, Gioanna Cattarina, e Antonia fratelli e sorelle figliuoli del fu Spett. le Cristoforo Ferrero del Mondovi, furono investiti d'alcune cose feudali dal D.ºa Carlo di Savoja — ex prot. Villietti in L. 3 » (Della Chiesa, op. e l. cit.). — V. la nota precedente.

Negli antichi alberi genealogici la consorte sua vien detta Maria Ghenona, o Gevona.

« Bernardino fratello di Tomaso, Gio. Maria, e Gio. Ludovico. e di Antonina moglie di Vincenzo Vignaben Quittanza di dote 1546. Vivea del 1540 e del 1493. Un Bernardino zio di Cristoforo, e Giacomo già morto del 1583. era padre di Davide ed altri figliuoli . . . . . Del 1540 viv. Gio. Maria frat. di Gio. Ludov. co e di Tomaso, e di Bernardino, e di Antonina moglie di Vincenzo Vignaben 1546 — viv. del 1540 » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(36) —</sup> Typus cit. — V. la nota di n. 34.

« 1585 Sig. i David e Cristoforo del Mondovi abitante in Levaldiggi, fanno quittanza delle dote di Cattarina Costanzia, e moglie di David » (Della Chiesa, op. e l. cit.). — La nobile monregalese famiglia dei Ferreri « possedeva i feudi di Cervere, Sause, Roasio e Levaldigi » (G. Casalis, Diz. geograf., voc.: Mondovi, p. 721).

« Davide fig. lo di Bernardino viveva del 1583 — Era fratello di Cristoforo, e abitavano in Valdisio l'anno 1585 » (Rolfi, Ms. cit.).

(37) — V. la nota di n. 34. — Non ho potuto fare ricerca delle investiture e dei consegnamenti dei beni feudali di Levaldiggi per vedere se Ascanio, Bernardino, Orazio e Camillo fossero figli di Davide o di Filiberto, del quale non è parola negli Indici de' Feudi da me consultati.

## (38) — V. la nota di n. 34.

Un Gio. Bernardino Ferrero era dottore collegiato di giurisprudenza nell'università di Mondovì nel 1582 (Gioachino Grassi di Santa Cristina, Dell'università degli studi in Mondovì, Mondovì 1804, p. 106). — Non potrebbe però il Bernardino Ferrero di Levaldiggi essere il Gio. Bernardino Ferraris o Ferrero, capitano generale di giustizia, che morì il 23 di ottobre del 1586 (Carlo Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, Torino 1881, vol. II, p. 312).

Suppongo che Susanna Catterina Ferrero Tacconis, investita di parte dei beni feudali di Levaldiggi nel 1646, fosse figlia di Bernardino che aveva ricevuto l'ultima investitura nel 1634. E parimente suppongo che fossero figli di Ascanio l'Antonio ed il Giuseppe fratelli Ferreri, i quali nel 1615 ricevettero l'investitura della maggior parte di essi beni feudali.

<sup>(39) —</sup> Da alcuni documenti parrebbe che *Giovanna* non avesse anche il nome di *Catterina*, ma bensì una sorella con tale nome (V. la nota di n. 34).

- (40) « Instr.º di dote 26. Giugno 1523. a favore di Bona figlia del fu Rafaele, ed Isabella Giugali Ferreri, Sposa di Gio. Tommaso figlio di Cristoforo Ferrero. Instr.º di quittanza 10. Febbraio 1530. Altro di riscatto 8. Marzo 1542, da' quali anche risulta ch'era figlio di Cristoforo, e Marito di Bona » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì, Ms. cit.).
- « 1548 Essendo differenze tra Girardino del Mondovì, e Bertramino, Agostino e Giorgio suoi Nipoti figliuoli del q. Ludovico suo fratello, come eredi del q. N. Giorgino Padre d'esso Girardino da una, e Fra Giuseppe Cav. e di Rodi fratello dell'istesso Girardino dall'altra parte. S'accordarono per trattato dell'N. Tommaso f. q. Cristofori, e di Bernardino Morozzo loro parenti, e l'istromento d'accordio fu ricevuto per Gerolamo Mangarda Nodaro del Mondovì ex meo arch. » (Della Chiesa, op. e l. cit.).

V. la nota di n. 34.

<sup>(41) —</sup> Instr.º di procura 16 Gennaio 1566, da cui risulta esser figlio di Giò Tommaso, e di Bona Ferrera.... Instr.º 16 8.bre 1570. di convenzione tra Bartolomeo, Cristoforo, e Giuseppe fratelli Ferreri figli del fu Giò. Tommaso morto 12. anni prima, e di Bona Ferrera sua consorte; da cui risulta che il d.º Giuseppe era in tal tempo d'età d'anni 19., ed eransi già fatte le sue prove per la Religione Gerosolimitana, ed esso rinoncia alle sue ragioni sopra l'eredità paterna, e materna a favore de' pred. suoi fratelli, riservandosi un'annua pensione » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

Vicario di Frabosa nel 1585 (V. la nota di n. 73); consigliere di Mondovì nel 1593 (V. la nota di n. 54); il 27 settembre del 1594 fu eletto dal Consiglio di Mondovi per la trattazione di alcuni negozi (Jura civit. Montisregalis, fol. 317).

Il signor *Cristoforo Ferrero* era stato eletto dalla città di Mondovì vicario della Margarita; e il 12 di maggio del 1597 i consiglieri di detta terra si congregarono per licenza avuta dall'« egregio Sebastiano Chirio di esso loco, luogotenente del signor *Christoforo Ferrero* cittadino della Città del Mondovì, honorando Vicario......» (*Jura civit. Montisreg.*, fol. 316 e 317).

Era dottore collegiato di giurisprudenza e priore della facoltà nell'università di Mondovi, l'anno 1595 (Grassi, op. cit., p. 106).

« Cristoforo figlio di Tomaso. Consigliere di Mondovì e fratello di Giacomo, e Bartolomeo ed altri 1564. Padre di Antonio, eletto al beneficio di Casa Ferrero l'anno 1583 . . . . . Cristoforo marito di Francesca de Berbi, Dottore del 1570; Padre di Enrieto - del 1572. Padre di Battistina: del 1585 di Cesare: 1586 Gerolamo - Giuseppe del 1583 - di Tomaso 1602. rog.º Carlevaris. Del 1575 era Sindaco della Città. Padre di Antonina moglie del Sig.r Gio. Francesco Donzello 1574. - 1598 Consig.re di Città. — e di Ippolita che sposò l'anno 1600 Dalmazzo Vasco figlio di Ottavio. 1591. 31 agosto. Cristoforo figlio di Bona Ferrera, e fratello di Giacomo; dalla Sig.ra Madallena Vignaben sua prima Moglie ebbe Rafaele, Tomaso, Enrieto, ed Ippolita; e da Francesca Berbis di Savona seconda moglie ebbe Giuseppe, Cesare, e Gerolamo, e Isotta moglie del Sig.r Cesare Tecca . . . . . . . . 1559 I gen. N. Cristoph. Ferrerius Notarius Mont. Reg. » (Rolfi, Ms. cit.).

Nel Typus cit. tra i fratelli di Cristoforo si trova notato un Gio. Maria sergente maggiore di cavalleria.

V. l'istr. 31 agosto 1591 nella nota che segue, ed il capitolo III, p. 94.

<sup>(42) —</sup> Dottori Collegiati di Giurisprudenza: — « Ferrero Rafaele, 6 giugno 1585. Dottore 28 maggio. Priore 1588. Senatore

« Instr.º d'emancipazione 31. agosto 1591., da cui risulta esser figlio di *Cristoforo Ferrero*, e di *Maddalena Vignaben.* — Altro di compra 3 Giugno 1589., da cui risulta il suo matrimonio con *Paola Daddei*. — Testamento 23. giugno 1634., col quale si comprova ch'era padre di *Giò Cristoforo*, e ch'era Consigliere di Stato, e Senatore nel Senato di Piemonte » (*Notizie sui nob. Ferrero di Monbovi* cit.).

Furono senatori . . . . . « Raffaele nel 1620, il quale fu poi consigliere e referendario di Stato nel 1640; e posteriormente un Giuseppe ed un Vincenzo » (Casalis, Diz. geograf., voc: Mondovì; — Carlo Dionisotti, Storia della Magistratura piemontese, vol. II, p. 321).

Il dottor di legge Raffaele Ferrero fu testimonio ad un istromento del 25 giugno 1598 (Jura civitatis Montisregalis, fol. 314). V. l'istr. 7 settembre 1593 nella nota di n. 54, ed il capitolo III, pag. 94.

« Rafaele fig. lo di Cristoforo. marito di Paola Dadei, Padre di Gio. Cristoforo n. 1610, e di Ant.º n. 1598, e di Agostino n. 1593. Senatore nel Senato di Torino l'anno 1621, in cui il padre era già morto. Del 1656 morto — Del 1598 Consig.re — Padre di Francesco 1599 — di Lucrezia 1607 — e di Antonina, che nell'anno 1618 sposa il Sig.r Bernardino Molino di Caraz-

zone e Lucrezia sposò nel 1625. il Sig. r Vincenzo Vitale (Rolfi, Ms. cit.).

- (43) V. nel capitolo III la nota 4ª a piè della pag. di n. 94.
- (44) V. il testamento del padre suo. Da istromento di transazione del 6 marzo 1645 si conosce che Gio. Cristoforo era colonnello delle milizie di Mondovi (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi cit.).
- « Constituzione di dote 1º Marzo 1630., da cui risulta il matrimonio di Giò Cristoforo Ferrero figlio del Senatore Rafaele con Catterina figlia del Marchese Aimone di Romagnano. Quittanza di dote 16. Maggio 1632 » (Notizie cit.).
- « n. 1610 Gio. Cristoforo Luog.te Colonn.lo fig.lo del nob. Sig.r Rafaele 1610 fratello di Antonio, marito di Catarina fig.la del fu Sig.r Simone (sic) di Rovognano (sic), Padre di . . . . . moglie del Sig.r Giacomo Durando, e di Donna Gio. Margarita monaca in Carazzone, al secolo Lucrezia. Viv. del 1656 e 72 tenen.te colon.lo 1647. Sarg.te mag.re in Savigliano Viv. del 1684 . . . . . . . . 1640. Sarg. Mag.re Gio. Cristof. Ferr. Sind. » (Rolfi, Ms. cit.).
  - (45) V. la nota precedente.
- (46) « Testamento (della nobile Anna Ferrero?) 26 Gennaio 1692. rogato Ancina per estratto Bongiovanni, comprovante ch'essa era figlia del Colonello Giò Cristoforo, e moglie di Alessandro Marcello Capitano nelle truppe di S. A., e ch'essendo in lei terminata la discendenza di d.º Giò Cristoforo, fu da lui instituita sua Erede universale. Ed essa è Madre del Marchese Carlo Francesco Vincenzo D'Ormea » (Notizie cit.).

Dal Typus cit. si ricavano i nomi dei tre fratelli di Anna Ferrero.

- (47) V. la nota di n. 42 ed il *Typus* cit. « Agostino sacerdote viveva del 1614 » (Rolfi, Ms. cit.).
- (48) Dottori collegiati di giurisprudenza: « 1620 Ferrero Antonio, 13 agosto. Dottore 21 luglio » (G. Grassi di Santa Cristina, Dell'università degli studi in Mondovì, p. 109). V. Typus cit., in cui sono ricordati altresì Margherita Pellegrina moglie di Antonio, i figli Raffaele, Gio. Cristoforo, Tommaso Baldassarre, Pietro Francesco e Tommaso, le nuore Paola Crapina moglie di Raffaele, e Catterina Mania (Marenca?) moglie di Tommaso, ed il figlio di questi ultimi, dottore Antonio.
- « Antonio fig.lo del Sen. Rafaele marito di Margarita: Padre di Rafaele, di Tomaso Giuseppe, e Paola Cattarina moglie del Sig. Carlo Ant.º Veglina l'anno 1684., e prima moglie del Sig. Francesco Bava del Mondovi vivea del 1656. Dottore d'ambe leggi frat.lo del Luog.te Colon.lo G. Cristoforo morì l'anno 1669. linea estinta » (Rolfi, Ms. cit.).
- (49) « Rafaele fig.lo di Ant.º, che era fratello di Gio. Cristoforo, frat.º di Paola moglie del Sig.r Carl Ant.º Veglina; viv. del 1689 » (Rolfi, Ms. cit.). V. la nota precedente.
- (50) « Tomaso Giuseppe fig. lo del Sig. r Ant. o marito di Maria Cattarina figlia del Conte Bartolomeo Marenco viv. del 1670 (linea estinta) padre di Madalena sposa del Sig. r Steffano Chiardova. 1627 » (Rolfi, Ms. cit.). V. la nota di n. 48.

Il conte Bartolomeo Marenco di Roccaforte, cittadino monregalese, era fratello di monsignor Giacobino vescovo di Saluzzo e poscia di Nizza (Vittorio del Corno, *La nobile fa*miglia Marenco di Fossano, Torino 1884, pag. 87).

Credo di fare cosa gradita agli studiosi della patria storia ponendo qui alcune preziose notizie, che da poco tempo io ho avuto intorno ai nobili Marenco di Alba, di Mondovì, di Fossano e di Dôle.

Il ch. cavaliere Girolamo Rossi mi faceva conoscere con sua

cortese lettera e con la parte seconda della sua pregievole opera sulle Monete dei Grimaldi principi di Monaco (Oneglia 1885, pag. 12, nota 14) la Oratio Jo. Francisci Marenchi civis albensis in funere Illmi viri Stephani Grimaldi Monæci habita anno MDLXI— Mediolani ex Typog. Francisci Moschenii, pubblicata per cura del giureconsulto Urbano Cerrato, uditore generale del principato di Monaco, e dedicata al celebre poeta Girolamo Vida, vescovo di Alba: orazione la quale, come mi scrive il cavaliere Rossi, mostra il dottor fisico albese Gio. Francesco Marenco persona fornita di dottrina e di non poche lettere. E quasi nello stesso tempo il rev.mo signor canonico teologo Allaria rinveniva casualmente in Alba la lapide che indicava il sepolcro



della nobile famiglia de' Marenchi. Essa è alta m. 0,82 e larga m. 0,58; è del principio del secolo XVI<sup>o</sup> e di elegante forma. Se ne può giudicare dall'accurato disegno stato mandato dal signor Canonico all'ottimo mio amico nobile Pietro Marenco.

Non solo i Marenco erano antichi signori di Trezzo e di altre castella vicine ad Alba, ma già nel 1259 un Wuillielmus Marencus era tra i consiglieri albesi (Historiæ patriæ monumenta, Chartarum, tom. II, col. 1591).

Al gentilissimo direttore dell'Archivio di Stato in Mantova, cavaliere Bertolotti, io vado poi debitore di due fogli scritti nel secolo scorso sulla famiglia Marenco della Franca-Contea, i quali furono raccolti dall'erudito Scrittore nelle sue scientifiche peregrinazioni attraverso il Canavese. Eccoli testualmente.

- « La maison de Marenches de Franche Comté tire son origine du Piémont et particulierement de la ville de Mondovì, ou Montroyal. Son nom dans tous les titres anciens est de Marenchis.
- « Anselme de Marenchis fut premier professeur extraordinaire en l'université de Dole par provision en datte du 26° 7. bre 1452. Il obtint le 8° x. bre 1454. du bon duc Philipe de Bourgogne la continuation de la même charge.
- « Des Lettres patentes du duc Charles de Bourgogne au proffit dudit noble Anselme de Marenchis de l'office de conseiller et maitre aux requêtes de l'hotel le 17. juin 1464.
- « Lettres patentes accordées le 15° mars 1502. par Philipe premier archiduc d'Autriche prince de Castille à Messire Loüis De Marenchis de conseiller et avocat fiscal au parlement de Dole.
- « Des Lettres de provision en datte du second juin 1499, de la charge de premier professeur en l'université de Dole au lieu et place dudit Anselme De Marenchis son pere.
- « Lettres patentes de l'empereur Maximilien du 8° juin 1507. en faveur dudit Loüis de Marenchis pour la continuation de son etat d'avocat fiscal au parlement de Dole.
- « Lettres patentes accordées le 27° 7<sup>bre</sup> 1516. par Charles Quint Roy de Castille et depuis empereur audit messire Loüis de Marenchis, de l'office de conseiller maitre aux Requêtes de son hotel.
- « Lettres patentes accordées le 27 xbre 1518. par le même empereur Charles Quint audit messire Loüis de Marenchis sieur

de Saint Aubin son conseiller et maitre aux requêtes de son hotel, pour retirer du duc de Lorraine et recevoir l'hommage de ses terres.

- « Des Lettres patentes accordées le 15. 9bre 1520. par Margueritte d'Autriche, audit messire Loüis de Marenchis de l'etat de président.
- « Lettres patentes accordées par l'empereur Charles Quint le 7° 9<sup>bre</sup> 1554. à Constance de Marenchis de l'etat de conseiller et receveur general de Bourgogne.

## « Généalogie

- « Anselme De Marenchis professeur extraordinaire en l'université de Dole a eut pour fils
- « Messire Louis De Marenchis conseiller maitre des requêtes de l'hotel; il a eut pour fils
- « Messire Constance de Marenchis ecuyer, thrésorier general de Bourgogne et premier president en la Chambre des Comptes; il a eut pour fils
  - « Messire Francois De Marenchis ecuyer, qui a eut pour fils
- « Messire Étienne De Marenchis deputé par les etats de Bourgogne à Leurs altesses Sérenissimes Albert et Ysabelle; il a eut pour fils
- « Messire Claude Laurent de Marenchis vice president au parlement de Dole, il est mort en 1671. et a eut pour fils
- « Messire Hermandfroy, François de Marenchis seigneur de Nenon, le quel a laissé pour fils
- « Messire Constance Gabriel De Marenchis Seigneur de Nenon et Champuans; il a laissé deux fils, scavoir
- « Constance De Marenchis l'ainé Seigneur de Nenon, et Jean Anselme De Marenches Seigneur de Champuans.
- « Ces deux derniers Messieurs sont encore dans le célibat et sont d'un age deja assés avancée.
- « L'ecu des armoiries de Messieurs De Marenches est d'azur au Lyon d'or traversé de trois faces de sable.

- Nº 1º Nicolaus Marencus Dominus Romanisii, Breduli, et Castriustanensis (?). anno 1151.
- « Nº 2º Raymundus Marencus Cumdominus Romanisii, Breduli, et Castriustanensis. anno 1186.
- Nº 3° Anselmus Marencus a Monte-Regali juris utriusque doctor eximius, a quo Ill.<sup>ma</sup> Marencorum familia Civitatis Dolae in Burgundia coepit exordium anno 1452.
- « Nº 4º Ludovicus Marencus Caroli V. Imperatoris Referendarius inde Præses designatus Dolæ. anno 1518.
- « Nº 5° Jacobinus Marencus a Monte-Regali Epus Salutiarum ab anno 1627. et postea Nicensis ab anno 1634. ætatis suæ 60.
- «  $N^{\circ}$  6° Constantius Marencus Episcopus Aquensis ab anno 1683 (sic). ».
- (51) V. la nota precedente. Dottori collegiati di giuris-prudenza: « 1689 Ferrero Antonio, 14 novembre. Dottore 28 ottobre » (Grassi, op. cit., p. 117). Circa l'anno 1674, la città di Mondovì per ottenere la rivocazione dell'editto di Carlo Emanuele II del 2 ottobre di esso anno, che recava pregiudizio alla sua università degli studi, ricorse al Duca col mezzo dei deputati che essa città aveva a Torino, Gioanni Antonio Ferrero e Giuseppe Maria Fauzone (Op. cit., p. 79-80).

## (52) — V. la nota di n. 41.

<sup>(53) —</sup> Negli atti del 4 settembre 1617, citati nella nota di numero 36, è detto canonico e prevosto della cattedrale di Mondovi. — « Enrieto fig. lo del quondam Cristoforo era Can.º preposito della Catted. le di Mondovi l'anno 1610 e 1614 [an. 1596 Canonico] — Morì del 1617 . . . . . . 1603 Henrieto Ferrero prevosto della Catedrale » (Rolfi, Ms. cit.).

V. nella pag. 95 la nota 1ª.

(54) — Levò copia dell'istromento del 29 novembre 1585 stato rogato dallo zio suo paterno (*Jura civit. Montisreg.*, fol. 325 retro).

Il giorno 7 di settembre del 1593 il « Signor Raffaele Ferrero in luogo del Sig. Avocato . . . . . . . . . . . Christoforo Ferrero Dottore di Leggi » intervenne al generale consiglio che si tenne per la « prorogatione della città del Monteregale alli Huomini, et Communità della Briga di presentare li Sparavieri ad essa Città dovuti; . . . . . Nel qual Conseglio sono comparsi il Capitano Antonio Baruchi, e Messer Pietro Baruchi della Briga, quali hanno proposto essere stati mandati da esso luogo per fare instanza, e pregare come fanno questa Città, di volere prorogare il termine stabilito nella Transatione fatta tra essa Città, e detto luogo, a portare, e presentare conforme à essa Transatione ogni Anno li Sparavieri alla Città, Atteso che si sono levati i diece giorni nella rifforma del Calendario Gregoriano, e perciò resta loro abreviato il detto termine, e difficilmente ponno trovare li Sparavieri in tempo, Overo che piaccia ad essa Città di commutarli il tributo d'essi Sparavieri in altra spetie d'animali, ò in altra cosa. Il Conseglio sentita detta proposta, e volendo convenevolmente compiacere, e sodisfare al desiderio, e domanda delli sudetti mandati della Briga, Hà commesso al Signor Nicolò Stoppero, Signor Stefano Bottega, Signor Gio. Marco Blengini, Signor Christoforo Ferrero, Signor Andrea Duto, Messer Odino Prato, e Messer Donato Cordero, ò alla maggior parte di loro, in compagnia delli Signori Sindico, et Avvocato di vedere detta Transatione . . . . » Rogò l'atto Tommaso Ferrero Notaro, e Secretaro della città di Mondovi (Jura civitatis Montisregalis, fol. 462).

Venne pure ricevuto da Tommaso Ferrero, il 21 dicembre 1600, un istromento risguardante la città di Mondovi ed il senatore Guidetto (Guida storica e descrittiva del santuario della Madonna di Vico presso Mondovi, Mondovi 1882, p. 112 e 139).

« Gio. Tomaso fig. lo . . . . . marito . . . . . . . e Padre di Cristoforo 1620 . . . . . . . . Tomaso figlio del

(55) — V. la nota precedente. — « Bartolomeo figlio del Sig. Tomaso; vivea del 1617 » (Rolfi, Ms. cit.). — Typus cit.

(56) — Dottori collegiati di giurisprudenza: — « 1606 Ferrero Giuseppe, 3 ottobre. Dottore in detto giorno. Consigliere di Stato, e Referendario 1640 » (Grassi, op. cit., p. 108).

« 1616-17-18, Avvocato Giuseppe Ferrero di Mondovi vicario » di Fossano (Teodosio Lanfranchi, Storia della città di Fossano, Ms. nella biblioteca di S. M. il Re, in Torino).

« Patenti 9. gennaio 1640, dalle quali risulta ch'era figlio di Cristoforo, e fratello del Senatore Rafaele, nelle quali patenti si esprime essere d.º Giuseppe discendente da Famiglia nobilissima, antichissima e benemerita della Real Casa per la fedelissima servitù rendutale da diversi Personaggi della sud.ª Famiglia ivi nominati » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

Del suo matrimonio con Maddalena di Ceva, del quale appare dal Typus citato, io non ho prova alcuna.

V. la nota 42ª.

(57) — Dottori collegiati di giurisprudenza: — « 1644 Ferrero Carlo Antonio, 24 maggio. Dottore 19 detto. Priore 1657, Referendario della Città, e Provincia di Mondovì 1662 » (Grassi, op. cit., p. 112). — V. la nota precedente. — « Referendario, Dottore e Giudice delegato di Mondovì l'anno 1655 — 1690. già morto » (Rolfi, Ms. cit.).

Nel Typus cit. non si trova che il nome di battesimo della moglie sua. Da essa avrebbe avuto non solo Giuseppe Antonio, ma altri quattro figli che sarebbero: Carlo Agostino, Pietro Paolo, Cristoforo, gesuita, e Gaspare Ignazio.

(58) — Dottori Collegiati di giurisprudenza: — « 1682 Ferrero Giuseppe Antonio, 7 settembre. Dottore 27 aprile 1677, Consigl. di Stato, e Referendario della Città, e Provincia di Mondovi 1678, poi Gentiluomo di bocca del Principe di Carignano » (Grassi, op. cit., pag. 117).

V. la nota 42ª.

Nel Typus cit. si trova menzione di lui e de' suoi fratelli.

(59) — Dottori collegiati di giurisprudenza: — « 1713 Ferrero Carlo Antonio, 29 maggio. Dottore 9 detto. Gentiluomo di bocca del principe di Carignano » (Grassi, op. cit., pag. 121).

V. la nota di n. 56. — Nel Typus cit. sono ricordati altri fratelli di Carlo Antonio e figli di Giuseppe Ferrero, cioè: F. Do-

<sup>(60) —</sup> Un Cristoforo Ferrero si addottorò in giurisprudenza nell'università di Mondovi il 2 di giugno del 1657, e vi fu ricevuto dottore collegiato sette giorni dopo. Quindi si fece Domenicano (Grassi, op. cit., pag. 114).

menico dell'ordine de' Predicatori, del S. to Officio, F. Giulio Francescano, Tommaso dell'ordine de' Predicatori e F. Vincenzo inquisitore del S. to Officio.

- (61) V. la nota di n. 56.
- (62) « Domenico Jacinto fig.lo di Giuseppe marito di Maria (?)
  Operta di Fossano, e Padre di Pietro, Costanzo, Filiberto, Giuseppe e Gio. Francesco Can.º del 1666. viveva 1666. . . . . . . . . . . . . 1664 Domenico Giacinto Ferr. Sind. » (Rolfi, Ms. cit.). V. Typus cit.
- (63) « Giuseppe fig. 10 di Domenico Giacinto, marito di Maria Operta di Fossano, morì senza successione prima del 1700 » (Rolfi, Ms. cit.).
  - (64) V. la nota di n. 62.

Un Gio. Francesco Ferrero di Mondovi si addottorò in giurisprudenza nell'università monregalese il 17 di aprile del 1698 (Grassi, op. cit., pag. 167).

- (65) V. la nota di n. 62. Un *Pietro Ferrero* si addottorò in giurisprudenza nell'università degli studi di Mondovì il 24 dicembre del 1700, e vi fu ricevuto dottore collegiato (Grassi, op. cit., p. 119).
- (66) Dottori collegiati di giurisprudenza: « 1660 Ferrero Cesare Girolamo, 23 dicembre. Dottore 11 detto » (Grassi, op. cit.).
  - (67) V. la nota di n. 56.

<sup>(68) — «</sup> Cesare figlio del Sig. Cristoforo era chierico del 1595.

ed avea una pensione sul Canonicato Teologale resignato dal Zio Bartolomeo Vescovo d'Osta » (Rolfi, Ms. cit.).

(69) — V. la nota di n. 41.

Gerolamo fig. lo di . . . . . . . . marito di Cattarina, Padre di Antonina del 1606 -- Del 1585. Gioanni; del 1572. ebbe Madalena: del 1599. Rafaele. — Un Gerolamo diverso dal sopradetto vivea del 1610. — Antonia del fu M. Gerolamo sposa nel 1625. Vincenzo Tomatis » (Rolfi, Ms. cit.).

« Medico Gerolamo Ferr.º fig.lo . . . . , e marito di Maria Stopera già moglie del Sig.º Luiggi Ferrero padre di Tamino. — Padre di Giulia moglie di Gio. Batt.ª de Sig.º di Cavessagna (Caresana?) nel Vercellese, e di Margarita; — linea estinta — morto prima del 1576. Un Gerolamo marito di Maria, del 1584. ebbe Gasparino — del 1589. Gian Giorgio, del 1578 Giacobino, di Gioanni Domenico 1606 — e dopo tutti ebbe l'anno 1610. Gerolamo . . . . . . . . . . . . Messer Geronimo F.º del fù Jacopo — 1572. 31. genajo » (Ms. cit.).

(70) — *Typus* cit.

(71) — « Instr.º 8. Luglio 1595. di convenzione tra la famiglia Ferrero, ed i PP. Conventuali di S. Franc.º di Mondovì, da cui risulta che Bartolomeo Ferrero era Vescovo d'Aosta. — Bolle di provisione di Clemente VIII. 3. Maggio 1595. pel d.º Vescovato esistenti negli archivi Camerali. — Instr.º 11 8bre 1572. di transazione, da cui risulta che il sud.º Bartolomeo era figlio di Giò Tomaso Ferrero, ed era fratello di Fra Giuseppe Cavaliere di Malta, e di Cristoforo, i quali tutti discendevano da un Giacomo, che aveva instituito un fidecommisso » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

Dottori collegiati di teologia: — « 1575. Ferrero Bartolomeo, 6. ottobre. Canonico Teologo della Cattedrale 1580. Vicario generale 1584. e Vescovo d'Aosta ». — Dottori collegiati di fi-

losofia e medicina: — 1582 Ferrero Bartolomeo, Dottore di Filosofia ». Erasi addottorato nella facoltà di Filosofia e Medicina nel 1573 (Grassi, op. cit., pag. 99, 122 e 205).

V. nel capitolo III la pag. di n. 91, e l'istr. del 16 ottobre 1570 nella nota di numero 41.

« Bartolomeo vescovo d'Agosta l'anno 1595; frat.º di Cristoforo, e figlio di Tomaso; Can.ºº Teologo di Mondovi l'anno 1583—; del 1595. promosso al vescov.do d'Aosta. Prevosto della Chiusa (?) 1575. 6. 8bre » (Rolfi, Ms. cit.).

« Fr. Giuseppe Ferrero di . . . . . . li 27. Genaro 1571 » (Del Pozzo e Solaro di Govone, Ruolo generale de' cavalieri gerosolimitani cit., p. 120).

<sup>(72) — «</sup> Instr.º di transazione 11. 8bre 1572, in cui vien denominato Cavaliere Gerosolimitano, e Bartolomeo, e Cristoforo di lui fratelli transiggono a suo nome, essendo egli assente.... Certificato della Cancelleria di Malta per estratto 29. Luglio 1739, da cui risulta che li 16. Marzo 1571. fu tenuta La Ven. da Lingua d'Italia, e che il Sig.º Fra Giuseppe Ferrero con alcuni altri ivi nominati hanno ottenuto da d.ª Ven. da Lingua di non essere obbligati a rifare le prove all'usanza di Castiglia, ma solamente a presentarle in semblea. — Risulta altresì dal d.º Certificato che alli 15. gennaro 1573. fu tenuta la Ven. da Lingua d'Italia, nella quale furono passate le prove del Sig. Fr. Giuseppe Ferrero per esserne state passate per Semblea, e Capitolo provinciale, siccome La Ven. da Lingua ha ordinato nemine discrepante » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.). — V. l'istr. del 16 ottobre 1570 nella nota 41ª.

<sup>(73) —</sup> Il notaio nobile *Giacobino de Ferrariis*, cittadino di <sup>6</sup> Mondovi, rogò un istromento nel giorno 23 di maggio del 1555 (*Jura civit. Montisregalis*, fol. 323; — Della Chiesa, op. e l. cit.).

<sup>«</sup> MDLXXIV . 15 . giugno . Missione in possesso a favore del

Un istromento del 20 settembre 1585 fu rogato da « M. Giacomo Ferrero Secretaro di essa Magn. Città (di Mondovì) ». Nello stesso anno un Giacomo Ferrero, notaio, era segretario della comunità di Frabosa, mentre ne era vicario il magnifico messere Cristoforo Ferrero dottore di leggi di Mondovì (Jura civit. Montisregalis, fol. 325 retro: istr. 29 novembre 1585, fol. 411 retro e istr. 16 giugno 1582 nel fol. 86).

Vedi pure la nota di numero 80.

— « Giacomo fig.lo di Tomaso marito di Madalena fig.la del Sig.r Gian Giorgio Vivalda, Padre di Lucrezia moglie del Sig.r Sebastiano Rappa, e Fratello di Cristoforo, e Bartolomeo, fà il suo ultimo test.o 1591. 18. Giugno rog.o Gian Nicolao Perlasco..... Giacobino frat.lo di Cristoforo e di Giuseppe — 1560 era notaio..... (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(74)—«....</sup> frattanto Gioanni Antonio Castruccio Vicario Generale del Vescovo e Cardinale Lauro in esecuzione d'altra Bolla di Gregorio XIII del 1 gennaio 1583 soppresse nell'anno 1585 l'Abazia perpetua di quel Monastero (di Pogliola), e costrinse le Monache ad eleggere un'Abadessa triennale, e fu eletta Francesca Ferrera, che fu poi benedetta per commessione del Cardinal Lauro li 13 ottobre dello stesso anno dal Vescovo di Brugnate Camillo Dadeo, come ricavasi dal citato libro delle propalazioni. Mossi dalle istanze di questa nuova Abadessa i Consiglieri di Monteregale destinarono con Ordinato delli 28 dicembre 1585, che si facesse ogni tentativo per ottenere che la medesima fosse approvata Abadessa perpetua. Non ebbero altro esito questi impegni, fuorchè di prolungare per due anni

il suo governo, poichè spirato quel tempo fu nell'anno 1590 eletta in sua vece la madre Bellusca » (Grassi, Memorie istoriche della chiesa vesc. di Monteregale, vol. II, p. 149).

(75) — « 1536 Giò Andrea di Cunio, consigliere di quel Comune quando fece la fedeltà del M.se di Saluzzo, l'istesso fece un Giovanni Ferrero del Mondovì » (Della Chiesa, Ms. cit.).

V. la nota di numero 35. — Nel Typus cit. vien detto Gio. Maria e sargente maggiore.

(76) — Typus cit. — V. la nota 35°.

Il padre Rolfi (Ms. cit.) ricorda un Nobile Gio. Tomaso quond. Ludovico, il quale viveva nel 1546; però dalle investiture dei beni feudali di Levaldiggi appare che Gio. Lodovico era ancora tra i vivi nel 1549 (V. la nota di n. 34). — Nel Ms. del Rolfi trovasi eziandio: « Tomaso fig.lo del Sig.r Gio. Lodovico, nacque l'anno 1569 9 mbre ».

(77) — Franciscus Ferrarij intervenne al generale consiglio tenutosi in Mondovi il 22 di settembre del 1493 (« Transactio communitatis, et hominum Civitatis Montisregalis, et singularium personarum loci Piperagni » istr. del 23 settembre 1493: Jura civit. Montisregalis, fol. 475).

Nell'istr. 3 dicembre 1505 « Transactio civitatis, et hominum Mont. Reg. cum dominis, et hominibus Bennetarum, respectu sinium, et aquarum Brobii » sta scritto: « Millesimo quingentesimo quinto, die Veneris quinta Septembris congregati hodie infrascripti Domini Sindicus, et Gubernatores Civitatis Montisregalis, in Palatio habitationis Illustr. Domini Gubernatoris, sono Tubę, et Campanæ, ut moris est, ante præsentiam illustr. Domini Gubernatoris, quorum nomina sunt hæc: Franciscus Ferrerius Sindicus, Hyeronimus Donzelli loco Joannis Marchi Gaglietti, Paulus Fauzoni, Quintinus Rogieri, Spect. D. Guil-

Ulterius prædicti Domini Sindicus, et Gubernatores, virtute Volentes providere devenerunt ad electionem infrascriptorum virorum, Qui habeant potestatem omnimodam transigendi cum ipsa Communitate Bennetarum . . . . . . . Quorum electorum nomina sunt hæc: Franciscus Ferrerius Sindicus. Spectabilis Dominus Guillielmus Garbena, Spectabilis Dominus Ghilardinus Ferrerij, Michael Georgius de Morotio, Hyeronimus Donzelli, Ghilardinus Pensa, Georgius Tricoli, et Franciscus de Vivalda . . . . . . . Qui quidem D. D. Electi, videlicet No. Franciscus Ferrerius Sindicus ipsius Civitatis Montisregalis, Spect. J. U. Doct. Ghilardinus Ferrerius, No. Hyeronimus Donzelli, et Franciscus de Vivalda, sic ut præmittitur electi . . . . . volentes, et intendentes controversias, et quæstiones, ac differentias . . . evitare . . . . » (Libro cit., fol. 467).

Il nobile Gio. Francesco Ferrero, a nome eziandio del nobile Cristoforo suo fratello, si offerse di comperare alcuni beni dal comune di Mondovì; ed, accettata l'offerta, il comune vendette loro essi beni con istromento dell'ultimo giorno di luglio del 1512, al quale istromento fu presente come testimonio il nobile Bertramino Ferrero (Libro cit., fol. 299 retro e 303 retro).

Il nobile Giovanni Francesco e frate Gerolamo, fratelli Ferrero del Mondovì, sono menzionati in carte del 1513 (Della Chiesa, Ms. cit.).

In un atto scritto a Mondovì il 18 di settembre del 1515 leggesi: « Et hoc non obstante contumacia Nobilis Francisci Ferrarij Sindici moderni Communitatis, et Hominum præsentis Civitatis, ad præsentem actum legitime citati» (Jura civit. Montisregalis, fol. 226).

Dal Typus cit. risulta del matrimonio suo con Catterina Fauzone.

« Del 1500 (Francesco) da il pane al Convento per la festa di S. Giacomo, e Andrea e Tomaso il resto — Del 1479 come V. Capitolo II, pag. di n. 51, nota 3ª, e Capitolo III, pag. 87.

(78) — « Giorgione con Catterina Gatta, indi con Maria Morozzo. — Testamento sovracitato 23. Febbraio 1507 (Vedi la nota 33°). — Prove per la Croce di S. Morizio di Luigi Ferrero 6 marzo 1575, e di Paolo Ferrero 14. Maggio 1573, da cui risulta il matrimonio di Giorgione con Catterina Gatta, la di cui Famiglia dicesi delle più distinte del Piemonte » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi, Ms. cit.). — V. nella pag. di n. 102 la nota 1°.

Georgius Ferrerij era consigliere di Mondovi nel 1540, come appare dall'istromento « MDXXXX . XII Septembris Transactio Communitatis, et Hominum Montisregalis, in qua cum ipsa civitate Homines Rochaebaudorum concurrunt in oneribus ad sex pro centenario » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 234).

« Nob. Giorgio, o Giorgione figlio di Ludovico — e marito di Catarina . . . . . morta l'anno 1524. — 1540. Consigliere. — Del 1518 comprò un alteno a Renzo — Padre di Catarina moglie di Gio. Gandolfo, vedova del 1575. — e di

Ghilardino, e di Margarita di Morozzo 1557 — Viveva del 1535 » (Rolfi, Ms. cit.).

(79) — V. la nota di numero 40. — Nel Typus cit. è ricordato il matrimonio suo con Maria Ferrero; e vi è pur ricordato un loro figlio chiamato Flaminio, il quale dalla consorte Maddalena della Torre avrebbe avuto un figlio per nome Gierolamo, dal cui matrimonio con una Grassi sarebbe nato Teodoro, marito di Bernardina D'Asti, padre di Paolo, che avrebbe sposato Anna Maria Ceva, e di Giulio frate francescano.

« Luigi fig.lo di Giorgione, frat.lo di Ghilardino 1568 29 8.bre, marito di Maria Stopera 1591. morta., e padre di Tamino, e del Cap. Agostino per istrom.to del 1568. 29. ottob. nel qual anno già era morto. — Ludovico marito di Maria Ferrera figlia ed erede del fu Bertramino fig.lo di n. n. . . . . . . » (Rolfi, Ms. cit.).

V. le note di n. 8 e di n. 69. — Parrebbe che Lodovico, o Luigi, Ferrero avesse sposato in prime nozze Maria di Bertramino Ferrero, e che, rimasto vedovo di lei, avesse contratto matrimonio con Maria Stopero, di patrizia monregalese famiglia; e che Maria Stopero avesse quindi sposato il medico Gerolamo Ferrero.

<sup>(80) -</sup> V. la nota precedente e quella di n. 40.

d'Ivrea — Consig. re della Città nel 1575 — Marito di Madalena figlia del Sig.r Teodoro della Torre » (Rolfi, Ms. cit.).

Dottori collegiati di giurisprudenza: — « Ferrero Tamino Dott. 3. gennaio. Priore 1567. Senatore in Torino 1595 » (Grassi, op. cit., p. 105).

Il magnifico signor Tamino Ferrero fu uno dei deputati che la città di Mondovì elesse il 22 novembre 1575 con atto ricevuto da M. Giacomo Ferrero, notaio e segretario di essa città, per prestare giuramento di fedeltà al serenissimo principe Carlo Emanuele figlio di S. A. il duca Emanuele Filiberto, conforme al desiderio manifestato da detta Altezza (Jura civitatis Montisregalis, fol. 75).

« 1596 Tamino del Mondovi — Prefetto d'Ivrea » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

I documenti rinvenuti dopo che era stato stampato il capitolo III di questa prima parte del mio lavoro, mi hanno provato che il Flaminio, ricordato dal Typus citato (V. la nota precedente) come figlio di Luigi e di Maria Ferrero, è lo stesso senatore Bertramino, o Tamino, Ferrero. Questi non ebbe per certo a genitori Giacomo Ferrero e Paola de Calderari, e non è a confondersi con il loro figlio Eremo, o Teramo, padre dei cavalieri Alfonso ed Andrea (V. capitolo II, nota 2ª a piè della pagina di n. 51, e capitolo III, pag. 90).

<sup>(81) — « 1600</sup> vivea Giulio Cesare fig. lo di Tamino, e marito di Susanna Grassa del Sig. r Giacomo, Padre di Teodoro 1609 — e di Tamino 1601 — e di Maria Maddalena 1604 — vivea del 1587 — e del 1608 » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(82) — «</sup> Teodoro figl. lo di Giulio Cesare, marito (1632) di Bernardina figlia del Sig. r Paolo Dutto. Padre di Giulio, Paolo, Anna, Madalena, Margarita; diventò poi sacerdote — Vivea del 1625 » (Rolfi, Ms. cit.).

(83) — « Agostino 1º (?) figlio di Luigi, marito di Paola Trombetta Cav.re de Ss. Maur. e Lazaro vivea nel 1570: del 1572. ebbe Ludovico . . . . . padre del cap.no Gio. Batt.a — del 1573 15 mag. era morto — lasciando li pupilli . . . . . 1566 — Cap.no Agostino Ferr. Sindaco » (Rolfi, Ms. cit.). V. nel capitolo III la pag. di n. 90.

(84) — « Cap. Gio. Bap.ta fig.lo del Cap.o Agostino, marito di Paola fig.la del Sig.r Gio. Marco Blengini, padre di Agostino nel 1600 — di Francesco 1603. Del 1633 circa defunto » (Rolfi, Ms. cit.).

V. Typus cit.

(85) — « Col.º Ludovico Cap.nº fig.lº del Sig.r Cap. Agostino fratello del Sig.r Cap. Gio. Batt.ª — 1598 Consig.re — 1606. — Governatore di Revello l'anno 1614 — Cap. Luigi marito di Virginia, padre di Vittorio 1605 — ha contratto matrimonio con la Sig.ra Bianca Isabella fig.la del Sig.r Giorgino Stopero del 1594 » (Rolfi, Ms. cit.). — V. Typus cit. ed il capitolo III, pag. 90.

Nel Typus cit. non si legge bene il cognome di Angela; pretendesi che fosse della nobile famiglia Della Chiesa.

- (86) V. la nota di n. 40.
- (87) V. le note di n. 78 e 40. « Prove sudd.º di Paolo Ferrero 14. Maggio 1573. Prove sud.º di Luigi 6. Marzo 1575, Dalle quali risulta che Gilardino era figliuolo di Giorgione; che aveva sposata Lucrezia Fauzona » (Notizie sui Nobili Ferrero di Mondovi cit.).
- « Gilardino fig.lo di Giorgione, marito di Cattarina Faussona fig.la del Sig.r Giacobino, e fratello di Angela moglie di Cristoforo Fausson Dottore 1506. Consig.re di Mondovi. e 1508 —

- (88) « Sue prove sovracit.º per la croce di S. Morizio 14. Maggio 1573. da cui risulta ch'era figlio di *Gilardino*, e di *Lucrezia Fauzona* » (*Notizie* cit. V. il capitolo III, pag. di n. 90.
- « D. Paolo fig. lo di Ghirardino, marito di Anna, Cav. re dei Ss. Maurizio e Lazz., padre di Camillo e Gerolamo, e Archi Diana 1607 1587. del qual tempo era morto. Del 1585 ebbe Camillo —. Nel 1582 9. bre si ammogliò, e resignò il benefizio, che teneva, il di cui jus patronato appartenea a Ghirardino, e Tamino Ferreri, e a Giacomo, e Bartolomeo, Cristoforo fratelli parimenti de Ferreri » (Rolfi, Ms. cit.).
- (89) V. la nota di numero 91. Dal Typus cit. si scorge che il nob. Paolo Camillo Ferrero era capitano.
- (90) « Sue prove sud.º 6. Marzo 1575., da cui risulta ch'era figlio di *Gilardino*, e Nipote di Fra *Giuseppe* Cavaliere Gerosolimitano » (*Notizie* cit.). V. il capitolo III, pag. di n. 90.
- « D. Luigi fig. lo del Sig. r Ghilardino 1587 morto l'anno 1602. Fratello di Allessandro, e di D. Paolo, e di Archidiana. Del 1596. Isabella era moglie di Luigi del 1597 ebbero Margarita » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(91) — «</sup> Testamento 27. 7mbre 1602, in cui vien denominato Gentiluomo di bocca di S. A. R., ed instituisce suo erede universale *Paolo Camillo* suo nipote, figlio di D. *Paolo* suo fra-

tello » (Notizie cit.). — Paolo, Luigi ed Alessandro nel Typus cit. sono indicati come figli di « Fr. Giuseppe Cav. re di Rodi e capo »; e sono pure indicati come figliuoli di esso cav. Giuseppe, Gio. Francesco sargente maggiore e colonnello, fra Valerio domenicano, fra Ottavio certosino e Domenico Luigi.

- (92) « Prove sud.º di *Paolo*, e *Luigi*, da cui risulta che Fra *Giuseppe* era figlio di *Giorgione*, fratello di *Gilardino*, zio paterno dei detti *Paolo*, e *Luigi*, e ch'era Cavaliere Gerosolimitano » (*Notizie* cit.). V. la nota di numero 40.
- « Fr. Giuseppe Ferrero di . . . . . . li 2 Maggio 1539 » (B. Del Pozzo e R. Solaro di Govone, Ruolo generale de' cavalieri gerosolimitani cit., p. 84).
- « Giuseppe Ferrero Cav.º Gerosolimitano, fratello di Ghirardino fu accettato Cav.º l'anno 1539. 2. maggio — Vivea del 1570 » (Rolfi, Ms. cit.).
- (93) Il nobile Bernardino di Manolino Morozzo di Mondovi, marito della nobile Margherita di Giorgione Ferrero, morì senza prole nel febbraio del 1559 (Litta, Famiglie celebri: Morozzo di Mondovi, Tav. VI). Pare che Margherita avesse eziandio sposato Sebastiano Pensa V. la nota di n. 87.
- (94) « Fra *Girolamo* designato Vescovo del Mondovì, era del Mondovì » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

V. la nota di numero 77, e la pag. 87 nel capitolo III.

<sup>(95) —</sup> V. nella nota 21<sup>a</sup> la notizia dell'anno 1445 e l'istr. del 23 settembre 1456.

<sup>(96) — «</sup> Sebastiano figlio di Antonio Ferrero del Mondovi » fu presente ad un istromento del 1468 (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

(97) — Angius, op. e l. cit. — Secondo il Typus cit. Giacomo Ferrero, marito di Paola de' Calderari, sarebbe nato da Luigi e da Margherita de' marchesi di Ceva ed avrebbe avuto a fratelli Emanuele, marito di Paola Doria de' signori d'Oneglia, Pietro cavaliere aureato e fr. Antonio cavaliere di Rodi.

(98) — V. nel capitolo II, la nota 3° a piè della pag. di n. 51. — Nel *Typus* cit. *Eremo* vien detto *Teramo*. — V. pure la nota di n. 80.

Nel Ms. più volte cit. del padre Rolfi si trova: « 1578. 18. maggio — Il Sig. r Fermo Ferrero di Cuneo Senatore in Torino e la Sig. ra Andriana moglie del Sig. r Federico Ferrero di Cassavalore (?) de Marchesi di Romagnano.... ».

Nelle carte di Mondovì che io ebbi tra le mani nulla mai rinvenni che mi confermasse, in quanto riguarda Eremo, i suoi genitori, la sua consorte ed i suoi figli, quello che scrisse il padre Angius nelle Narrazioni sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia, e quello che sta notato negli antichi alberi genealogici della casa Ferrero di Mondovì e d'Alassio.

<sup>(99) —</sup> Angius, op. e l. cit.; — Teatro Araldico, op. e l. cit.; — Typus cit.; — Capitolo II, nota 3<sup>a</sup> a piè della pagina di n. 51, e capitolo III, pagina di n. 91. — « Andrea Cav.º de' SS. Maur. e Laz. di Cuneo viv. del 1582 » (Rolfi, Ms. cit.).

(100) - V. la nota di n. 97.

(101) — Fu cavaliere gerosolimitano « Antonio, mancato ai vivi prima del 1512: un altro Antonio . . . . . lo fu nel 1520 » (Casalis, Diz. geograf., voc: Mondovi).

V. la nota di numero 97.

(102) - V. la nota di numero 97.

(103) - « Transactio civitatis Montis Regalis, cum hominibus Morotii (pergam. in Città vol. A) - Anno Domini Millesimo tricentesimo quadragesimo septimo, Indictione decimaquinta, die septima Decembris. Actum in Monteregali super domo Communis dicti loci, Præsentibus Domino Manfreono de Faletis, Jachino Bertono Decano Communis Montis, Thoma de Strata, Joanne Faro de Ceva testibus vocatis . . . . . . In quo quidem Consilio erant Consiliarij infrascripti, qui erant numero ultra duas partes Consiliariorum Hominum dicti loci Montis, Quorum Consiliariorum nomina sunt haec, Dominus Lazarus Brexanus, Petrus Brexanus quondam Domini Nicolini, Gregesius Brexanus, Manuel Fauzonus . . . . . Oddinus Barberius, Georgius Ferrerius, Jacobus Vulpengus . . . . . . . Joanninus Garribaldus. Et Ego Benedictus de Valle Notarius publicus hijs omnibus interfui vocatus, Et hanc cartam scripsi » (Jura civitatis Montisregalis, fol. 219).

 (Grassi, Memorie istoriche della chiesa vescovile di Monteregale, vol. II, pag. 149).

« MCCCLXIX . 20 . novembre . Dedizione di Monteregale al Marchese Gioanni di Monferrato. Negli Archivi Regi - L. + T. In nomine Domini nostri Jesu Christi, amen . Anno Nativitatis eiusdem MCCCLXIX., indic. septima, die XX. mensis novembris, in civitate Ast, in palatio habitationis Illustris Principis, et D. D. Joannis Marchionis Montisferrati Imperialis Vicarij etc. quod palatium est illorum de Troja, super lobia superiori videlicet dicti palatij juxta Cappellam novam, præsentibus testibus vocatis, et rogatis Dominis Ottolino de Ghisellertis, legum Doctore, et Ugolino de Falconibus de Reggio Vicario Illustris Domini Marchionis præfati, et Bartholomeo de Sancto Georgio ex Comitibus de Blandrate, Joanne de Levalosijs de Reggio, Augustino Quoagloto de Papia, Nicolao de Bonexis de Reggio familiari præfati D. Ugolini, et Cassino de Malvengo Notario, et scriba præfati D. Ugolini, quorum præsentia et mei Notarij infrascripti Ludovicus Biglonus, et Georgius Ferrarius de Monteregali Sindici, et sindicario nomine Communis, et hominum, et universitatis dicti loci Montisregalis, habentes ad infrascripta, plenum et generale mandatum, ut patet pubblico instrumento scripto manu Manuelis de Scagnelo pubblico Notario, hoc eodem anno, et indictione, et die XVI. mensis præsentis novembris, volentes adimplere mandatum dicti Communis, et universitatis, tam dictis suis proprijs nominibus, et vice, et nomine quo supra promixerunt, et juraverunt, et corporaliter tactis scripturis sacris, ad sancta Dei Evangelia in manibus Sapientis Viri D. Albertini de Guasconibus legum Doctoris generalis Vicarij Illustris Domini Marchionis præfati, et ejus Procuratoris, ipsi Domino Albertino recipienti vice et nomine præfati D. Marchionis, hæredumque suorum masculorum, et mihi Notario infrascripto, tamquam publicæ personæ stipulanti, et recipienti vice, et nomine jam dicti D. Marchionis, hæredumque suorum prædictorum, de procura cujus D. Albertini, constat pubblico instrumento recepto per Bartholomeum Bavam de Graxano, Nota-

rium, et Canzellarium præfati. D. Marchionis, quod homines, et universitas, et commune dicti loci Montisregalis, et ipsi Sindici ipso D. Marchioni, hæredibusque suis legitimis, et masculis, erunt boni, fideles et legales subditi, et quod locum Montisregalis, cum districtu et pertinentiis custodient, salvabunt, atque defendent ad mandata et honores atque servicia D. Marchionis supradicti, et hæredum eius, et quod jura, et honores ipsorum, conservabunt, et augebunt pro posse, et quod non erunt in consilio vel parte, ubi tractetur aliquid, quatenus Statum, honores, vel diminutionem ipsorum status, honorum præfacti D. Marchionis, et hæredum suorum . . . . . . et omnia, et singula facient, et integraliter observabunt, quæ in forma fidelitatis novæ, et veteris plenius continetur, et quæ boni, et fideles homines Domino suo facere tenentur, et debent, pactis conventionibus quæ, et quas dicti Commune, et homines, et universitas dicti loci Montisregalis habent cum Illustre Domino Edoardo le Despenser in sua manentibus firmitate, ipseque Dominus Albertinus Procurator, et procuratorio nomine præfati D. Marchionis . . . . . promixit ipsis Sindicis, et sindicario nomine dicti Communis recipientibus, quod ipse D. Marchio, et eius hæredes ipsam universitatem, et homines tractabit, eosque defendet a quibuscumque personis tamquam bonus Dominus fideles suos observare tenetur, et debet, et ipsi Sindici commune, et universitas dicti loci Montisregalis ipsum Dominum Marchionem, tamquam Dominum suum tractabunt atque obbedient . . . . . . Promixitque dictus D. Albertinus dicto nomine, quod ipse Dominus Marchio, vel hæredes sui ipsos nullo tempore, directe, vel indirecte, quovis modo reponet, vel redducet, vel dabit aliquo ingenio Domino Galleacio Vicecomti, vel aliis pro eo, vel alicui personæ, prout in pactis, et convencionibus dictorum Dominorum Marchionis, et Le Despenser plenius continetur, quæ pacta, et conventiones ipse Dominus Marchio intendit inviolabiliter observare . . . . Et ego Joannes de Georgio publicus Imperiali auttoritate Notarius prædictis omnibus, et singulis vocatus interfui, et dictum

instrumentum rogatus sic scripsi et signum meum apposui consuetum » (Op. e vol. cit., pag. 151).

« 1376 Giorgio Ferrero Consigliere del Comune in una procura fatta in Lorenzo Biglione, Facino Liprando per le differenze di Morozzo e la Margarita, e test. io ad una Lega che in Asti fece il M. so di Monferrato C. ro Galeazzo Visconte » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

« Laudum inter communitatem Mont. Reg. et venerabiles fratres sanctæ Mariæ Cassularum ordinis Cartusiensium - In nomine Domini Amen, Nos Obertus de Montealto de Grazano Juris Utriusq. peritus, Vicarius Montisregalis, Georgius Vaschus Archipresbyter Ecclesie Sancti Donati, Ludovicus Biglonus, Georgius Ferrarius, Joannes Bertonus, Petrus Garbena quondam Thomeni, Nicolinus Cauderarius, Richermus de Richermis, et Thomenus Persicus, omnes de Monteregali, Arbitri, et Arbitratores, ac amicabiles Compositores, communiter electi Inter, et per discretum Virum Nicolaum Corderium de Monteregali, Sindicum, et Procuratorem, Sindicario, et Procuratorio nomine Communitatis, et Universitatis Hominum dicti loci Montisregalis. Et Venerab. Virum D. Jacobum Vignolam Priorem Monasterij, et Conventus Sanctæ Mariæ de Cassulis Ordinis Cartusiensium Abñ. dioc. Et Fratrem Paulinum de Bruxacis de Novaria Monacum dicti Monasterij Cassularum Sindicum, et Procuratorem, Sindicario, et Procuratorio nomine dicti Mo-Anno Domini Millesimo tricentesimo octuagesimo tertio, Indictione sexta, die Veneris decimo quarto mensis Augusti. Actum in Monteregali, sub portichu domus Communis, ubi Jus redditur, Præsentibus Dominis Raphaele Donzello, Henrico de Morotio, Ghilardino de Gosolengo, Augustino de Polis, Ludovico de Morotio, Aycardino Muso de Sancto Albano, Henrico Grammatico, et Guillielmo Biglione, Testibus ad omnia, et singula suprascripta vocatis, et rogatis. Et Ego Petrus Vaschus publicus Imperiali auctoritate Notarius, prædictis omnibus interfui vocatus, et rogatus, et sic scripsi » (Jura civit. Montisregalis, fol. 131).

Dalla « Concessio in perpetuum fictum a civitate Mont. Reg. hominibus Cigliarii facta » del 30 di dicembre del 1388, appare che in tale giorno intervenne al generale consiglio di Mondovì « Georgius Ferrarius » (Libro cit., fol. 447).

« MCCCXC. 13 luglio. Instrumento di vendita fatta dal Vescovo di Monteregale Domenico Zovaglia coll'intervento dell'Arciprete della Cattedrale di S. Donato, e del Consiglio di detta Città, al Guardiano di S. Francesco di alcune antiche Vescovili case poste presso il detto Convento, e la Chiesa di S. Andrea, il di cui prezzo dovea impiegarsi nella ristorazione del Palazzo già dei Burgensi destinato dal Comune all'abitazione de' Vescovi. Nell'Archivio di S. Francesco». — Vi si vede Giorgio Ferrario tra i consiglieri di Mondovi (Op. e vol. cit., p. 170).

« 1392 Giorgio Ferrario del Mondovì test. iº ad un contratto — ex prot. Jo. Donzelli — Ebbe un figlio detto Oddino che vivea, che eziandio nel 1392. fu arbitro con altri Signori tra Casotto e il Mondovì per la Rascara — ex Arch. Mont. Reg. » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

« MCCCXCIV. 1. agosto. Istromento di procura fatto dal comune di Monteregale ai suoi Sindaci, per giurare fedeltà al Marchese Teodoro di Monferrato. Nei Regi Archivj. — Anno Domini MCCCLXXXXIV., indictione II., die I. mensis augusti. Actum

<sup>(\*) «</sup> Chiamasi volgarmente con questo nome un codice diplomatico manoscritto, che ha per titolo Registrum jurium Ven. Capituli Montisregalis, e che il Canonico Prevosto Andrea De-Regibus ha copiato nel 1523. dai documenti originali esistenti nell'archivio dello stesso Capitolo, essendone stato incaricato dai Canonici ».

in civitate Montisregalis super domo Comunis, in qua Consilia celebrantur, presentibus Domino Oberto Mombello de Valencia Milite, Gyreto de Troys Trombeta, Joanne de Castroaynaldo Trombeta et Jacobo Barbato Decano testibus vocatis et rogatis convenientibus. Convocatis et congregatis infrascriptis Consiliariis, et hominibus de Consilio civitatis Montisregalis sono ipse D. Judex voluntate, consensu, et auctoritate dictorum hominum Consiliariorum, ac ipsi Consiliarii omnes, et singuli . . . . . . constituerunt, elligerunt, et ordinaverunt suos, et dictæ Comunitatis Sindicos, actores, et procuratores . . . . . . . ad comparendum, et se presentandum coram Illustrissimo Principe, et excelso D. D. Theodoro dignissimo Marchione Montisferrati Domino dictæ civitatis, et districtus, et ad paciscendum, componendum, et transigendum cum ipso D. Marchione de et super paenis, mulctis, et Bannis, mero et mixto imperio, et omnimoda potestate, et jurisdictione competentibus eidem Communitati in dicta civitate et districtu, et super causis civilibus, et criminalibus dictæ civitatis presentibus, et futuris, et super executionibus dictarum paenarum et bannorum, et ad ipsas paenas, mulctas, et banna, executionem ipsarum, causas civiles, et criminales, merum et mixtum imperium, et omnimodam jurisdictionem transferendum in ipsum D. Marchionem, et suos successores, et ad transmutandos florenos pagamenti debitos dicto D. Marchioni in florenis Januinis sub pactis, et conventionibus expensatis per Manuellem de Scagnello . . . . . . Nomina vero dictorum Consiliariorum sunt haec: Primo de Tercerio Vicij Mastinus Fauxonus, Georgius Ferrarius, Bartolomeus Dondinus . . . . . Bartholomeus de Vignaben . . . . . . . Manuel de Scagnello, Johanninus Doncellus . . . . . Lod. Gaschus . . . . . . ; de Tercerio Vaschi Ardicionus Vascus, Petrus Garbenna . . . . . . Enrichus Corderius . . . . . . Joannes Docta, Nicolaus Corderius . . . Henricus Peromius . . . . . . Bartolomeus Garellus,

Jacobus de Anfoxio; De Tercerio Caraxoni, Henricus de Morocio, Joannes de Bonada, Antonius Quaglia . . . . . . . . Antonius Doglus, Petrus Toppia . . . . . . Ghirardus Tricollus, Ludovicus de Polis, Henricus Gramaticus . . . . . . Sadonius Bertonus . . . . . Dominus Ludovicus Biglonus . . . . . Andr. Richebonus. S. †. T. Et ego Thomas Marencus pubblicus imperiali auctoritate Notarius, et nunc Scriba dicti Consilij hiis omnibus suprascriptis interfui vocatus et han cartam sic scripsi » (Grassi, op. e vol. cit., p. 186).

« MCCCXCV. 17. gennaio. Istromento, in cui vien assegnato il sito in Monteregale per fabbricar la Chiesa dei Padri Domenicani. Nell'Archivio delli detti Padri. - Anno Domini MCCCLXXXXV... Indictione tercia, die XVII. mensis januarj. Actum in civitate Montisregalis prope domum heredum Bartolomei Ghigliete, que domus est Fratrum Predicatorum, sive Ecclesie S. Dominici dicte civitatis, que domus empta fuit pro constructione Ecclesie S. Dominici, presentibus omnibus infrascriptis, et pluribus aliis testibus ad infrascripta vocatis, et rogatis. In quorum testium presentia, et mei Notarj infrascripti, constituti hodie Rev. in Christo Pater, et D. D. Damianus Dei, et Apostolice Sedis gratia Episcopus Montisregalis, et Comes, Ven. Vir D. Georgius Vaschus Archipresbiter Ecclesie S. Donati, Capellanus Apostolicus, Egr. Vir D. Paulus de Castiglono Vicarius ejusdem civitatis, Fr. Antonius de Buchaferris de Alexandria Prior Ecclesie S. Dominici civitatis predicte, Frater Benedictus de Ferraria de Ast Subprior . . . . . Ludovicus Biglonus, D. Luchinus Paganus, Georgius Ferrarius, Franciscus Constancius, . . . . . . . . Petrus Robinus, et alii plures in loco suprascripto, occaxione discernendi locum dicte Ecclesie, et quomodo, et qualiter debeat construi dictam Ecclesiam novam, ac capellas. Remanxerunt concordes, et in concordia, videlicet quod Fratres predicti S. Dominici nomine ipsius Ecclesie possint et valeant incipere alam primi muri dicte Ecclesie deversus plateam majorem in loco, ubi positum fuit palochum, sive signum, quod est prope crustam lobie eundo retro tramitem per viam comunem superius, et inferius usque ad viam comunem inferiorem, de quibus ut supra. S. † T. Et ego Matheus Fauzonus Imperiali auctoritate Notarius suprascriptum instrumentum sic scripsi, et in hanc publicam formam redegi, et extraxi de protocollis, seu abreviamentis Manuelis de Scagnello Notarii quondam . . . . . » (Op. e vol. cit., p. 191).

« MCCCXCV. 20. maggio. Istromento, in cui i P. P. Domenicani di Monteregale protestano non essersi contradetto da veruna persona alla fondazione nella detta Città della loro chiesa. Nell'Archivio delli detti Padri. - Anno Domini MCCCLXXXXV., Indictione tercia, die XX, mensis madii. Actum in civitate Montisregalis in loco, in quo construitur, et construi debet Ecclesia nova S. Dominici presentibus Ven. Viro Domino Georgio Vasco Archipresbitero Ecclesie S. Donati civitatis predicte, Eggregio Viro Domino Paolo de Castiglono Vicario dicte civitatis, Presbitero Thoma de Monte Rubeo Capellano Ecclesie predicte S. Donati, Presbitero Simone Corderio etiam Capellano ipsius Ecclesie, Georgio Ferrerio, Domino Jacobo Vugleto Medico, sive Fixico, Domino Michaele Pagano Jurisperito, Domino Luchino Pagano, Ludovico Biglono, Facieto Biglono, Giraldo de Gosolengo Magistro, Nicolino Cauderario; in quorum testium presentia, et mei Notarii infrascripti, cum Reverendus in Christo Pater, et Dominus Dominus Damianus Dei, et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Montisregalis, et Comes, cum debita processione, et Missa magna cum debita benedictione posuisset primum lapidem in fondamentis Ecclesie S. Dominici, una cum Fratribus Benedicto de Ferrariis de Ast Subpriore, Guglielmo de Burgaro, Fratre Thoma de Grossis, et ceteri Fratres dixerunt publice, et protestati fuerunt sicut premissis sic actitatis, ut supra, nullus contradixerit, et preceperunt per me Manuelem de Scagnello Notarium fieri publicum instrumentum. S. + T. Et ego Matheus Fauzonus Imperiali auctoritate Notarius . . . . . » (Op. e vol. cit., p. 192).

« MCCCXCVI . 12 . luglio . Particola d'instromento di dedi-

zione di Monteregale ad Amedeo di Savoia Principe d'Achaia. -Subsequenter autem anno prædicto Nativitatis Dominicæ millesimo tercentesimo nonagesimo sexto, indictione quarta, die decimatertia dicti mensis julii, in Civitate prædicta Montisregalis in Pedemonte situata in burgo superiori, videlicet in domo Communis ante, et prope Ecclesiam Conventus Fratrum Minorum dictæ Civitatis, in qua domo Consilia, et Credentiæ Communitatis, Universitatis, et hominum dictæ Civitatis celebrantur, et tenentur, celebrarique, et teneri consueta sunt. Hujus publici, et authentici instrumenti serie noverit præsens ætas, et posteritas non ignoret, quod in pleno, et generali Consilio, et Credentia ibidem in dicta domo Communis more solito, voce præconia convocato propter infra scripta, et congregato; in quo Consilio intererant Syndicus, et plusquam duæ partes Consiliariorum, et Credendariorum Consilii, Credentiæ, et Communitatis prædictorum, quorum nomina inferius describuntur; præsentibus testibus infrascriptis, ad hæc vocatis specialiter, et rogatis, videlicet illustre Domino Ludovico de Sabaudia, Egregiisque, et Nobilibus Viris Johannono, et Henrico ex Marchionibus Cevæ, Domino Fratre Bertono de Ceva Ordinis Sancti Johannis Jerusalem, Dominis Amedeo de Sabaudia Domino Moletarum, Luchino de Salutiis, Antonio Domino de Grolea, Johanne de Montebello Condomino Ferruzaschi, Antonio de Claromonte . . . . . Gaspardo de Montemajori Militibus; Joanne Borto de Berdusano Capitaneo in parte Armagnacorum stipendiariorum Illustris Domini Principis Achayæ infrascripti, Ribaldo Condomino Ripaltæ, Guillelmo de Nuceto Condomino Caballarii-Leonis Marescallo Illustris Domini Principis prædicti, Antonio et Honorato fratribus de Bolleris Condominis Demontis, et Rochæexparveriæ, Marenchino Bolleri Condomino Salmatorii . . . . . . . . . Condomino Plozaschi, et Noni, Ludovico Condomino Plozaschi, et Publiciarum, Petro de Chivrone, Guyono Tapparelli Condomino Genolæ, Rolandino de Plozasco, Johanne Philippo de Solario Condomino Moretæ, Ursino de Romagnano; Domi-

nico Provane, Francischino de Solario Condomino Monasterolii, Michaële de Ferrariis alias Gagliard de Pinayrolio . . . . . . . Glaudo Candie . . . . . Guillelmo de Canalibus; Johannardo Rascherii de Cherio . . . . . . . . Vauterio de Revoyra de Montemeliano . . . . . . . Michaële Marescallo de Maurianna, Percevallo de Aranthone . . . . . . Antonio Trucheti de Pinayrolio Domicellis; Petro Probi de Yenna, Antonio Ranerii de Chamberiaco Secretariis præfati Domini Principis, et quampluribus aliis testibus vocatis ad hæc, et rogatis; et me Nicoleto Ruffi Notario publico supra, et infra scripto personaliter constituti propter ea, quæ sequuntur, Illustris, et Magnificus Princeps, et Dominus Dominus Amedeus de Sabaudia Princeps Achayæ etc. prælibatus parte una, nec non ipsi Syndicus, Consiliarii, et Credendarii Consilii, et Credentiæ Communitatis, Universitatis, Civium, et hominum dictæ Civitatis, et loci Montisregalis, et districtus, quorum nomina sunt hæc: primo videlicet Jacobinus de Moglolis Syndicus, Dominus Manuel Biglonus Jurisperitus, Bernardus Fauzonus, Ludovicus Biglonus, Luchinus Paganus, Maistnus (Mastinus?) Fauzonus, Georgius Ferrarius, Luchinus Fauzonus, Magister Blancus Rector Scholarum . . . . . . Conradus Grassus, Henricus Cigna, Sadonus Bertonus . . . . . . Conradus de Turre . . . . . . Antonius Doglus, Johannes Dadeus . . . . . Ludovicus de Polis, Antonius Grassus . . . . . . Bartholomæus Tricolus, Girardus Tricolus, Johannes Grammaticus, Henricus Capellus de Bastita. . . . Petrus Scofonus, Blaxius Ferrerius, Antonius Biglonus . . . . . Johannes Persicus . . . . Antonius Peruca . . . . . Michaël de Vivada . . . . . . . Johannes Paxius . . . . . Petrus Gandulphus . . . . . . Ansermus Corderius, Franciscus Juge, Rembaudus Prandus, Guetus Trompeta, et Johannes de Obertono, omnes Consiliarii, et Credendarii, ut supra, parte ex altera. Ipsi Syndicus, Consiliarii, et Credendarii certificati plenius, ut asserebant, de conventionibus, et pactis initis, et celebratis vice,

nomine, et auctoritate ipsorum Syndici, Consiliariorum, et Credendariorum, Communitatisque, Universitatis, et hominum dictæ Civitatis, et ipsius poderii, et districtus cum præfato Illustre Domino Principe Achayæ, fidelitateque, et homagio ligiis pollicitis, recognitis, et factis dicto Domino Principi, ac aliis gestis, et actis die proxime præcedenti per . . . . . . procuratores, et speciales nuncios . . . . . . ad recipiendum, petendum, volendum, et recognoscendum præfatum Illustrem Dominum Amedeum de Sabaudia Principem Achayæ pro se et suis heredibus, et perpetuo successoribus in eorum, et dictæ Civitatis, et loci Montisregalis, et ipsius poderii, et districtus, Communitatisque, Universitatis, hominum, et singularium personarum eiusdem Civitatis, districtusque, et poderii ejusdem Dominum ligium, verum, legitimum, singularem, et superiorem præ cæteris Dominis, et hominibus hujus mundi. . . . . . . unanimiter, et nemine discrepante, nominibus suis propriis, viceque, et nomine totius Communitatis, Universitatis, hominum, et singularium personarum dictæ Civitatis . . . . . . suorumque, et cujuslibet eorum heredum, successorum, et posterorum quorumcumque, prout melius, fortius, et efficacius potuerunt, et possunt, . . . . . . . gratuito, et benivolo animo, et deliberato proposito, ut asserebant, laudaverunt, emologaverunt, voluerunt, ratificaverunt, approbaverunt, et confirmaverunt, laudant, emologant. . . . . . » (Op. e vol. cit., p. 193).

« Dominus Giorgio Ferrario . . . . . padre di Lazzaro, e Gioanino vivea del 1392 » (Padre Giuseppe Andrea Rolfi, Memorie per formare la storia del Monteregale, Ms. di nº 826 nella bibl. di S. M. in Torino).

<sup>(104) —</sup> V. nella nota che precede la notizia dell'anno 1392, ed eziandio la nota che segue.

<sup>(105) - « 1408</sup> Giaccomo fu Oddino del Mondovì - ex prot.

Jo. Donzelli. — 1408 Giaccomo Ferrario del Mondovi f. q. Oddini . . . . . . . . . . . . . . . 1442 Giaccomo Ferrero e Pietro suo figliuolo di Porta Vaschi, Oddino e Cattarina sua moglie » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

(106) — V. la nota che precede e l'istr. del 24 febbraio 1459 nella nota di numero 21.

« Pietrino Ferrero 1442 Consig. re del Mondovì — e 1452 » (Rolfi, Ms. cit.). — « 1443 Pietro Ferrario fu costituito Procuratore da certi Fauzoni » (Della Chiesa, ms. e l. cit.).

(107) — « 1468 Bartolomeo figlio di Pietro Ferrero del Mondovì » (Ms. e l. cit.).

(108) — (109) — « In Christi nomine Amen, Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo quinto, die vicesimo primo mensis Decembris, In pleno, et generali Consilio Communitatis, et hominum Civitatis Montisregalis solemniter celebrato, in Consiliaria Palacij Communis, sono tubæ, et campanæ ut moris est, Super speciali proposita, per refformationem ipsius Consilij, Et in eodem Consilio nominati, et electi fuerunt Capitulatores viri infrascripti, qui statuta, et capitula facere, et condere possent, et deberent, servata forma conventionum ipsius Civitatis, ut in libro Consilij fol. 102. quorum virorum nomina sunt hec, Antonius Constantius Cimator, Bartholomeus Ferrarius quondam Raphaelis, Antonius Vagina, Joannes Bernardus de Valle, Marchus Corderij, Bernulphus Garelli, Spectab. Dominus Joannes Jacobus Parpalie, Joanninus Toscanus, et Ludovicus Parrucia . . . . . . Et Ego Mattheus Donzellus Civis Montisregalis, sacris Apostolica, et Imperiali authoritatibus Notarius, et Consilij dictæ Civitatis Scriba, et Secretarius . . . · · · » (Jura civitatis Montisregalis, f. 179 retro).

- (110) V. la nota di numero 134. « Rafaele Cons. re del Mondovì 1516 e del 1520 » (Rolfi, Ms. cit.).
  - (111) V. la nota di numero 40.
- (112) « 1409 Gioan Ferrario f. q. Georgi » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.). V. la nota di numero 21. « Gioanino Ferrario fig. lo del Sig. Giorgio, marito di Lionora fig. la del Sig. Guillelmo Constanzo viv. 1392 » (Rolfi, Ms. cit.).
- (113) V. la nota di numero 12, e quella di numero 105. « Odino Ferrero marito . . . . . e padre di Gioanino, e Giacobino era morto del 1492. 1427 viv. un Odino Ferrero . . . . . . . Gioanino fig.lo di Odino Ferrario Del 1492 paga un legato lasciato da suo padre » (Rolfi, Ms. cit.). Il padre Rolfi fa eziandio menzione di un Francesco del fu Oddino, che viveva nel 1490, e di un Martino, che sarebbe stato fratello di esso Francesco e dei detti Gioannino e Giacobino.

È molto facile confondere questo Giacobino, figliuolo di Oddino, col Giacomo Ferrero, figliuolo d'Antonio, suo contemporaneo. Ad esempio, il padre Rolfi dice che Giacomo d'Antonio era già morto nel 1502, e subito dopo soggiunge che lo stesso Giacomo servì di testimonio nell'anno 1509! Potrebbe quindi essere che il Giacomo già morto nel 1502 fosse il figliuolo d'Oddino. Così potrebb'essere che fosse figlia di Oddino quella Elena Ferrero, che andò sposa a Bernardino Castrucci (V. la nota di numero 97).

Monsignor Della Chiesa, nel Ms. cit. della biblioteca di S. M., ricorda « Fra *Oddino Ferrario* di Piozzo frate di S. Francesco del Mondovì ».

<sup>(114) - « 1396</sup> Lazzaro Ferrario del Mondovì f. di Giorgio

testimonio ad un istromento di dote — ex eod. [prot. Villietti in L. 3] » (Della Chiesa, Ms. e l. cit.).

« Lazaro fig. lo del Sig. r Giorgio Ferrario, e fratello di Gioanino vivea del 1392. — Lazaro serve di testimonio ad istromento del 1460 » (Rolfi, Ms. cit.). — Il p. Rolfi dà a Lazaro un quarto fratello, di nome Antonio.

(115) — V. nella nota di numero 21 la notizia del 1413 e gli istromenti del 29 luglio [IIII. Kal. Aug.] e 31 agosto 1441, 18 maggio 1447 e 24 febbraio 1459. — « Del 1449 Giorgio de Ferraris fà la festa di S. Giacomo; — Giorgio Ferrero 1471; Giorgio Ferreri 1481; 1452 Consigliere . . . . . . Andrea quondam Joachimi 1488 — in compagnia di Tomaso e Franceschino fece la festa di S. Giacomo in S. Francesco 1500 — Del 1522. già era morto; L'anno 1527 i Padri di S. Francesco ricevono un legato lasciato dal nob. Andrea Ferrero de Joachi » (Rolfi, Ms. cit.).

(116) — « 1563. 2 agosto Luchina lasciata dal fù Odone Ferrerio, e Odino, e Domenico loro figliuoli con consenso d'Ant.º Curatore di d.i figli e prossimiore parente » (Rolfi, Ms. cit.). — Il Gio. Agostino del 1578, figliuolo di Oddino si trova notato nelle piccole tavole genealogiche del Ms. del p. Rolfi.

V. la nota seguente.

(117) — « 1543 Nob. Alessandro Ferrero vende una terra a P. P. di S'Agostino; Fà il suo test.º nel 1564. 24 Giugno. e vole esser sepolto nella capella di nostra donna, della Cattedrale propria de Ferreri, e nomina suoi figliuoli Odino, Andrea, David, Tomaso, e Gio. Agostino: Suor Monaca in Sta Chiara, Marietta, Franceschina sua moglie, rogato..... Clerico; tutori

Alessandro figlio di Odone, e marito di Franceschina, padre di Odino e di Gio. Agostino, che vivea del 1575, e di Tomaso; vivea nel 1558 - 1534 Marietta di lui figlia sposa del Sig. Giuseppe Albaudi di Levaldigio, fratello del Sig. Filippo av.to di Torino . . . . . Vivea Alless. dro del 1582 . . . . . Andrea fig.10 di Gaspare vivea del 1620 . . . . . Odone morto del 1528. padre di Allessandro - dal testam. di Agostino . . . . Odino fig.lo di Allessandro o Odino del fu Allessandro 1594. — marito di Cattarina Motta d'Ivrea 1558 - Del 1570. ebbe Franceschino; - del 1575 Allessandro: del 1590. Catterina - Giuseppe del 1580 - 1598. Consigliere. - Un Odino vivea del 1523. già adulto - padre di fra Gio. Ant.º Conventuale; di Gioanni Gaspardo; Allessandro e Giuseppe 1582. — Cassandra di lui fig.la moglie del Sig. Giacomo Casiota (?) di Cuneo 1583 - Del 1587 un Odino marito di Clara ebbe Maria - e del 1588 Gio. Agostino - e del 1597. Giuseppe . . . . . Gaspare fig.lo di Odino, marito di Lucrezia fig.la del Sig.r Giuseppe Gosio sposata l'anno 1599. Padre di Andrea 1603 e di Catterina, nata 1600 - Vivea del 1583. -Del 1616 già morto . . . . . Cap. Gio. Ant.º fig.lo del Sig.r Cap. Allessandro, e marito di Margarita figlia del Sig.r Carlo Stopero, viv. del 1643 . . . . . . Tomaso fig.10 di Allessandro 1577 [test.º di Allessandro] padrone della cappella di S. Giacomo in S. Francesco 1595 - D. Thomas viv. 1595 . (Rolfi, Ms. cit.).

In un istromento del 12 di maggio del 1597 si parla di una possessione degli eredi del quondam M. Odino Ferrero e della torre, che era di proprietà del quondam Sig. Ghilardino Ferrero, detta la Torrazza (Jura civitatis Montisregalis, fol. 317).

Gli Albaudi o Arbaudi possedevano coi Ferrero di Mondovì beni feudali in Levaldiggi (V. la nota di n. 34).

- (118) « Bernardino marito di Cattarina figlia di Gian Francesco Tignosi vivea del 1498. come da instrum. to 1494 (sic) 29. genaro rog. Gio. Castruccio era Dottore di Leggi. era fig. lo del quond. nob. Giorgio » (Rolfi, Ms. cit.). V. le note di n. 131 e 132.
- (119) « 1293. 15 gmbris Communitas Montisregalis cum Petro Becharia supra ductum aquarum Pexii: Thomas Ferrerius » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi cit.; Angius, op. e l. cit.; Teatro Araldico, l. cit.).
- (120) V. l'istromento del 1º di marzo del 1328 nella nota di numero 1, e Angius, op. e l. cit.
- (121) « MCCCLXXIX. 2. maggio. Ordinato del Comune di Monteregale ridotto in Istrumento per giurare fedeltà al Duca di Brunsveich, ed al Marchese Gio. di Monferrato. Benvenuto S. Giorgio, pag. 240. — In nomine Domini amen. Anno Nativitatis ejusdem millesimo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda, die secundo mensis maij. Actum in Monte Vico, in domo Communis Montis Vici, præsentibus testibus vocatis, et rogatis Illustri Viro Domino Raymundo de Nola, et Egregiis Viris Domino Jacobo Spademface, Monaco Budeta, Thomasino Brancaccio de Neapoli militibus, Domino Gerardo, et Georgio ex Marchionibus Cevæ, Domino Stephano de Cereseto, Francisco de Boleriis, Vito Vagnono, Petrino Asinario, et Georgio Thurco et pluribus aliis, generali congregato Consilio in domo Consilii Communis, et hominum Montis Vici, et in loco prædicto, fuit obtentum, et firmatum, quod per infrascriptos Vicarium, Sindicos, et Gubernatores, ac Consiliarios loci prædicti, nomina quorum sunt haec. Dominus Franciscus de Nomatis de Pontesturia jurisperitus Vicarius, Ogerius Fauzonus, Henricus de Morozio, Andreas Vascus Sindici, et Sindicario nomine Communitatis, et hominum Montis Vici, de quo

sindicatu constat Instrumento recepto per Conradinum de Turre Notarium hoc eodem anno, et die, Thomas Persicus, Georgius Beccha, Guglielmus Gagletus, Petrus Garbenna Thomeni, Manuel Baudizonus, Faciotus Biglonus, Facius Liprandus, Richerimus de Richermis gubernatores, et Gubernatorio nomine Communitatis, et hominum Montis Vici. Et infrascripti Consiliarij dictæ Communitatis, et prædictorum hominum Montis Vici, Dominus Raphael Donzellus, Dominus Ogerius Fauzonus, Manfredinus Veglatius, Mastinus Fauzonus, Dominus Bernardus Fauzonus, Nicolaus Cauderarius, Jacobus Vulpengus, Ludovicus Bermundus, Castrucius Peolotus, Joannes Ghigleta, Gabriel Ordinentur tres Sindici in præsenti Consilio, qui vice, et nomine totius communitatis loci, et districtus Montis Vici, faciant, et iurent fidelitatem Serenissimo Principi, et Domino Domino Ottoni Duci Brunsvicensi suo proprio nomine pro quarta parte loci pro indiviso, et districtus prædicti, ac Communitatis, et hominum et singularium personarum loci et districtus prædicti; pro aliis autem tribus partibus faciant et jurent pro se, et heredibus suis masculis ab ipso descendentibus legitimis, fidelitatem, et Sacramentum fidelitatis domino Duci prædicto recipienti curatorio, administratorio, et gubernatorio nomine illustris Principis Domini Joannis Marchionis Montisferrati præsentis pro se, et suis heredibus masculis ab ipso legittime descendentibus, tali modo, et forma, quod prædictum commune, et homines loci, et districtus Montis Vici, ac singulares personæ ejusdem loci omnino sint, et esse debeant ad obedientiam, et mandatum dicti Domini Ducis pro dicta quarta parte, pro se, et heredibus suis, ut supra, perpetuo, et etiam pro aliis tribus partibus contingentibus dictum Dominum Marchionem, usquequo prædictus Dominus Marchio compleverit vigesimum quintum annum, et donec ipse Dominus Marchio compleverit ætatem prædictam, eidem Domino Marchioni nullatenus obbedire teneantur, nec ipsum recipere, nec quicquam pro ipso facere sine expressa licentia Domini Ducis præfati curatoris, et administra-

## (122) - V. la nota di numero 14.

(123) — V. la nota di numero 134. — Dottori di filosofia e medicina: « 1566 Ferrero Antonio, Autore di una poesia premessa ai Comenti dell'Argentero in artem medicinalem Galeni» (Grassi, Dell'università degli studi in Mondovì, p. 185). — « Gabriele f.º . . . . . e Padre di Ant.º Del 1516. già morto; e di Bernardino ed Agostino» (Rolfi, Ms. cit.).

(124) — « 1396 Margarita fu Filippo Ferrari del Mondovì — ex eod. [prot. Villietti in L. 3] » (Della Chiesa, Ms. el. cit.).

(125) — « 1387. 4. Luglio. Accordo tra li Marchesi di Ceva, e La Città di Mondovì sovra le pretensioni del Luogo della Bastia, in cui vien nominato Sindaco di Mondovì Biaggio Ferrero » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

« Blaxius Ferrerius » era consigliere di Mondovì nel 1388, come appare dalla « Concessio in perpetuum fictum a civitate Mont. Reg. hominibus Cigliarii facta » del 30 di dicembre di esso anno (Jura civitatis Montisregalis, fol. 447). — « Biaggio Consig.re di Città l'anno 1388; test.º del 1389 » (Rolfi, Ms. cit.).

V. nella nota di numero 103 l'istr. del 12 di luglio 1396.

(126) — « 1403 Menzia Moglie del q. Sadone Paleotto del Mondovì, e poi di Matteo Ferraro, confessò d'aver ricevuto le sue doti da suoi figliuoli — ex prot. Villietti in L. 3 » (Della Chiesa, ms. e l. cit.).

(127) - V. la nota di numero 21.

di procura in Carrù il 21 di gennaio del 1392 (Jura civitatis Montisregalis fol. 349 retro). — « MCCCXCIII. 28. agosto. Laudo tra la Città di Monteregale, ed il Comune di Carucco, essendo arbitro Damiano vescovo di detta Città. Nel Libro Rosso di Città — . . . . . Et a sapiente Viro Domino Thomeno Minello Jurisperito de Caruco Sindico, et sindicario nomine consilii communis, et homines dicti loci Caruci, in quo consilio fuerunt ultra duas partes dictorum consiliariorum, habens plenum et sufficiens mandatum, ut de dicto sindicatu, et mandato dicti Domini Thomeni etiam patet tenore publici instrumenti rogati, et facti manu Bernardi Ferreri Notarii, sub hoc eodem anno millesimo, et indictione, die XXVII. mensis junii . . . . » (Grassi, Memorie istor. della chiesa vesc. di Monteregale, vol. II).

(129) — (130) — « Battista figlio di Giacomo Ferrero con Ludovica Acimatore — Quittanza 27. Agosto 1462. rog.ª Donzello per estratto Basso, da cui si comprova ch'era figlio di Giacomo, ed aveva sposata Ludovica degli Acimatori Famiglia in oggi estinta, ma ch'era in que' tempi delle più distinte della Città. — Instr.º 29. Luglio 1456., in cui Battista Ferrero stipula a nome di Giacomo suo Padre » (Notizie sui Nobili Ferrero di Mondovi cit.).

V. la nota di numero 33.

Un Battista Ferrero era speziale e viveva a Mondovì nel 1468 (Della Chiesa, ms. e l. cit.).

<sup>(131) — (132) — «</sup> Instr.º 21. Gennaio 1486., da cui risulta che (Borgo e Gilardino) furono figliuoli di Battista, e che Ludovico fratello d'esso Battista fu tutore de' medesimi. — Fu Gilardino Consigliere di Stato di S. A. R., e Vicario di Cuneo,

come risulta da Instr.º 7 8bre 1512., e dalle prove fatte da Girolamo Pensa per la croce di Malta 30. Luglio 1556. Borgo fratello di Gilardino Vicario Comandante di Peveragno per S. A. R. come da patenti 10: Luglio 1506. sposò Catterina Fauzona de' Marchesi di Montaldo. Instr.º 10. Febbrajo 1530. — Questi due fratelli nel 1515. fecero fabbricare L'Altare maggiore, e Sancta Sanctorum del Duomo di Mondovì, come ancor in oggi è di Giuspatronato del Marchese d'Ormea discendente da d.º Borgo. Consta dall'inscrizione in marmo, che si conserva ancor oggi nel nuovo Duomo vicino alla Sacristia concepita in questi termini

## D, O, M,

Divo . Francisco . hanc . Cappellam .
P. Ghirard. Jurium . Doctor . et . Burgus .
De-Ferrerijs . eius . Frater . MDXV .

— Prove d'Amedeo per la croce di S. Morizio 11. Marzo 1573, da quali risulta del matrimonio del detto Borgo con Catterina Fauzona, e delle distinte commissioni, ed impieghi, che ha avuto, e risulta anche che come una delle Principali Famiglie di Mondovì aveva il dritto, e prerogativa di portare nelle processioni del Sacramento, che si fanno nella Cattedrale di d.ª Città, una delle sei aste del baldachino, qual prerogativa è ancor in oggi posseduta da questa Famiglia » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

« 1506 Girardino Dottore, nel quale di compagnia di Leonardo Grasso Dottore di Cuneo, e Antonio de Mario compromessero i Deputati del Mondovì, e Cuneo per le differenze ch'erano fra quei due Luoghi per causa di Morozzo, La Moglie di Girardino, fu Cattarina Monasterolia consignora di Montalto, fu Vicario di Cuneo nel 1508, ed era Consigliere di Cuneo d'esso anno 1508.

— 1507 Girardino Dottore fu deputato con Bernardo Fauzone ed alcuni altri alla terminazione de Finaggi fra Cuneo e Mondovì, fu Sindaco del Mondovì nel 1506, e Borgo ferrero consigliere » (Della Chiesa, ms. e l. cit.). — Nelle carte del 1506

e del 1507 da Monsignor Della Chiesa ricordate, Girardino vien detto spettabile e chiarissimo dottore di ambe le leggi — spettabile e generoso dottor d'ambe leggi (Jura civitatis Montisregalis, fol. 429 e 435).

- « Capitula concordata inter agentes civitatis Mont. Reg. et agentes Margaritæ - In nomine Domini Amen, Anno eiusdem Domini Millesimo quingentesimo octavo, Indictione undecima, die vero vicesima quarta mensis Junij. Universis, et singulis fiat notum, atque manifestum, Quod Constituti Egregij Antonius de Valle, et Joannes Antonius Rivalbra, de loco Margaritæ Districtus Montisregalis, Legati, ac ad hæc specialiter electi, et deputati per Consilium eiusdem Communitatis Margaritæ ut asseruerunt, Ad causam finium, et prædiorum, de quibus agitur, et vertitur differentia ad presens, inter Communitatem dicte Civitatis ex una, Et dictam Communitatem Margarite ex altera, videlicet pro sedandis ipsis differentijs omnibus, Et in Palatio Communis dictæ Civitatis, ante præsentiam Manolini de Morotio, Et Joannis Francisci de Vitalis Rationatorum dictæ Communitatis. Lectis Capitulis factis, de, et super ipsis differentijs concordandis, Tractatu Illust. D. Manfredi de Salutijs Ducalis Sabaudiæ Consiliarij, Domini Cardeti, Plotij, etc. Gubernatoris dictæ Civitatis, Et eisdem de Margarita intelligere datis ad

plenum intellectum, per me Notarium subsignatum, Que quidem Capitula fuerunt lecta, et approbata in pleno Consilio dicte Civitatis, hodie paulo ante istud celebrato, Quorum quidem Capitulorum tenor sequitur, et est talis. Et primo, ipsi de Margarita Teneantur expedire Communitati Montisregalis Decenas tres versus illos de Piperagno et de remanentibus ultra Jornatas Octo centum illorum de Piperagno. Item Teneantur exbursare florenos Duo millia in numeratis, Et ad præsens. Item Teneantur annuatim solvere ipsi Communitati, florenos vigintiquinque, perpetuis temporibus. Item Teneantur remittere a via Castelletti versus Morotium tertiam partem Communitati libere, Et alias duas partes communiter ad pascuandum, ad electionem Communitatis. Item Teneantur remittere unum pascuagium amplum omnibus Civibus, ad ordinationem Illu. D. Gubernatoris, Spect. D. Ghilardini Ferrerij, Et Dominorum sex, et prout designabunt . . . . . . Et Ego Joannes Baptista Donzelli Civis Montisregalis, Sacris Apostolica, et Imperiali auctoritatibus Notarius, ac Scriba, Et Secretarius Consilij, et Credentie dicte Civitatis . . . . . . » (Jura civit. Montisregalis, fol. 200).

Lo spettabile e generoso Ghilardino Ferrero dottore d'ambe le leggi fu testimonio ad un istromento del 24 di agosto 1508 (Lib. cit., fol. 293).

V. la nota di numero 33; l'istr. 3 dicembre 1505 nella nota di numero 77; l'istr. 20 ottobre 1516 nella nota di numero 134; la nota di n. 87 ed il capitolo III.

dottor di leggi, e confesso di non sapere quale fosse veramente la moglie del nobile Ghirardino (V. la nota di n. 118).

(133) - V. nella pag. 102 la nota di n. 1.

(134) — « MDIII . XXI . decembris, Conventio civitatis Montis Regalis cum hominibus Ruburenti — Eo die (1503 29 decembris) . . . . . . Necnon Petrus Porta Sindicus, et Sindicario nomine Communitatis Universitatis, et hominum Civit. Montisreg. Burgus Ferrerius, Antonius de Tecto, Jacobus Blenginus, Marchio de Valle, Franciscus de Vivaldis, loco Francisci de Aymis, Joan. de Aymis, Oddinus Duretus, et Steph. Rubeus Zeda, Gubernatores dictę Civit. nomine, et vice Communit. Universit. et Homin. dictę Civit. et suis, parte altera . . . . . » (Jura civit. Montisregalis, fol. 206).

Il nobile Burgo Ferrero, il giorno penultimo di ottobre del 1506, fu eletto con altri per transigere intorno alle controversie, che Mondovi aveva con Cuneo per i confini (Lib. cit., fol. 431).

Cumque dicta Communitas egens pecunijs iura sua sibi competentia super ipsis prædijs cesserit Nob. Francisco de Vivalda Civi Montisregalis . . . . . . . qui se versus dictam Communitatem obligavit eidem solvere omni anno dictas libras viginti septem, et libras tres de pluri, videlicet in summa libras triginta monetæ Montisregalis. Et ulterius ut dicitur solverit dictæ Communitati florenos Sexcentum quinquaginta Sabaudiæ . . . . . . . . . Cumque dictus Franciscus egerit, et litem moverit cessionario nomine dictæ Communitatis contra eosdem homines particulares loci Villenovæ, qui tenebant ex ipsis prædijs, et liti assisterunt, Et etiam contra alios qui ex eis prædiis tenebant, et contra eos obtinuerit tres sententias, quæ ut dicitur transiverint in rem iudicatam, Per quas ut dicitur declaratur, et condemnantur ipsi particulares, seu bona et prædia tenentes ad relaxandum ipsi Francisco cessionario dimidiam ipsorum omnium prædiorum cum fructibus perceptis . . . . . . . Cumque dictus Franciscus medietatem predictorum Jurium sibi cessorum cum honoribus, et oneribus suis cesserit, Spectabili quondam Jur. Doctori Domino Ghirardino Ferrerio Civi Montisregalis, Constante instrumento sumpto, et fieri rogato ut dicitur per Georgium Ollerij Notarium Montisregalis, anno et die in eo contentis. Cumque decesserit præfatus quondam Dominus Ghirardinus, absque liberis, relicto post se Nob. Burgo Ferrerio eius unico fratre, et hærede insolidum ab intestato. Cumque ipse Nob. Burgus uti heres predictus peteret, et requireret ipsarum sententiarum pro dimidia, Hoc est pro quarta parte omnium prædiorum . . . . . . Volentes a litibus, et differentijs prædictis recedere pro bono pacis, et concordiæ, Et potius ipsas lites, et differentias via amicabili componere, decidi, et terminari, quam stricto Juris rigore Tractatu, Nobilis Raphaelis Ferrerij, et Oddini Revelli ipsorum contrahentium amicorum communium, Titulo transactionis sponte, et omnibus modo, Iure, via, et forma quibus melius potuerunt, et possunt, Convenerunt, ac ad infrascripta pacta devenerunt . . . . . De quibus omnibus, et singulis rogatum fuit per me Franciscum

Castrucij Notarium infrascriptum fieri publicum Instrumentum » (Lib. cit., fol. 344).

« Borgo Ferrero marito di Cattarina Faussona figlia di Paolo Faussone, e Padre di Gio. Pietro e Borgo. Morì l'anno 1525 7. bre — Consig.re di Mondovì 1503 — e 1506 » (Rolfi, Ms. cit.). — V. nel capitolo III la pag. 86 e la nota di numero 131.

(135) - V. la nota di numero 131.

(136) — « Giò Pietro con Eligida — Instr. 1 5. Aprile 1519., e 29. Giugno 1523., dai quali risulta ch'era figlio di Borgo, ed aveva sposato Elgidia figlia del Marchese Giò Fran. co del Carretto Consignore di Novello » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi cit.). — « Gio. Pietro morì del 1522 » (Rolfi, Ms. cit.).

« Gio. Pietro fig.lo di Borgo, marito di Camilla . . . . . e Lucrezia de' sig.ri Conti di Piossasco e di Scalenghe; nel 1570

<sup>(137) — (138) — «</sup> Giò Pietro con Lucrezia Piossasco di Scalenghe - Patenti d'Enrico III. Re di Francia 11. Marzo 1568., in cui viene costituito Gentiluomo ordinario della Camera di S. M. Crist.ma — Prove per la croce di Malta di Fr. Claudio Ferrero 5. Maggio 1532. figlio di Carlo. — Prove per la croce di Malta di F. Vincenzo Ferrero figlio di Leandro. - Instr.º 10. Febbraio 1530. - Instr.º 21 Marzo 1614. Coi quali documenti si comprova che il d.º Giò Pietro fu figlio di Borgo, e che sposò in prime nozze Lucrezia figlia del Conte Giacomo Piossasco de' Conti di Scalenghe, dal quale matrimonio nacque Leandro; che il d.º Giò Pietro era Gentiluomo di Camera d'Enrico Terzo Re di Francia, e Colonello Maresciallo di Campo degl'Italiani nelle Armate di S. M. Cristianissima. Il che viene anche confermato dall'Epitafio di detta Contessa Lucrezia, il qual'esiste ancor in oggi descritto in pietra nel Duomo di Mondovì » (Notizie cit.).

V. nel capitolo III la pag. di numero 101.

« In Corte vi furono Giò Pietro Mastro di Campo, e Gentiluomo di Camera del Re Carlo IX — Luigi Maggiordomo — Giò Pietro Gentiluomo di Bocca al servizio de' Principi di Sauoia » (Monsignor Della Chiesa, Ms. nell'Arch. di Stato in Torino, sez. III, Inventaro gen. le, art. 1082, § 1, pag. 253).

(139) — Suppongo che la seconda consorte del nob. Gio. Pietro Ferrero fosse della nobile famiglia de' Castrucci, perchè trovo che il capitano Annibale, figliuolo di Gio. Pietro, era nipote di monsignor Gio. Antonio Castruccio, vescovo di Mondovì (V. la nota 2ª a piè della pag. 101). — Sembra che dopo la morte di Giovannina, sua seconda moglie, il capitano Gio. Pietro ne sposasse una terza, che sarebbe la Camilla ricordata dal padre Rolfi (V. la nota precedente).

(140) — Leandro Ferrero fu ricevuto dottore collegiato di giurisprudenza nella università di Mondovi il 26 settembre 1575, e fu priore della Facoltà nel 1584 (Grassi, Dell'università degli studi in Mondovi, p. 106 e 205). — Viveva ancora nel 1618 (V. la nota di numero 42).

Era consigliere di Mondovi nel 1594, e il 27 di settembre di esso anno fu eletto dal Consiglio per la trattazione di alcuni negozi (*Jura civitatis Montisregalis*, fol. 315 e 316).

V. nella nota 137ª l'istr. del 21 marzo 1614, e la nota 3ª a piè della pag. di n. 101.

« Leandro fig.lo del Cap.no Gio. Pietro, marito di Lucrezia fig.la del Sig.º Gio. Bap.ta Pensa, e Padre di Gio. Pietro 1592 — e di Livia moglie del signor Bartolomeo Taparello sposata nel 1619; Del 1597 Eugenia; — del 1585. Diana, del 1582 Ćarlo; del 1584 ebbe Giulio Cesare, del 1585 Diana: 1582 Carlo — Consigliere di Città del 1616; — Del 1631 morto. — e padre di Vincenzo Cav.º di Malta. 1598 Consig.º di Città; Del 1589. si nomina una Lucia moglie del Sig.º Leandro. — Padre di Francesco Maria l'anno 1595 . . . . . . 1628 20 x.bre sig.º Leandro Ferr. fu sig.º Cap.no Gio. Pietro » (Rolfi, Ms. cit.).

(141) — V. le prove di Fr. Vincenzo Ferrero, suo figliuolo, per la croce di Malta, del 24 giugno 1607.

(142) — « 1604 Ferrero Carlo, 27. settembre. Dottore li 7 di detto mese. Priore 1611. Primo Presid. del Senato di Nizza 1640 » (Grassi, op. cit.: Dottori collegiati di giurisprudenza, pag. 108). — V. la nota di numero 42.

In obbedienza all'ordine ducale del 4 dicembre 1613, collo zio Annibale e col fratello Vincenzo presentò l'arma antichissima della famiglia (V. la pag. 301).

« Carlo con Lovisa Vivalda — Prove di F. Claudio suo figliuolo per la croce di Malta 18. Giugno 1632. — Prove per la croce sud. di F. Vincenzo suo fratello 24. Maggio 1607. — Sue Patenti d'Auditore Generale di Guerra 25. Gennaio 1625. — Di Consigliere di Stato, e P.º Presid. 10. Febbrajo 1640. — Di Guardasigilli, e fongente l'offizio di Gran Cancelliere 1.º Giugno 1641. — Agostino della Chiesa Corona Reale. Tom. 1º. pagina 396 » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

« Li Prencipi Maurizio Cardinale, e Francesco Tomaso di Savoia, Tutori di S. A. R. Amministratori, e Governatori dello

Stato: volendo Noi in caso di vacanza della carica di primo Presidente del Senato di Nizza, appoggiarla, e conferire in persona insigne di nobiltà, bontà di vita . . . . , accompagnato di lunga isperienza, e buona dottrina . . . . , a maggior gloria di Dio, servizio di S. A. R., e beneficio pubblico . . . , e conoscendo, che tali, e altre lodevoli qualità concorrono nella persona del Magnifico Consigliere, e Senatore Ordinario nell'istesso Senato Carlo Ferrero cittadino del Mondovi . . . . deputiamo il predetto Senatore Carlo Ferrero Consigliere di Stato, primo Presidente, e Capo nel detto Senato della Città, e Contado di Nizza alla prima vacanza, ed intanto, fino che venghi il detto Officio di primo Presidente ad esser vacante, vogliamo che detto Ferrero eserciti l'Officio di secondo Presidente in detto Senato, nella qual carica, in tal mentre, lo eleggiamo, et deputiamo con tutti gli onori . . . . . . , dritti, ed emolumenti a detti Officj rispettivamente spettanti . . . . con ciò però, che presti in nostre mani il dovuto giuramento . . . . Nizza 10 febbraio 1640 » (Galli, Cariche del Piemonte, Torino MDCCXCVIII, vol. I, p. 439) - V. nel capitolo III la pag. 105. - Nel memorabile accordo fermato tra Madama Reale ed i principi Maurizio e Francesco Tommaso il 14 giugno 1649 « si stabiliva che il presidente Carlo Ferrero, Binelli e Pellegrino rimarrebbero nelle cariche tenute » (Gaudenzio Claretta, Storia della reggenza di Cristina di Francia duchessa di Sauoia, Torino MDCCCLXVIII, parte prima, pag. 869). - « I principi Maurizio e Tommaso, che nel tempo delle turbolenze della reggenza risiedevano in Nizza, disposero di tutte le cariche del Senato e nominarono il 10 febbraio 1646 (?) presidente Carlo Ferrero, con affidamento del posto di primo presidente e capo del Senato alla prima vacanza; ma non fu poi osservato dalla reggente Cristina, che nominò Porta. — Il Ferrero, oriundo di famiglia di Mondovi, stanziata in Nizza, figlio dell'avvocato Leandro e Lucrezia Pensa di Marsaglia, fu prefetto in patria, poi senatore [3 marzo 1624] e auditore generale di guerra del contado. Questa famiglia Ferrero si estinse negli Ormea » (Carlo Di'onisotti, Storia della magistratura piemontese, vol. secondo, Torino 1881, pag. 504, nota 1ª). — La famiglia del presidente Carlo Ferrero continua nei marchesi Ferrero d'Ormea, perchè esso presidente Carlo è il bisavolo paterno del gran cancelliere D'Ormea.

« Charles Ferrero du Montdevis, Président du Sénat de Nice, frère de Vincent Ferrero Chevalier de Malte, épousa Louise Vivalde d'une des six premières familles de Mondevis, et s'établit à Nice » (Boccard, Chevaliers et officiers de l'Annonciade, Ms. nella biblioteca di S. M. in Torino, tom. 2, p. 792). — « Carlo Presidente del Senato di Nizza, figlio di Leandro, marito di Luigia Vivalda, padre di Gerolamo Marcello già era morto del 1662. e del Sig. Leandro e della Sig. Anna Francesca moglie del Sig. Carlo Francesco Taone di S. Andrè e della Sig. Lucrezia Bened. 1611 » (Rolfi, Ms. cit.).

(143) — « Sue prove per la croce di Malta 5. Maggio 1632, dalle quali risulta ch'era figlio di *Carlo*, e *Lovisa Vivalda* Giugali *Ferreri* » (*Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi* cit.).

<sup>(144) — « 1636</sup> Ferrero Leandro, di Nizza, originario di Mondovì, 14 ottobre », dottore di giurisprudenza (Grassi, op. cit., p. 140).

<sup>«</sup> Leandro figlio 2º genito di Carlo con Catterina Lascaris — Prove per la croce di Malta di Giò Onorato Ferrero suo figlio 5. 9.mbre 1668. per estratto dalla Cancellaria di Malta 22. gennaio 1739. sottoscritte Rochus de Savora. — Altre prove per la croce di Malta di Carlo Marcello altro figlio di d.º Leandro 4. Maggio 1654. per estratto dalla Cancellaria di Malta 22. Gennaro 1739 » (Notizie cit.).

<sup>«</sup> Leandro Av.º Gentiluomo, e Cittadino di Nizza fig.º del fù Ecc.mº Presidente Carlo marito..., e padre di Carlo Marcello Cav.rº di Malta, e del Rev.do Camillo novizzo Dome-

nicano col nome di fra Vincenzo Maria l'anno 1661-1672 » (Rolfi, Ms. cit.).

V. nel capitolo III la pag. 105.

(145) — « Constituzione di dote di Catterina Lascaris figlia del Sig. r Conte Bartolomeo Lascaris Consig. re del Castellar, e moglie di d.º Leandro 1640. 14 9.mbre » (Notizie cit.).

(146) — « F. Carlo Marcello Cav.º di Malta — Sue prove s.ª citate per la Croce di Malta 4. Maggio 1654. — Fede di battesimo 16. aprile 1653 » (Notizie cit.).

« Carlo Marcello cav.re di Malta figlio del Sig.r Leandro che stava in Nizza; — del 1672 vivea » (Rolfi, Ms. cit.).

(147) — « Signore di Sausse Consigl.e di S. A. R. » (Notizie cit.). — Il 14 luglio 1687 « il signor Bartolomeo Ferrero della Città di Nizza Cons. e Refferendario di Stato di S. A. R. Signor del Sauze nel contado di Nizza » presentò ai commissari ducali l'arma antichissima della sua famiglia (V. la pag. 301).

V. pure nel capitolo III la pag. di n. 117.

(148) — Notizie cit. — Nella menzionata opera ms. del Boccard (l. cit.) si legge che Leandro Ferrero senatore e referendario « épousa Marie Cathérine Thaun des dames de S. André — La Généalogie de la maison Lascaris lui donne pour femme Anne Cathérine fille de Barthelemy Lascaris des Comtes de Vintimille et des Seigneurs de Castellar ». È manifesta la confusione che si fece tra Leandro ed il figliuol suo Bartolomeo. — I « Marchesi Thaon conti di S. André e di Revel, illustri patrizi di Nizza . . . . . ebbero due luogotenenti generali del Piemonte, tre collari dell'ordine dell'Annunziata, due Vicerè di Sardegna, tre governatori di Torino, ecc. » (Conte E. Cais di Pierlas,

I Conti di Ventimiglia, Torino 1884, nota 2ª a piè della pag. di n. 14).

V. nel capitolo III la pag. 117.

- (149)—(150) Notizie e Typus cit.
- (151) Boccard, Ms. e l. cit.
- (152) V. nel capitolo III la pag. di n. 117.

Nel Typus cit. il Cardinale ha il nome di Clemente, ed oltre ai fratelli Gerolamo Marcello, Giulio Cesare e Pietro Onorato ne ha uno chiamato Carlo Francesco, il quale vien detto dottor di legge. Potrebb'essere che Clemente fosse il nome che il Cardinale aveva nel secolo; avverto tuttavia che le parole « fu cardinale » poste sotto il nome di Clemente sono un'aggiunta fatta al Typus, probabilmente in tempo lontano dalla formazione sua.

<sup>(153)—(154)—</sup> Typus cit.— « Camillo figlio del Sig. Leandro di Nizza novizzo Domenicano col nome di fra Vincenzo Maria . . . . . . . . . . . Vincenzo Maria Prov. le de' Domenicani l'anno 1694. nel secolo Camillo fig. lo del Sig. Leandro di Nizza » (Rolfi, Ms. cit.). — V. la nota di n. 144, e la nota 2ª a piè della pag. di n. 95.

<sup>(155) — «</sup> F. Giò Onorato Cav.º di Malta — Sue prove so-vracitate per la Croce di Malta 5. 9.mbre 1668 » (Notizie cit.).

<sup>(156) -</sup> V. la nota di n. 142 ed il Typus cit.

<sup>(157) — «</sup> Giò Battista Marchese di S. Laurent, e Boqueval Luog.te Gen.le nelle armate di S. M. Cristianissima, e Colonello

del Reg.to degli stranieri al servizio di d.a S. M. deceduto senza prole mascolina, lasciata una sola figlia maritata col Marchese Damas Danlezy, estinta senza prole » (Notizie cit.); — Angius, Narrazioni sulle fam. nob. della monarchia di Savoia, vol. I, fam. Ferrero; — Teatro Araldico, Tom. VII, fasc. XVII, fam. Ferrero.

« Gio. Bap.ta Ferrero detto di S. Loran, Zio del Sig.r Allessandro Marcello, Luogotenente Colonnello del Regim.to di S. M. Cristianissima in Fiandra, viv. del 1672 » (Rolfi, Ms. cit.).

- (158) Angius, op. e l. cit.; Teatro Araldico, l. cit.
- (159) Boccard, ms. e l. cit.; Typus cit.

(160) — « Girolamo Marcello Consignore di Roascio Colonello delle Milizie della Città di Mondovì — Investitura del Feudo di Roascio 22. 9.mbre 1670, da cui risulta ch'era figlio del P.º Presid.º Carlo » (Notizie cit.).

V. nel capitolo III la pag. 107.

Anche a nome di lui, nel giorno 14 di luglio del 1687, il nipote suo *Bartolomeo Ferrero* signor di Sauze presentò ai commissari ducali l'arma antichissima della famiglia (V. la pag. 301).

- (161) « Instr.º di dote 11. Maggio 1645., dal quale risulta che d.º Girolamo Marcello sposò Giovanna Ortenzia figlia del Conte Giò Franc.º Pensa » (Notizie cit.). V. la nota precedente.
- (162) Angius, op. e l. cit.; Teatro Araldico, l. cit. V. la nota di n. 160 e la pag. 106.

Nel 1708 riconobbe come suoi parenti i nobili Ferrero d'Alassio (V. la nota di n. 228).

V. nel capitolo II la pag. 54 e le seguenti, e la nota di numero 160.

(164) - V. la nota di n. 46.

(165) — V. il capitolo IV.

« Carlo Francesco Vincenzo Marchese d'Ormea — Fede di battesimo per estratto 17. xmbre 1732., da cui risulta ch'era figlio d'Alessandro Marcello, e d'Anna Giugali Ferreri — Sue Patenti di Consigliere, e Generale delle Finanze 6. aprile 1717. — Di Ministro di Stato 27. 7.mbre 1730. — Di Segretaro di Stato per gli affari interni 9. Agosto 1730. — Per gli affari esterni

- 18. Marzo 1732., da cui risulta della di lui creazione in Cavaliere del Supremo Ordine. Di Gran Cancelliere 12. Febbraio 1742 » (*Notizie* cit.).
- « . . . . . . Vacando per la promozione da Noi fatta del Conte Gropello al posto di primo Presidente Patrimoniale, la carica di Generale delle nostre Finanze . . . . . . . . . deputiamo il Vassallo Carlo Francesco Vincenzo Ferrero di Roascio Consigliere, e Generale delle nostre Finanze con tutti gli onori . . . . , voto nella Camera nostra de' Conti di Piemonte, come hanno avuto li Generali di Finanze suoi antecessori, sedia nelle medesime, come prescrivono le nostre Costituzioni degli undici del corrente aprile, regalie . . . . . , e con lo stipendio di lire sei mila d'argento, da soldi venti caduna, quali ordiniamo al Tesoriere nostro Generale di quà da' monti . . . . . di pagargli ogni anno . . . . . . Veneria 16 aprile 1717. VITTORIO AMEDEO » (Galli, Cariche del Piemonte, tom. III, p. 175).
- « . . . . . . Stabiliamo il suddetto Marchese d'Ormea Carlo Vincenzo Ferrero di Roascio nostro primo Segretaro di Stato per gli affari interni con tutti gli onori . . . . , e coll'annuo stipendio di ll. ottomila d'argento da soldi 20 caduna, le quali mandiamo al Tesoriere delle nostre Finanze di pagargli ripartitamente a quartieri maturati, cominciando dalla data delle presenti, e continuando in avvenire durante la di lui servitù, ed il nostro beneplacito, volendo, che mediante copia autentica delle presenti, colla sua quitanza nel primo pagamento, e ne' susseguenti le sole sue quitanze tutto ciò, che gli sarà stato in tal conformità pagato, sia ammesso ne' conti del suddetto Tesoriere della Camera nostra di essi, a cui mandiamo di così eseguire, con che presti il dovuto giuramento, e cessin lo stipendio, visione, e regalie, de' quali godeva nella suddetta

qualità di Generale delle nostre Finanze. Mandiamo pertanto, e comandiamo a tutti li nostri . . . . . . . Torino 9 agosto 1730. VITTORIO AMEDEO » (Tom. cit., p. 55). « . . . . Deputiamo il predetto Marchese d'Ormea, e di Palazzo Carlo Francesco Vincenzo Ferrero di Roascio Primo nostro Segretario di Stato degli affari stranieri, Notaio della Corona, e Segretaro del Supremo Ordine nostro della Santissima Annonciata, col stipendio di lire dieci milla annue, compreso quello delle lire ottomilla, de' quali già gode presentemente. . . . . , con ciò, che presti nelle mani nostre il dovuto giuramento . . . . . . Torino li 18 marzo 1732. Carlo Emanuele » — «In queste stesse Patenti 18 marzo 1732 si fa precedere la narrativa del carico di Primo Segretaro di Stato per gli affari interni, a cui già era stato promosso [con Regie Patenti delli 9 agosto 1730], e del grado e titolo di Ministro di Stato, di cui il Re Carlo Emanuele lo aveva decorato fin dal principio della sua assonzione al trono: fu fatto Cavaliere dell'Ordine della Nunziata li 19 marzo 1737 » (Tom. cit., pag. 2). « . . . . . . . Il merito singolare, di cui . . . . . il Marchese d'Ormea Carlo Francesco Vincenzo Ferrero . . . . . . , ci è parso di dargli per una parte una meritata ricompensa, con promoverlo alla più riguardevole Dignità di Gran Cancelliere, e di sgravarlo per l'altra dal peso della Segreteria nostra di Stato per gli affari interni . . . . . ; che però per le presenti creamo, costituiamo, e deputiamo il suddetto Marchese d'Ormea Carlo Francesco Vincenzo Ferrero nostro Gran Cancelliere in tutti li nostri Stati di quà dal mare, comprensivamente alle due provincie di Novara, e di Tortona . . . . . , con tutti gli onori . . . . . , e coll'annuo stipendio di lire novemila, e cinquecento . . . . . . , con ciò, che gli cessino le lire ottomila di stipendio, che è unito alla predetta carica di Primo Segretario degli affari interni, e che presti il solito giuramento, volendo però, che intanto, che continuerà ad esercitare anche quella di Primo

Segretario degli affari esterni, gli sian continuate le lire duemila, di cui egli gode a tal titolo. Vogliamo per fine, che esso principalmente vegli al buon regolamento, e governo dello Spedale di Carità eretto in questa nostra Capitale, e perciò sia in sua facoltà d'intervenire, e presiedere nelle Congregazioni d'esso, e farsi render conto dello stato, ed amministrazione del medesimo . . . . . Torino li 12 febbraio 1742. CARLO EMANUEL » (Op. cit., tom. I, pag. 62).

- « Ormea: S. E. Ferrero d'Ormea Francesco Vincenzo Carlo Gran Cancelliere Marchionale;
- « Pallazzo : S. E. Ferrero d'Ormea Gran Cancelliere Marchionale ;
- « Beijnette: S. E. Ferrero d'Ormea Carlo Vincenzo Francesco Comitale;
- « Roascio: S. E. Ferrero d'Ormea Carlo Francesco Vincenzo Gran Cancelliere Signorile;
- « Cavoretto: S. E. Ferrero d'Ormea Carlo Francesco Vincenzo Gran Cancelliere Signorile » (Nomi de' Feudi, Nomi, e Cognomi de' Vassalli, e i loro Titoli. 1743. Ms. nella biblioteca di S. M. in Torino, pag. 132, 105, 80, 135 e 7).
- « Pallazzo, prov.ª Ivrea 1727, 10 luglio: Carlo Francesco Vincenzo Ferrero di Roascio, vol.º investiture 1726. e 1727 C. 98 Investitura del luogo, feudo, giurisdizione, rediti, ragioni e pertinenze » (Arch. di Stato in Torino, sez. III, Indici de' Feudi).

Con mio rincrescimento — massime per quanto riguarda l'iscrizione sepolcrale del gran cancelliere Marchese d'Ormea — già era stampato il IV Capitolo quando lessi nei Frammenti di Storia patria del teol.º cav. Maurizio Marocco (Torino, 1867: Sunti storici su Cavoretto, p. 210) le seguenti notizie.

« Filippo di Acaia, nel 1330 avendo preso il superiore dominio di *Cavoretto*, lo infeudava a Simone de' Balbi di Chieri, i cui discendenti ne alienavano poi il castello parte ai Calcagno di Torino, parte ai Meaglia, mentre una parte se ne aggiungeva a quella che i signori di detto luogo si avevano conservata.....

« Frattanto Carlo Francesco Ferrero di Mondovì, marchese d'Ormea, signore di Roasio, acquistava negli anni 1729-1732 dalla famiglia Balbo parte del feudo di Cavoretto, con titolo di signore, per la somma di L. 41,000, e forse otteneva eziandio dai marchesi Alfieri di Sostegno quali eredi di Maria Ignazia, figlia di Giustiniano Cavoretto di Vinovo e Belriparo, moglie a Carlo Antonio Alfieri di Magliano e S. Martino, il patronato di una cappella nella chiesa parrocchiale . . . .

« Il marchese d'Ormea . . . . . . di animo severo, ma giusto, ma sempre fedele ai suoi principi, cui aveva resi importanti servigi, addì 29 maggio 1745 trapassava, e siccome aveva desiderato, le ossa di lui erano tumulate nella cappella di suo patronato in Cavoretto, e il celebre conte Prospero Balbo vi apponeva elegante e sentita iscrizione:

CAR.OLO FRANCISCO VINCENTIO FERRERIO VLMETAE ET PALATII MARCHIONI BENNETTARVM COMITI CABVRETTI ET PLANFETTI DOMINO EX CONDOMINIS ROASCII REGII ERARII (sic) PRAEFECTO GRAVISSIMA AD PONTIF, MAX, LEGATIONE BENE AC FELICITER FVNCTO PRINCIPI REGIS AD OMNIA NEGOTIA A SECRETIS ET ADMINISTRO TOROVATORVM ORDINIS EQVITI SVPREMO CANCELLARIO HIC VT OPTAVIT IACENTI MARCHIO FILIVS PARENTI SVO DE REPVB. DE PATRIA DE SVIS OPTIME MERITO

M. P.

NATVS MONTEREGALI 5 APRILIS 1680 OBIIT AVGVSTA (sic) TAVR. 29 MAII 1745.

P. BALBVS excripsit

- « Questa iscrizione è ora coperta da un confessionale.
- « L'altar maggiore, e forse anche i due laterali di questa chiesa (parrocchiale) erano di patronato della casa di Cavoretto. Ma essendosi estinta la linea dei Cavoretto di Vinovo e Belriparo nella famiglia Alfieri di Sostegno, il marchese Sostegno cedette il patronato al marchese Ferrero d'Ormea, che aveva acquistato una parte del feudo di Cavoretto dai Balbo di Chieri ».

«Parlando della severità d'animo del marchese Carlo d'Ormea, - soggiunge il teologo Marocco - non vogliamo omettere il seguente curioso aneddoto che ci fu raccontato dal teologo e priore D. Antonio Bosio . . . . . . Talvolta il marchese non voleva vedere persona al mondo; un giorno si presentò al suo castello il mugnaio, e dopo di avere inutilmente tentato di avere un'udienza, assicurò il famiglio che non aveva da dire al padrone che tre sole parole; a questa condizione potè penetrare nella camera del temuto marchese, e giunto alla sua presenza, dopo di essersi profondamente inchinato, disse: signor..... marchese..... molini....., e poi, alzando la mano, fece un segno come di cosa che fosse sparita, e bisbigliò: pst. — I molini del marchese, di fatto, travolti dalle onde furenti del Po, erano spariti, nè egli potè saperne di più dal mugnaio, che aveva giurato di dire soltanto tre parole al suo cospetto ».

(166) - V. la nota di n. 168 e nel capitolo IV la pag. 263.

(167) — Angius, op. el. cit. — « . . . . . seconde femme D. Claude Palazzo dame de honneur de la Reine de Sardaigne » (Boccard, op. e vol. cit., p. 790).

<sup>(168) —</sup> V. il capitolo V.

<sup>«</sup> Alessandro Marcello Vincenzo Marchese d'Ormea — Fede di battesimo per estratto 26. Giugno 1745., da cui risulta ch'è

figlio di Carlo Francesco Vincenzo, e di Maria Catterina Frangia Giugali Ferreri. — Sue Patenti di P.º Scudiere, e Gentiluomo di Camera 31. Marzo 1750. — Di Colonnello 25. Marzo 1747. — Di Generale di Fanteria 11. Marzo 1771. — Governatore della Città di Torino, e Cavaliere del Supremo Ordine » (Notizie cit.).

(169) — Angius, op. e l. cit. — V. la pag. di n. 279.

V. nel capitolo V la pag. di n. 281.

(172) - V. nel capitolo V la pag. di n. 283.

<sup>(\*)</sup> Vico.

(173) — V. nel capitolo V. la pag. di n. 283.

(174) — (175) — Angius, op. e l. cit. — V. nel capitolo V la pag. cit.

- (176) (177) (178) V. nel capitolo V la pag. 285.
- (179) V. nel capitolo V la pag. di n. 286.
- (180) V. nel capitolo V la pag. di n. 289.
- (181) Morì nubile.
- (182) Angius, op. e l. cit.
- (183) « Carlo Giuseppe Angelo 2º genito Luog.te de' Granadieri nel Reg.to di Saluzzo morto in età giovanile » (Notizie cit.).
- (184) Michelantonio Francesco di Saluzzo dei conti di Verzuolo, marito di Vincenza Eleonora Ferrero d'Ormea, era colonnello della milizia urbana di Saluzzo, secondo scudiere e gentiluomo di bocca della principessa Carlotta di Savoia (Litta, Fam. celebri: Marchesi di Saluzzo, Tav. XXII).
- (185) « Paolo Vincenzo 3.º genito Fede di battesimo 15. x.mbre 1756. Breve di dispensa sopra l'età per essere accettato Cavaliere di giustizia nella Sacra Religione di Malta delli 7. Febbraro 1756. secondo lo stile della Cancellaria di Malta, e secondo il corso ordinario 1757. concesso dal Gran Mastro F. Emanuele Pinto. Morto infante li 26. Agosto 1757. in Cavoretto » (Notizie cit.).

(186) — V. il Typus cit. — In esso Gio. Battista vien detto cavaliere di Malta e capitano del reggimento di Saint Laurent. Un Gio. Battista Ferrero, di Mondovì, si addottorò in giu-

Un Gio. Battista Ferrero, di Mondovì, si addottorò in giurisprudenza nella università monregalese il 4 di agosto del 1718 (Grassi, op. cit., pag. 184).

- (187) V. la nota di n. 160.
- (188) Nel 1708 riconobbe come suoi parenti i nobili Ferrero d'Alassio (V. la nota di n. 228). Dal Typus cit. parrebbe che Carlo Francesco Ferrero avesse sposato in prime nozze Anna Cortina ed in seconde nozze Anna . . . . . Vegnaben. Non si vede da quale di esse abbia avuto il figliuolo Marcello. A Carlo Francesco è dato un quarto fratello, chiamato per nome Claudio. Nelle tavole genealogiche del Ms. cit. del p. Rolfi, al figlio di Carlo Francesco è dato il nome di Gio. Battista.
- (189) « Fra Vincenzo Sue prove 24. Maggio 1607. per estratto Vittone » (Notizie cit.). « Fr. Vincenzo Ferrero del Mondovì li 19. Novembre 1608 » (Del Pozzo e Solaro di Govone, Ruolo generale de' cav. gerosolimitani, p. 192). « Gio. Vincenzo Cav.re; fig.lo del Sig.r Leandro, viv. 1619 . . . . . . . Vincenzo Cav.re di Malta fig.lo del Sig.r Leandro morì di contagio l'anno 1631. 22 novemb. fù accettato cav.re l'anno 1608. 19. novembre » (Rolfi, Ms. cit.).

V. la nota di n. 142.

<sup>(190) -</sup> V. la pag. 104 e la nota di n. 140.

<sup>«</sup> Investitura due Settembre mille seicento venti tre a favore delli Vassallo Marco Aureglio Gallatero, Gioanni Anselmo, Filiberto, Borno, Mario, Fabricio, Bernardo, Michel-Antonio, Gioanni Battista et Valerio Taparelli, Anselmo Domenico Solere, Giacomo Antonio et Pietro Francesco fratelli Solere, et

Alessandro Cravetta, et di Giovanni Francesco Cravetta, tutti dei Signori di Genolla delli 3/5 (tre quinti) delli cinque del luogo, feudo giurisdizione, e territorio di Genolla comuni et indivisi con la Città di Savigliano et Città di Fossano, col titolo, e dignità Comitale » (Indice delle Investiture feudali compilato dall'Archivista Camerale David nella prima metà del secolo XVIII, Reg.º 9, f.º 147: — Arch. di Stato in Torino, sez. III).

(191) — Nel Typus cit. a Leandro ed a Lucrezia Pensa è dato per figlio, oltre al primo presidente Carlo ed al cavaliere Vincenzo, Francesco Maria. La consorte di quest'ultimo non vi è indicata, ma sono ricordati due suoi figliuoli Gio. Pietro, marito di Catterina Aspromonte, e Giulio Cesare.

Monsignor Della Chiesa fa menzione di un nobile *Gio. Pietro Ferrero* « Gentiluomo di Bocca al servizio de' Principi di Savoia » (V. la nota di n. 137).

« Gio. Pietro fig. lo del Sig. r Leandro viveva del 1618 e del 1638 » (Rolfi, Ms. cit.).

(192) — Era nipote di monsignor Gio. Antonio Castruccio, vescovo di Mondovì (V. la nota 3.ª a piè della pag. 91).

In obbedienza all'ordine ducale del 1613, presentò l'arma antichissima della famiglia (V. la pag. 301).

Nel Typus cit. è cenno del matrimonio del capitano Annibale Ferrero.

« Annibale fig.¹º del Cap. Gio. Pietro, marito di Rissa de Sig.r¹ di S. Michele — del 1585. ebbe Constanzo. del 1592. n. Gio. Francesco (?), — Giacinto nato 1596., Maria del 1598, Madalena 1598. Vivea del 1584; — Un Anibale vivea del 1613. — Alessandro fig.¹º d'Annibale 1600 — Giorgio 1602, 1603. Nob. Michele Ant.º 1621 — Margarita figlia del Sig.r Annibale Ferrero sposa il Sig.r Cap. Andrea Faussone del 1604. e del 1621 sposò il cap. Luigi Bracco; e Maria del 1621 sposò il Sig.r Ant.º Gandolfo . . . . . . . Allessandro marito di Mar-

garita ebbe *Gio. Francesco* 1610 » (Rolfi, Ms. cit.). — V. la nota a piè della pag. 106.

(193) — Angius, op. e l. cit.; — *Teatro Araldico*, l. cit., in nota a piè di pagina. — *Michele Antonio*, governatore del castello d'Azeglio, ed i suoi fratelli *Giacinto* e *Gio. Costanzo* figurano eziandio nel *Typus* cit. — V. la nota precedente.

Il Typus cit. indica un Gio. Paolo come figlio di Federico e della consorte sua Catterina di Valperga — « Federico figliuolo di Gio. Pietro; Av.º; marito di Nida, o Catalina, e pad.º di Gio. Paolo 1605, d'Isabella Maria 1612. di Anna 1614. Viv. del 1630 [lib.º de Batesimi v. 1591. c.] Viv. del 1638 » (Rolfi, Ms. cit.).

(195) — Dal Typus cit. si ricavano le notizie che riguardano Ottavio Ferrero ed i suoi figli,

V. la nota 2ª a piè della pagina di n. 95.

« Ottavio fig.lo del fù Sig.r Pietro nel 1618 sposa la Sig.ra Catterina figlia del Sig.r Nicolò Vignaben; del 1629 sposò la Sig.ra Antonia figlia del Cap.no Pietro Ant.o Donzello . . . . . . . . Cap.no Ottavio figlio del fu Gover.e Gio. Pietro vivea del 1597 — marito della Sig.ra Barbara della Chiesa 1628. già morta. Padre di D. Gabriela, e Bianca Maria moglie del Sig.r Clemente Perlasco sposata l'anno 1624; viv. del 1623 — del 1555 (sic) Paolo Maria, e Pietro Ant.o figliuoli ed eredi del fù Sig.r Cap.no Ottavio Ferreri di Mondovì vendono un censo sopra la Città . . . . . Sig.r Ottavio con Catterina padre di Gio. Pietro 1620. e di Anna 1629 — [Paolo Maria fig.lo del cap.no Ottavio viv. del 1655] . . . . . . . . Pietro Antonio fig.lo del

(196) - V. la pag. 95 nel capitolo III.

« Prove d'Amedeo per la croce di S. Morizio 11. Marzo 1573. — Prove di Giuseppe 5. Maggio 1608. — Instr.º 16 8.bre 1593., e 18. 8.bre 1500. Dai quali documenti risulta che questo Borgo era figlio d'altro Borgo, e fratello di Giò Pietro, e risulta altresì aver egli sposato in prime nozze (?) Anna Provana figlia del Conte Michele Provana di Leyni. Ed in seconde Catterina Saluzzo figlia del Marchese Manfredo de' Sig.i di Mulazzano. -Instr.º 8. 8. bre 1593., da cui risulta il suo matrimonio con Catterina Saluzzo. -- Fu prima Capitano di Fanteria nelle Truppe di S. A. R., poscia Governatore del Marro, Sargente Maggiore nelle Armate di Fanteria, e Colonello Governatore di Ripaglia, indi di Borgo in Bressa, ed ultimamente di Savigliano. Tutto questo risulta dalle Patenti 6. Luglio 1589. Da un memoriale a capi 10. Giugno 1590. Ordine di S. A. R. 10. Giugno 1583., Prove sud.º d'Amedeo, e di Giuseppe suoi figliuoli. Supplica 18 8.bre 1590. Guichenon T. I. p. 720. Diverse lettere di S. A. R. scritte al d.º Borgo » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovi cit.).

« Cap.º Borgo figlio di Borgo . . . . . . . marito di Anna figlia del Sig.º Gio. Vasco † 1563. 9.bre, e poi di Cattarina Saluzza de Sig.º di Mulazzano Vivea nel 1580 — padre di Catterina moglie di Costanzo Faussone. ebbe Giuseppe sposo di Luigia Trombetta, e Paolo 1578. — e Zenobia (?) del 1570 — Cap.º o d'Infanteria nella milizia del Duca di Savoia e Sargente Maggiore di Collonellato riserbato per S. A. Nel 1592. 22 dicembre Governatore di Savigliano — in 3º matrim.º marito di Anna Provana da cui ebbe Battista, Gio. Luigi, e Catterina » (Rolfi, Ms. cit.).

(197) — V. la nota precedente. — Ercole Provana, fratello di Anna Ferrero, fu cavaliere dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. E Traiano e Prospero figli di Nicolò Provana, che era zio paterno di Anna Ferrero, « andati in Polonia e ivi con molto onore passata gran parte dell'età nell'aula dell'augusto Sigismondo II, re di Polonia, e della serenissima sua madre, e provata in bel modo a quel Sovrano in importanti cariche la virtù ereditata dai loro avi, ebbero conceduto per sè e per tutta la famiglia de' Provana di poter decorare il proprio scudo dell'insegna di quel nobilissimo regno, che è l'aquila bianca armata d'oro, con perpetuo privilegio espresso nel regio diploma del 1º gennaio 1557 » (Angius, Famiglia Provana, pag. 1363).

(198) - V. la nota di n. 196.

(199) — « Fra Pirro — Certificato della Cancellaria di Malta 29. Luglio 1739, in cui si dichiara essersi fatta nella Ven.da Lingua d'Italia La relazione delle prove di nobiltà del Sig. Pirro Ferrero li 2. x.mbre 1582. e queste essendosi trovate conformi agli stabilimenti della Religione sono state accettate nemine discrepante. — Prove di Giuseppe Ferrero per la croce di S. Morizio 5. Maggio 1608., da cui risulta che Pirro era Cavaliere di Malta fratello di Giuseppe, e figliuolo di Borgo, e ch'è morto a Malta » (Notizie cit.).

« Fr. Pirro Ferrero di . . . . . li 27 Novembre 1582 » (Del Pozzo e Solaro di Govone, op. cit., p. 148). — « Pietro (sic) viv. 1581 — fig. lo di Borgo 20 e Cav. re di Malta, già morto 1608 » (Rolfi, Ms. cit.).

<sup>(200) — «</sup> Giuseppe Caval. e de' SS. ti Morizio, e Lazaro — Sue prove per la croce 5. Maggio 1608., dalle quali risulta ch'era figlio di Borgo, fratello di Fra Pirro, e di Amedeo, e Giambattista Cavalieri di S. Morizio » (Notizie cit.).

V. nel capitolo III la pagina di n. 100.

« Luisa moglie del Sig. D. Giuseppe 1613, — padre di Adriano 1610 — e di Paola Gerolama 1616 — Carlo Antonio 1619 . . . . . Giuseppe Cav. re fig. lo del fù Borgo, marito di . . . . . e padre di Borgo Luigi; Sindaco della Città l'anno 1618; e di Anna Lodovica, moglie del Sig. Francesco Appiano. Luciana altra figlia . . . . Giuseppe figlio del fù Sig. Colonello Borgo Luigi (?), marito di Luigia Trombetta sposata del 1600. Padre di Caterina 1603 — e di Borgo Luigi — Vivea del 1659 » (Rolfi, Ms. cit.).

(201) - V. nel capitolo III la pagina di n. 100.

« Borgo Luigi figlio del Cav. re Giuseppe, marito in p.º matrimonio di Catterina Miloda, e Padre del Colonello Ercules Maria, e di Giuseppe, e di Margherita moglie in pr.º matrimonio del Sig. Capit. Vincenzo Gandolfo, in 2º del Sig. Carlo Antonio Dadei, e di Paola Francesca, ed Elena che dovea farsi monaca in S.ta Clara l'anno 1648. morì del 1642 — Borgo Luigi è nato del 1606 » (Rolfi, Ms. cit.).

(202) — V. la nota precedente e la pag. di n. 100. — « Colonello Ercole Maria fig.lo del Col.º Borgo Luigi . . . . » (Rolfi, Ms. cit.).

(203) — Nel Typus cit. son ricordati i figli ed i nipoti del colonnello Borgo Luigi Ferrero, come pure il matrimonio di Giuseppe, figliuolo di essa Borgo Luigi, con Isabella Vitale.

« Giuseppe fig. lo di Borgo Luigi padre del Sig. Priore Vincenzo Ignazio, e Giuseppe Maria, e Adriano, e Lodovica, di Clara Maria e Ludovica moglie del Sig. Giulio, e Giovanni Padre e figlio Castellini di Villanova sposate l'anno 1702. del qual anno il padre era morto » (Rolfi, Ms. cit.).

Un « Illustrissimo Signor Giovanni Luigi Ferreri del fu Illustrissimo Signor Giuseppe » nel 1708 riconobbe per parenti suoi i nobili Ferrero d'Alassio » (V. la pag. di n. 55).

(204) - V. la nota di n. 201.

(205) — « Adriano figlio di D. Giuseppe marito di Diana vedova del fù Sig. Bartolomeo Bracco morta del 1632. dicemb. vivea del 1639. del 1655 morto — Padre di Giuseppe . . . . . » (Rolfi, Ms. cit.).

(206) — « Giuseppe fig.lo del fu Adriano, morto del 1658, marito di Madalena Dadei fig.lo (?) del Sig.r Carlo Antonio, e Padre di Diana fratello di Luigia, moglie del' Sig.r Tomaso Pelazza di Fossano, e Padre di Carlo Antonio 1622 » (Rolfi, Ms. cit.).

(207) — « Sue prove 11. Marzo 1573 » (Notizie sui nob. Ferrero di Mondovì cit.).

(208) — V. la nota di n. 196.

(209) — « Brevetto, ossia provisione accordatali da S. A. R. della Commenda d'Alinges 1.º Luglio 1589. — Missione in possesso della d.º Commenda 4. 7.mbre 1589. — Sue prove per la croce di S. Morizio 14. Febbraio 1579. — Prove sud.º d'Amedeo, e Giuseppe suoi fratelli. — Diverse lettere originali al med.º scritte dal Duca di Savoja » (Notizie cit.).

Del matrimonio del cavaliere D. Battista Ferrero con Violante Provana è cenno nel Typus cit.

« Cap. Gio. Batt.ª fig.º del Cap.nº Borgo 2º. L'anno 1590 ottiene una comenda de SS. Maurizio e Lazaro di scuti ducento annui; L'istromento originale sta in casa Vasco. Cameriere del

Duca di Savoja, morì in Torino del 1593. senza testamento » (Rolfi, Ms. cit.).

(210) - V. nel capitolo III la pagina di n. 98.

« Instr.i 8. ottobre 1593., altro 29. 7.mbre 1595., altro 15. Febbrajo 1596. — Prove sud.e d'Amedeo, e Giuseppe. Dai quali documenti vien comprovato ch'era figlio di Borgo, Colonello, e Maresciallo di Cavalleria nelle armate di S. A., e Governatore di Susa. — Guichenon hist. de Sav. T. I, p. 759. e p. 762., dove si narra la sua morte seguita nel 1597. nella Battaglia di S.t Andrea in Moriena » (Notizie cit.).

Il *Typus* cit. ricorda la moglie di *Gio. Luigi*, della quale però non puossi veder bene il cognome, e ricorda eziandio il figlio nato da lei.

« Gio. Ludovico fig.¹o del Sig.r Capitano Borgo, Colon.¹lo e Governatore di Susa 1595; Maresciallo di Cavalleria in Savoia [Marito di Barca (?)] L'anno 1569. Fu padre di Tomaso — e di Catterina moglie del Sig.r Francesco Bracco — Del 1594 dalla Sig.ra Ludovica sua moglie ebbe Diana [o Bianca?] — e dopo morte ebbe Gio. Luigi del 1598 — Caterina fig.¹a del fu Sig. Gio. Luigi si sposò col Sig.r Gerolamo Vivalda » (Rolfi, Ms. cit.).

(211) — V. le pag. 2 e 50, ed anche le prove di nobiltà del cav. Don *Pietro dei marchesi Ferrero d'Alassio* nella nota di numero 251.

Siccome trovo a Mondovì, intorno all'anno 1400, un Emanuele de Scagnello notaio, che poteva essere il padre o l'avolo paterno della nobile Maddalena de Scagnello moglie del nobile Giacomo Ferrero, parmi probabile che il nome di Emanuele, imposto al nipote di Giacomo Ferrero, fosse stato tolto dalla nobile casa de Scagnello (V. la nota di n. 103).

<sup>«</sup> M.to Ill.e e R.do Sig. Sig. P.rone Col.mo

<sup>«</sup> In esecuzione di quanto desidera il Sig. r Marchese Ferrero d'Ormea con il presente espresso transmetto à V. S. M. to Ill. e

e R.da l'incluso piego al medemo diretto, acciò le dia quell'indirizzo le sarà stato imposto dal medemo Sig.e Non dovorà nulla sodisfare al presente espresso, avendo dato ordine al mio Agente della Pieve di sodisfarlo: m'approffitto volontieri di tal occasione per offerirli il mio servizio in tutto quello mi troverà capace, e con ogni maggior stima passo à sottoscrivermi.

« Di V. S. M.to Ill.e e R.da

« Alassio li 28: del 1757:

« Devoo: e obbo: serre:

« em.e Ferrero (\*).

« Ill.mo Sig.e Sig.e P.rone Col.mo

« Dal Sig.r Giudice di Loano m'è stato consignato il stimatis.mo foglio di V. S. Ill.ma in data de 7: del corrente anno, ed avendo fatto usare ogni possibile diligenza nelle scritture di mia Casa, e veramente p. le contingenze di guerra del secolo trascorso sono state gran parte in quei seguiti saccheggi consonte, e mi dispiace al sommo di non essere al caso di puoterla servire, come desidererei del testamento del Nobile Giacomo nostro Commune stipite, non avendolo ritrovato nelle mie scritture, suppongo à mottivo d'essere posteriore di due generazioni il stabilimento del nostro Ramo qui in Alassio, avendo questo avuto principio dall'Emanuelle, che si maritò con Paola Doria de' Signori d'Oneglia Nipote di d.º Giacomo, e Frattello di Frà Antonio Cavalliere di Rodi: Ouesto mio Ascendente è morto Comandante al Servizio di Spagna in Orestano, come si scorgeva da copia autentica del suo testamento, e per essere stato lacero, e guasto da si longo tempo, appena si poteva leggere interrottamente in esso, ed è stato ricevuto dal Not.º in quei tempi Nicolao Pinna e p. averne una nuova copia dà quell'archivio ne pregai nell'andata sua in Sardegna il Sig." Marchese del Carretto Comandante di quei Dragoni, e glielo consignai com'era, acciò si compiacesse, se non si puoteva ri-

<sup>(\*)</sup> Soltanto queste due ultime righe sono di mano del marchese Emanuele Ferrero.

trovare l'originale, farne p. comparationem almeno riconoscere, e legalizare dà quella secretteria Archiepiscopale la firma del sud.º Not.º Pinna, in risposta del sud.º Sigr Marchese non essersi potuto ritrovare l'originale p. essersi in quella Città traspersi tutti l'originali p. non esservi archivio, solo poco meno da un secolo à questa parte, solo aver fatto riconoscere la firma del noto Not.º giudizialm.te da altri Notari essere la firma autentica del Not.º Pinna, e legalizata, come le avevo imposto, e dippiù anno attestato il titolo veniva dato al Testatore era solito in quei tempi à darsi alla Nobiltà più raguardevole di quel Regno, e p. non arrischiare il medemo testamento col consignarlo ad altri mi scrisse l'averebbe seco portato, quando fosse ritornato in terra ferma; doppo la morte di d.º Sig. Marchese hò dato incombenza in scritto, e in voce à più d'uno di procurarne la ricerca nelle scritture del Defonto, e finora non ne hò avuto riscontro alcuno dal Sig.r Intendente G. le Conte Cordara di Calamandrana, e Sig.r Cavallier Boschetti Esecutor Testamentario, e p. tale si giusto mottivo, quando V. S. Ill.ma si compiacesse di scriverne à qualche suo amico colà per riavere questo testamento autentico me ne farebbe un sommo favore con inviarmi le lettere comendatizie, mentre di quì con più facilità le puotrò far recapitare, con ordine di farne la consigna in quella persona sarà da me fissata, acciò mi possa sicuramente pervenire, e se stimasse di scriverne al Sig.<sup>r</sup> Vice Rè sarà il più efficace mezzo p. conseguire questo mio giusto intento, ed anche lo pregherei dal medemo Sig.r Cavalliere Boschetti farmi avere una cavalla comprata dal medemo Defonto di mia commissione con aver anticipatamente fattole pervenire maggior somma del prezzo della medema, questa donque non si deve computare nell'asso ereditario, mà di mia spettanza, à tal effetto ne hò scritto al Sig.r Conte Cordara con averle inviato le lettere della fatta compra; la cavalla è della tancha di Pardomano di tre in quattranni circa di color izabella dorato con estremità nere, stella in fronte, e ben fatta, come m'avisò il sud.º fù Sig.r Marchese pochi giorni inanzi la sua morte.

- « Ritornando al testamento del Giacomo, ed altre notizie più antiche della nostra Famiglia potrebbe forse ritrovarlo nelle scritture della Casa del Sig.r Can.co Ferrero Ramo, con cui i miei Ascendenti avevano del Carteggio, e di questa Casa p. quanto mi vien supposto esserne stato erede il Sig.r Conte San Balegno, e da quello mi ricordo nella mia dimora al Mondovi più, e più volte m'anno attestato avere appresso di loro conservato più di tutti li altri della nostra Famiglia le più antiche, e veridiche notizie, ed il sopracennato Sig.r Can.co Ferrero mi hà fatto in quel tempo più volte istanze di consignarmile, come anche al mio Primogenito, ma l'età giovanile d'ambi ci produsse l'incuranza di riceverle: Posso anche attestarle d'aver sentito dire il simile dal Sig.r Conte Allessandro Marcello suo Avo, che gran parte ò sia le più essenziali inavedutamente sono state inviate in Francia dal Sig.r Conte Gerolamo Marcello suo Bisavolo al Sig.r Marchese Ferrero di San Laurent suo Fratello essendo in quei tempi in un'impegno p. far chiarire à suoi emoli la Nobiltà di sua Nascita.
- « Supponendo, p. essersi partita V. S. Ill.ma dal Mondovì in età ancor tenera, e quando non le fosse stata nota l'istoria di nostra Famiglia p. tradizione passata in noi, gliene porgo un saggio in un volante ritrovato in un libro scritto da mio Trittano di proprio pugno, voglio credere appoggiato à veridiche scritture, e memorie tramandate da nostri Maggiori.
- « In tal congiontura la prego, quando fosse di suo gradimento d'inviarmi il suo nome di battesimo consecutivo à quelli de suoi figli, dovendo andar p. ordine nell'imprimerli al suo Ramo dell'albore Gentilizio, che tengo in casa, e nel mentre desideroso d'ubidirla in qualonque sua occorrenza p. puoterle maggiormente attestare, come, doppo d'aver distintamente riverito la Sig.ra Marchesa sua, assieme con tutta la di lui degnis.ma Famiglia, con ogni maggior stima rispettosamente mi dico.

<sup>«</sup> Di V. S. Ill.ma

<sup>«</sup> Alassio li 28: del 1757:

- « S. P. Mi condoni se mi servo d'altrui carattere p. lincomodo di Gotta che apena mi da respiro di sempre più testificarle la pienezza di stima ed ossequio con cui mi riprotesto come alla Sig.ra Marchesa sua, e riveritiss a Famiglia.
  - « Devo: o e Ob. o Ser:re e Pa:e
  - « Em:e Ferrero »

(Archivio del signor marchese Gustavo d'Ormea). — È a questa lettera che andavano unite le notizie le quali io ho riferito nella pag. di n. 56.

(212) - V. le pag. 2 e 50, e la nota 3ª a piè della pag. 51.

(213) — V. la pagina di n. 3; la nota 2<sup>a</sup> a piè della pag. 294; il memoriale del 1722 nella nota di n. 235; e le prove di nobiltà del cav. don *Pietro Ferrero* nella nota di n. 251.

« 1578 die nona septembris — Ill.mus, et ex.mus Dnus Dux, et Ill. D. Gubernatores Ex.me Reip.ce Genuens intellecta relatione Ill. Benedicti Carnevalis, et Pauli Adurni ex Ill.mo Gubernatorio ordine in Palatio ressident. quibus — negotium de quo in supplicatione Luce Ferraris suo, et nomine aliorum contentorum . . . . . (Liber decretorum et aliorum pro mag.ca Communitate Alaxij — tempore consulatus M. M. Joannis Ambrosii Brunolli, Jacobi fignoni, Ignatii Romana et Jo. Hieronimi de ferrariis modernorum Consulum anno 1689 — Archivio municipale di Alassio, Casella 51, vol. 16, fol. 24 retro: Provisioni circa le avarie d'Albenga e contro l'esattore di esse avarie = L'Archivio della città d'Alassio è stato da poco tempo riordinato dall'egregio signor Ciro Lussardi, segretario municipale, a cui mi professo gratissimo per la tanto cortese accoglienza fattami).

<sup>(214) —</sup> V. le prove di nobiltà cit., e nel capitolo I la pag. 4 e nota a piè di essa pagina.

(215) - V. le prove di nobiltà cit.

(216) - V. la nota 3° a piè della pag. 12.

Un « Hieronimus ferrarius q. Francisci » si trovò nel consiglio tenutosi in Alassio il 25 di agosto del 1577. — « Franciscus Ferrarius q. Hieronimi » era consigliere il 28 di febbraio 1625 (Arch. municip. d'Alassio, Liber decretorum cit., fol. 40 retro e 226) — V. pure la nota di n. 213.

(217) — V. la pag. 5<sup>a</sup>; il testamento del fratello nob. Gio. Domenico Ferrario; e le prove di nobiltà cit.

« Sipio (sic) Ferrarius » era consigliere di Alassio il 20 7.bre 1619 (Arch. municip. d'Alassio, Liber decretorum cit., fol. 223).

(218) — V. la scrittura del 1645 nella nota di n. 261, la nota di n. 225, e la nota 2° a piè della pag. di n. 294.

(\*\*) Leggasi vigesimo.

<sup>(\*)</sup> Nei luoghi punteggiati la carta è rosa.

crum vero sibi elegit cum RR. PP. Fratribus suis in Xpto S. Francisci Conventus huius Loci, ordinando corpus suum Cadaver effectum associari debere ad sepulcrum minori pompa, quam possibile erit, ad cuius effectum prohibet M. R. D. Rectori alijsque Sacerdotibus, qui fuerint ad eius funerale Pluvialis indumentum, eidemque R. D. Rectori legando solidos septem cum dimidio monete longe pro suis septimis, et trentenis. -It: legavit, et legat in remissionem peccatorum suorum, et eius defunctorum infrascriptorum, que sequntur. Primo Sanctis.mo Sacram.to in Parrocchiali Ecclesia S. Ambrosij huius loci duo barrilia olei, Beatis.me Virgini Marie de Rosario in eadem Ecclesia aliud barrile olei. Beatissime Virgini Marie Angelorum Ecclesie R. R. Fratrum Conventus S. Francisci huius Loci barrilia duo olei, et RR. P. ribus Monasterij Capucinorum d.i loci barrile unum olei semel tantum, ac pro celebrandis missis ad memoriam faciendam de eius Anima, et defunctorum suorum in omnibus sacrificijs, et orationibus in d.is respective Ecclesijs mox sequuta eius morte. It: legavit omnibus Pauperibus Alaxij barrilia sex olei inter eos ad ratam distribuenda prout placuerit infrascriptis suis Heredibus, postquam omnes prosequuti fuerint personaliter eius Cadaver à domo sua usquequó repositum fuerit in tumulum. - It: legavit RR. Presbiteris Sacerdotibus. . . . . . comprehenso R. Johanne M.ª Blancardo Diacono barrilia quattuor olei equaliter inter eos dividenda p. . . . . . edes cum onere memoriam faciendi Anime dicti Testatoris, suorumque defunctorum in eorum . . . . . . . respective sacrificijs, operibus bonis, et orationibus, nec non aliud barile olei R. P. Jo: Baptiste Olive cum eodem onere semel tantum. - It: vult, et mandat quod d.º R. Olive solvantur a d.is suis heredibus libre centum monete Genue currentis, ex quibus valeat adimplere, quod sibi orectenus dictus Testator imposuit sic aggravando conscientiam d.i R. Olive. — Item ordinavit, et ordinat quod Petrina de Tomatis eius famula possit habitare domi d.i Testatoris cum infrascriptis suis heredibus, prout facit in presentiarum eius vita durante eidem mulieri legando (quatenus ipsa recusata esset à d.is heredibus libras ducentum monete predicte semel tantum pro servitute ab ea prestita, et prestanda usq: in illum diem sibi concedende licentie. - Item legavit, et legat Capelle S. Lucie in d.º Parrocchia fondate petium unum terre vocate la Valle, sive Martinatium in hoc posse situm in confinio heredum q.m Hyeronimi Ferrarij, ac q.<sup>m</sup> Antonij Henrici, vie, et fossati, vel si qui -Ita quod - ad usufructuandum per R. Capellanum d.e Capelle cum onere celebrandi, vel celebrare faciendi (si legittimé impeditus fuerit) Missas quatuor super d.º altari S. Lucie singula hebdomada in perpetuum pro Anima ipsius Testatoris, Parentum, Uxoris, defunctorum, et successorum suorum, ad cuius R. Capellani beneficium sint etiam scuta decem, qui annuatim dicuntur legati à D. Bernardina Uxore; Nominationem cuius Capellani, et presentationem vult, et mandat spectare, et pertinere in secula seculorum infrascriptis suis heredibus, corumque successoribus de legitimo matrimonio procreandis, eos instituendo d.e Capelle, eiusque iurium, et actionum Patronos de iure Laicorum, qui, et ceteri Patroni habeant in perpetuum liberum ius, et actionem nominandi, et presentandi quoties vacare contigerit Capellanum p. eos amovibilem ad d.<sup>m</sup> Capellam, quod locum vult habere post mortem, vel renunciam, aut aliam dispositionem de d.ª Capella faciendam à d.º R. P. Oliva, et quatenus eam inservire non posset eumdem R. P. Olivam ex nunc eligendo, et nominando Capellanum, et pro Capellano dicte Capelle S. Lucie donec, et quousque vixerit. - Declarando quod quatenus aliquo tempore ulla prescriptione etiam longissima non obstante, tractaretur imponere aliquod gravamen, taxam, et impositionem, aut sub quovis alio nomine, et vocabulo, vel impositum esset super contentis in d.º legato, et tam super Capitali, quam fructibus, et redditibus eiusdem terre Vallis, seu Martinatij à qualibet Persona Ecclesiastica tum Suprema, cum inferiori dignitate fungenti nulla exclusa, tali casu ex nunc prout ex tunc annullavit, et revocavit, prout illud legatum annullat, et revocat, Terram predictam Vallis legando

infrascriptis suis heredibus equaliter dividendam, in qua eos instituit omni meliori modo. - It: declaravit, et declarat recepisse à nu . . . . . . Aicardo eius socero libras undecim millia pro exbursandis de mandato d.i D. Antonij, scilicet libras . . . . . . lia pro prima paga dotium Pelegrine filie D. Lazari Riccardi Unelie uxoris, et libras tres mille rep. . . . . . in parte d.i Aicardi super ultima navi empta p. d.<sup>m</sup> D. Testatorem, sicuti exequutum fuit à d.º D. Jo: Dominico, quare dictus D. Antonius ante obitum suum prohibuit quod pro d.is libris undecim millia aliqua molestia inferatur d.º Testatori, eiusq: successoribus. - It: iure honorario Instit.is, et omni alio meliori modo legavit, et legat Paule eius filie legitime, et naturali libras quatuor millia Monete predicte solvendas d.e Paule post eius nuptias, vel legitime Persone pro ea ad libras mille singula paga, prout infrascripti heredes se convenerint, que l. 4000: ut supra legate, et alie l. 12000: in quibus d.ª Paula dotata fuit à nunc q.m D. Bernardina Matre sua sint, et cedant, ut etiam voluit d.us Testator pro omini eo, et toto, quod pretendere posset d.a filia tam in paternis, quam in maternis bonis, et tam ratione legitime Jure nature debite, quam leg. Falc., et Treb., aut alia quavis causa nulla exclusa, prout ipsa suo tempore renunciare debebit in ampla, et valida iuris forma. - Cui Paule prohibet transire ad nuptias, seu maritum accipere p. se, vel p. alium nisi cum voluntate infrascriptorum heredum fratrum suorum sub privatione d.i legati, nec non comodi utilis, et beneficij hereditatis d.i D. Testatoris Patris, qui fratres tenebuntur, prout eos aggravat non concludere eius matrimonium sine consensu D. Lazari Riccardi, et Pellegrine eius filie Coniugum, quam Paulam ut eius dilectam filiam totis cordis visceribus commendat d. is suis Fratribus eam inspectando ab illicitis amoris pratticis, et conversationibus. -Item legavit p. donationem causa mortis, et omni alio meliori modo Scipioni, Johanni Baptiste, Joachino, et Emmanuelli filijs suis legitimis, et naturalibus p. portiones eguales inter eos faciendas amicabiliter, et de accordio infrascripta - Et primo

nomina omnium, et singulorum debitorum suorum de Vallis, et Jurisdictionibus Andorie, Stallanelli, Testigi, et Casanove, ac DD. Jacobi, et Jo: Angeli fratrum de Multedis huius Loci Alaxij pro duplis ducentum quadraginta sex auri stampe Italie contentis in eorum apocha. - Item loca quinque ut dicitur de fide in eius capite super montibus Rome - Item scutos sexcentum marcharum existentes Genue penes . . . . . DD. Johannem, et Urbanum Senaregam ad eius dispositionem, ac illam summam pecuniarum remittendam d.º D. Testatori in prossimis nondinis Augusti à D. Johanne Augustino Maxchello Rome iuxta ordinem ei datum — Item barrilia ducentum quadraginta olei, vel veriorem summam repositam scilicet quadraginta duo domi q.m D. Scipionis Ferrarij Fratris, totidem domi Johannis Marie Bertoloti, et centum triginta sex domi dicti Testatoris. — Item paria duo bovum hoc anno emptorum pro duplicibus triginta quatuor auri - Item mulam, et bestiam asininam domi una cum suis arnesis, et utensilijs, ac attratijs, que reperiuntur domi Terre, et edificij Montis, et Alaxij - ac etiam omnes, et singulas raubas laneas, lineas, et sericas cuiuscumque sint generis existentes tum Genue apud D. Franciscum Regestam, cum in presenti loco Alaxij, et omnia argenta cuiuscumque qualitatis, que nunc reperiuntur domi habitationis d. . . . . . Nec non donavit supradictis quatuor filijs suis ut supra Tertium lucri dotium q.m D. Bernardine Aicarde Ux . . . . D. Antonij Plebis factum p. D.<sup>m</sup> Jo: Dominicum Virum ad formam Statuti Albinge p. mortem de D. Bernardinę - Item mandavit, et verbis expressis ordinavit, et prohibuit supradictis quatuor filijs suis, quod non audeant, nec quilibet eorum presumat post vitam Luce Antonij accedere Plebem ad acceptandum seu gaudendum prelegatum p. d.<sup>m</sup> Lucam Antonium acceptatum relictum à d.ª q.m D. Bernardina, et receptum p. q.<sup>m</sup> D. Damianum de Ferrarijs Not.<sup>m</sup> Plebis in gravissimo damno, et interesse, ac preiudicio supradictorum Scipionis, Johannis Baptiste, Joachini, et Emmanuellis, ut fecit d.us Lucas Antonius, sub pena exheredationis, et privationis

omni commodo, et beneficio dictorum legatorum, et donationum causa mortis illis, seu illi spectantis, et pertinentis, quam portionem accrescit alijs observantibus, seu observanti hanc suam voluntatem, qua de causa exheredavit, et exheredat p. presentem actum dictum Lucam Antonium cum acceperit d.m prelegatum contra expressam intentionem, et mentem, ac ordinationem suam, et ipse fuerit sibi continuò inobediens maleque voluntatis, ac contrafecerit voluntati, et preceptis suis pluribus Causis, et occasionibus, pro quibus extimavit illum indignum esse nominandum ab eodem Testatore pro filio, attamen uti Pater benignus, et filiorum amator mandat supradictis quatuor suis filijs, quod si d.s Lucas Ant.us se retrahere voluerit humoris sui à d.º prelegato, et illud cum ipsis ponere in communione, illum acceptare debeant in fratrem, et pro fratre consentiendo quod ipse pro sua antiparte bonorum q. D. Bernardinę Uxoris habere possit domum, et terram vocatam Pian Grande contenta in d.º prelegato, in reliquis vero suis bonis habeat quintam portionem sic, et non alio modo. - Reliquorum verò omnium, et singulorum bonorum suorum mobilium, et immobilium, Jurium, et actionum, nominumque debitorum (supradictis omnibus exclusis, et salvis) presentium, et futurorum sibi quomodolibet spectantium, et pertinentium heredes suos Universales instituit, et esse voluit, et ore suo proprio nominavit, et nominat Scipionem, Joseph Bapt. am, Joachinum, et Emmanuellem eius filios legitimos, et Naturales equis portionibus, p. quos solvi mandat legata supradicta, quibus heredibus, et eorum descendentibus p. masculinam lineam de legitimo matrimonio oriundis prohibet ipse Testator venditionem bonorum stabilium, et immobilium suorum hucusque possessorum ab eodem D. Testatore in totum, nec in minima eorum parte, nec non allienationem, pignorationem, obligationem, etiam pro minimo tempore locationem, impositionem, vel constitutionem census, aut aliter quomodocunque directe, vel indirecte, eorumque bonorum translationem, aut dispositionem quavis de causa, et quomodocunque, aut qualitercunque nihil excluso, nec item ex causa neccessaria vel

voluntaria, nec pro dotibus, aut fisco quovis modo, et quavis de causa nulla resservata, que committi, aut excogitari possit pro quovis delicto, nec vult quod aliquis ex eis, vel eorum Immobilium parte possit, aut possint ullo unquam tempore extimum, seu solutionem consequi quomodolibet, et si aliquis eorum huic sue voluntati contrafecerit quocunque tempore p. dictum, factum, seu cogitationem, aut quolibet alio modo nullo excluso, omne illud non valeat, sed ips . . . . . . . . nullum, et invalidum sit nulliusque valoris, et momenti. -Volens portionem dictorum stabilium spectan . . . . . illum talem contrafacientem, vel contrafacientes pervenire debere ex nunc, prout ex tunc alij, seu alijs observantibus dictam eius voluntatem, ac si Inobediens aut inobedientes essent mortui, volens, et mandando quod omnia d.ª bona sua stabilia, et immobilia ab eo possessa in perpetuum, et in sempiternum sint, et remaneant in eius Agnatione, parentela, et familia de legitimo matrimonio provenienda, conditione addita quod aliquo eorum decedente sine filijs legittimis, et naturalibus ex se natis, et de legitimo matrimonio procreatis succedat, et succedant superstites vel eorum filij, et descendentes de legitimis nuptijs procreandi - Proptestans se nullum aliud Testamentum condidisse, nec aliquam aliam ultimam voluntatem alicuius generis, et si quod, vel que reperiretur illud, et illam cuiusvis generis sit cassavit, revocavit etiamsi in eis adessent aliqua verba derogatoria presenti Testamento. - Volens hoc testamentum ceteris hinc retrofactis, si que facta reperirentur prevalere, et esse derogativum - Et quod quidem - Valere iure testamenti nuncupativi sine scriptis, et ubi eo tunc non valeat, seu non valebit, eo casu voluit, iussit valere iure codicilli, seu codicillorum, et ubi eo tunc etiam non valeat, seu non valebit, voluit iussit valere iure donationis causa mortis, quam fecit, et facit mihi Not.º infr.º persone publice stipulanti - Nomine supradictorum heredum, et substitutorum, et omnium quoruncunque interest — et ubi eo tunc etiam non valeat, seu non valebit, voluit iussit valere Jure sue cuiusvis bone ultime voluntatis,

et alias omni meliori modo - Via Jure, et forma quibus melius valere potest, et poterit quomodolibet infuturum - De quibus omnibus — Me Nicolaum Falconum Not.<sup>m</sup> — Actum in Burgo Alaxij domi d.i D. Testatoris in eius primo mediano, ubi iacet in lecto - Testes DD. Andreas Freghetus q.m Thome Hyeronimus Freghetus q.m Amb.ii, Laurentius Fignonus q.m Petri, Johannes Bapt.a Rondonus q.m Andree, Fran.cus Vaira q.m Hyer.mi, Johannes M.a Bertolottus q.m Baptiste, et Franciscus Parascosus q.m Nicolai Alaxij vocati de mand.º d.i Testatoris, ab eo, et à me plene omnes noti, et rogati = 1774: die 26: Augusti — extract. in omnibus ut supra ex actis d.i q. d. Not.ij Nicolai Falconi penes me existentibus in his cartis tribus præsenti computata - licet - salvo - salvoque - Bened.s de Rustici Not. = Joseph Franciscus Maria de Turri Dei, et Apostolice Sedis Gratia Episcopus Albinganensis SS. DD. N. PP. Prelatus Domesticus . . . . . . ontificio Solio Assistens. Cunctis attestamur retroscriptum D. Benedictum De Rusticis Notarium, qui retroscriptum instrumentum extraxit, et propria eius manu, et caracthere nobis plene notis subscripsit esse Not.um Publicum, autenticum, legalem, et fide dignum in Judicio et extra in quorum — Dat. Albingane ex Palatio N.-ro Ep.li die prima 7bris 1774 - L. + S. - Nicolaus Archip. Lamberti Provic. G.lis - Dom.us Ant. Rolandus Not. Canc. Episcop.is » (Archivio dei Marchesi Ferreri d'Alassio).

V. la pag. 5ª e le prove di nobiltà del cav. don Pietro Ferrero nella nota di n. 251.

Il 3 di aprile del 1622 intervennero al consiglio e generale parlamento tenutosi in Alassio Gio. Domenico Ferrario, Gio. Battista Ferrario, Michele Ferrario, Francesco Ferrario, Gio. Pietro Ferrario e Gio. Francesco Ferrario (Arch. municip. di Alassio, Liber decretorum cit., fol. 49).

<sup>(220) —</sup> V. la pag. 6<sup>a</sup>; — il testamento del nobile signor Gio. Domenico Ferrario suo marito; — e la scrittura del 25 di gen-

naio 1751 nella nota di numero 233. — Dettò il suo testamento al notaio Virginio Gandolfo il 20 novembre 1638 (V. la dichiarazione del tesoriere generale pontificio del 1715 nella nota di n. 228; ma vi è errore circa l'anno, perchè la magnifica Bernardina Ferrero Aicardi era già morta nel 1626).

(221) — V. il testamento del padre, — e l'istr. del 16 di marzo 1686 nella nota di numero 226.

(222) — V. il testamento del nob. signor Gio. Domenico Ferrario nella nota di n. 219, e quello del magnifico Emanuele Ferrario nella nota di n. 261.

(223) — V. il testamento del padre; — l'istr. del 16 di marzo 1686 nella nota di n. 226; — e il consulto senza data nella nota di n. 233.

(224) - « In nomine domini amen. Anno MDCXXXX Ind.º VII die Mercurij XIX decembris - Cum sit quod M. M. Joes Bapt.a, ac Emanuel Fratres de Ferrerijs de Alassio de anno 1632: die 12: februarij manu D. Michaelis Visconte Not.ij de Tabia intendere instituere in presenti Colleg.ta Ecclesia S. Jois Baptiste horas canonicas, et pro quo effectu se se convenerint cum M. R. Cap.º propter institutionem pred.m, et celebrationem misse, et prout latius ex d.º instrumento, cui etc. Et volentes modo animum suum declarare, et successive qui in eis sint participandi, ac emolumenta percipiendi eligere, et nominare. Cum non intendant omnes concur.e, sed dum taxat infrascripti, et non aliter, nec alio modo iuxta etiam bailiam et ius, quod in d.º Instr.º institutionis tenent nominandi. Hoc Ideo Constitutus d.us M. Jo: Bapt.a coram me Not.o et testibus infrascriptis, et tam suo proprio, et privato nomine, quan etiam d.i M. Emanuelis fratris, et pro quo promittit de rato sub etc. Renun-

tians etc. Non obstante quavis ellect.º iam facta, quam pro non facta, et infecta haberi voluit, et vult, et quattenus opus sit illam revocavit - quorum Nomina sunt hec - M. et. R. Petrus Antonius Salt.us Archipresbiter - R. P. Georgius Borellus Can.cus — R. P. Johannes Baptista Aicardus — R. P. Petrus Franc.us Aicardus — R. P. Bernardus Bentius Canc.cus — R. P. Sebastianus Leonus. R. P. Jo: Augustinus Vialis — R. P. Jo: Franc.us Lenguilia - R. P. Jo: Antonius Gandul.us, ac R. P. Augustinus Cotta. His additis idiomati vulgari pro maiori intelligentia - Cioè intende detto Sig. Gio: Batt. a tanto à suo, che à d.º nome gratificar li sopranominati, et in particolare li parenti p. sgravarli in parti dalli oblighi, che son di celebrar messa, e cantar le ore canoniche tanto nel sud.º instr.º, quanto in altro fatto da Mes. Virgilio Gandolfo Not.º, al quale si abbi relazione, sicche non obliga li sud. i Nominati, se non à intervenire nella messa cantata, e da cantarsi, siccome ad applicar il sacrificio come nel d.º Instr.º, che circa il cantar le sud.º hore, quando che non piaccia à d.i RR. nominati intervenir in esse, si contenta che resti in loro arbitrio, e vuole che li sud. Fratelli Aicardi, cioè li RR. Gio: Batt.a, e Pietro Franc.o possino servire in quello miglior modo, che à loro piacerà mentre però sij applicato il sacrificio nel modo sud.º - Vuole anche che questo servi p. licenza al d.º R.do Pietro Fran.co accio possi assistere, e non assistere alle sud.º ore canoniche, e messa, come meglio li piacerà, e che sempre debba darsi il suo emolumento, e questo lo fà in conformità della risalva, e bailia, che tiene in virtù del sud.º instr.º Con questo però che la sud.ª licenza non si intenda concessa se non p. questa nomina, e che ogni volta, che li piacerà possa, e sij in sua mano di rivocar tal licenza, e nomina, e restino li obblighi sempre intatti, i quali si contengono nell'instr.º sud.º dell'institutione, quia sic etc. - Mandans per me Jo: Carolum borellum Not. m hoc fieri publicum, et concedi Testimoniale - Actum Plebi in carrubeo ante domum heredum q. D. Jacobi de Fussato - Presentibus D. D. Joe Augustino Ferrario de Alassio, et D. Jacobo

Borello D. Johannis Francisci Plebis vocatis etc. — Ex actis meis licet etc. salva etc. — C.ª Joes Carolus Borellus Notus = 1755: die 13: obris Alaxij — extracta in omnibus ut supra ex consimili Copia Autentica mihi Not.º Infrascripto presentata Licet etc. Salvo etc. — Marcellinus Brea Not.s » (Arch. dei Marchesi Ferreri d'Alassio).

V. il capitolo I dalla pag. 6ª alla 12ª; — le prove di nobiltà del cav. don Pietro Ferrero nella nota di n. 251; — l'istr. del 16 di marzo 1686 nella nota di n. 226; — la scrittura del 25 di gennaio 1751 nella nota di n. 233; — ed il consulto senza data nella nota stessa.

(225) — V. le prove di nobiltà cit.; — la procura del 1° di settembre 1738 nella nota di n. 255; — e la nota 2ª a piè della pagina di n. 294. — « D. Antonius Freghetus » era console di Alassio il 28 di febbraio del 1577, ed in un documento del 25 di agosto dello stesso anno vien detto « Spectabilis D. Antonius freghetus locum tenens M.ci D. Pretoris » (Arch. municip. d'Alassio, Liber decretorum cit., fol. 40 retro).

(226) — Gio. Domenico Ferrari era console di Alassio nel 1673. — Un Pietro Maria Ferraro era sindaco d'Alassio nel 1562, e un Michele Ferrario del q. Bartolomeo era pur esso console nel 1625 (Archiv. municip. d'Alassio, Liber decretorum cit., fol. 246, 42).

« ALEXANDER PP. VIII. — Dilecti filij salutem et apostolicam benedictionem. Spirituali consolationi vestræ quantum cum Domino possumus benigne consulere vosque specialibus favoribus et gratijs prosequi volentes et vestrum singulares personas a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdicti alijsque ecclesiasticis sententijs censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis si quibus quomodolibet innodatæ exstiterint ad effectum præsentium literarum (?) consequendum harum serie absolvendas et absolutas fore censentes

Supplicationibus vestro nomine nobis super hæc humiliter porrectis inclinati vobis qui (ut asseritur) de nobili generé procreati existitis, et insimul in eadem Domo habitatis, ut in privato Domus vestræ habitationis in oppido seu loco de Allasio Albinganensis dioecesis oratorio ad hoc decenter muro extructo, et ornato seu extruendo, et ornando ab omnibus domesticis usibus libero per ordinarium loci prius visitandum et approbandum, ac de ipsius ordinarij licentia eius arbitrio duratura unam missam pro unoquoqué die. dummodo in eadem Domo celebrandi licentia quæ adhuc duret alteri concessa non fuerit per quemcumque Sacerdotem ab eodem ordinario approbatum Sæcularem seu de Superiorum suorum licentia regularem sine tamen quorumcumque iurium parochialium præiudicio, ac Paschalis Resurrectionis Pentecostes, et Nativitatis Domini nostri Jesu Christi. alysque solemnioribus anni festis diebus exceptis in vestra ac familiarum vestrarum præsentia celebrari faceré libere, et licite possitis et valeatis, ac quilibet vestrum possit et valeat auctoritate apostolica tenore præsentium concedimus. et indulgemus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis coeterisque contrariis quibuscumque Volumus autem ut familiares servitijs vestris tempore dictæ missæ actu non necessarij ibidem missæ huiusmodi . . . . . . . ab obligacione audiendi missam in Ecclesia diebus festis de præcepto minime liberi censeantur. Dat. Romæ apud. S. Mariam maiorem Sub Annulo Piscatoris die xij Julij MDCLXXXX Pontificatus nostri Anno Primo - J. f. Card. lis Albanus » -A tergo: « Dilectis filijs Joanni Dominico et Petro Francisco Ferreri fratribus nobilibus. Albinganensibus seu alterius Civitatis vel Dioecesis » - (Pergamena nell'Arch. dei Marchesi Ferreri d'Alassio).

« Transazione trà l'Ill.mi Sig.ri Riccardi, ed Ill.mi Sig.ri Ferrari. — L'Anno del Sig.re Mille sei cento ottanta sei, la Nona Ind.e, et alli sedeci del mese di Marzo, in Oneglia, ed in Casa dell'Ill.mo Sig.r Pier Fran.co Riccardi avanti me Not.e, e Testimonij Infras.ti — Ad ognuno sia manifesto, sicome la verità

sia, che sotto li 10 maggio 1631 in atti del Not.º. . . . . il fù Sig.r Leonardo Riccardo, come Proc.re del fù Sig.r Lazaro suo Padre vendesse un annuo censo di Doppie ventiquattro Italia, per il Cap. le di Doppie quattrocento simili alli furono Sig.ri Gio Batta, ed Emmanuelle fratelli Ferrari d'Alassio, e l'imponesse sopra una sua casa, e giardino posti nella presente Città; e similm.te, che nell'anno 1634: mutuassero al med.º Sig. Leonardo la somma di doppie cento sessanta quattro Italia, ne quali però restassero comprese doppie ventiquattro frutto di una Annata di d.º Censo; e sij pur vero che nell'anno 1637: la fù Sig.ra Principessa Doria esecutasse in odio dell'eredità del sud.º fù Sig.r Lazaro, come fideiussore, o sia debitore obligato in solidum colli furono Sig.ri Fran.co, ed Oratio fratelli Cardesi un predio nominato La Bertella posto nella giurisd.ne, e terr.rio del Portomaurizio per la somma di lire ventidue milla circa, qual predio fosse indi nel med.º anno aquistato dai sud.i Sig.ri Gio. Batt.a, ed Emmanuelle Fratelli Ferrari per la medesima somma di lire ventidue milla circa, e per valersene a compir d.a somma colla Sig.a Principessa vend.º do Sig.r Leonardo accomodasse a med.mi Sig.ri Ferrari tanti de suoi debitori, che avea nei Luoghi di Stananello, e Testuo, per la somma di lire sei milla circa, de quali però li Sig.ri Ferrari non si valessero, che della somma di lire trè milla trecento. per esser stati gli altri debitori essistenti nel terr. io del Testuo sotto erronei pretesti sequestrati d'ordine del Sig.re di d.º Luogo, o suoi Agenti. E sij pur vero, che essendo passati a miglior vita li sud.i Sig.ri Giò Batt.a, ed Emmanuelle Ferrari, Sig.r Lazaro, e Leonardo Padre, e figlio Riccardi, superstiti Eredi Universali, Cioè del Sig.r Gio Batt.a: L'Ill.mi Sig.ri Gioachino e Paolo Andrea suoi figlioli, e del Sig.r Emmanuelle L'Ill.mi Sig.ri Giò Dom.co, e Pietro Fran.co suoi Nipoti ex fratre, e delli Sig.ri Lazaro, e Leonardo L'Ill.mi Sig.ri Giò Dom.co e Pietro Fran.co suoi respettivi figlioli, e fratelli, ed esso Sig.r Gio. Dom.co ora pur morto L'Ill.mo Sig.r Leonardo suo figliolo, contro de quali Sig.ri Pietro Fran.co e Leonardo pretendessero

li soura espressi Sig.ri Giò Domenico, Pietro Fran.co, Gioachino, e Paolo And.ª d'incaminarsi, affin di conseguire il pagam. to de frutti matturati, sopra d.º Capitale di doppie quattro cento, e le doppie cento settanta quattro temporali co suoi interessi ed insieme il pagam.to di lire diecinovemilla trecento circa assignate da d.i Sig.ri Gio Batt.a, ed Emmanuelle alla Sig. ra Principessa Doria nella compra del sud.º fondo della Bertella, pretesto di auerlo accomprato, per conto, e nome de sud.i Sig.ri Riccardi con i frutti matturati soura d.a somma dal d.º anno 1637: tempo della compra in appresso, ed all'incontro opponessero li Sig.ri Riccardi di non esser tenuti al pagam.to delle Lire diecinoue milla trecento, e così ne meno alli frutti d'essa somma per esser stato comprato il fondo della Bertella dalli Sig.ri Ferrari in nome proprio, come ne risulta dell'instr.º d'aquisto, e d'auerli anco in nome proprio nell'anno 1652: o altro più vero tempo difeso dall'inquietazioni di pretesi creditori de Sig.ri Riccardi, ed ottenutone l'intento dal Tribunale del Porto Maurizio, ed opponessero anco, che il sud.º Capitale di censo fosse peccaminoso, come imposto sopra fondi non capaci del credito, e simil.te volessero contraponere, e compensare nelle sud.e somme di doppie quattro cento, e cento settanta quattro coi suoi frutti le seguenti partite; Primieram. te le soura espresse lire tre milla trecento de quali li Sig.ri Ferrari si servirono nella compra della Bertella lire mille pretese residuo delle doti della fù Sig.a Pellegrina loro respettiua Madre, ed avia Paterna, e Zia de sud.i Sig.ri Ferrari, doppie ottantadue douutele dal sud.º Sig.r Giò Batt.a per pessi cento sessanta muttuatili in vigor d'appocca, che v'è di mezzo, e doppie ventiquattro dal med.mo esatte da Giò Batt.a Lonso debitore de Sig.ri Riccardi, ed altre partite di Libro faccienti in tutto la somma souraespressa, e finalmente le porzioni, che pretendevano spettarle come eredi di d.a Sig.ra Pellegrina per via di successione, o legittima nell'eredità dei furono Sig.ri Gio Dom.º e Bernardina giugali Ferrari respettivi padre, e madre della sud.ta Sig.ra Pellegrina loro madre, ed avia paterna, ed anco

le porzioni che pretendevano competerle nelle eredità delli furono Sig.re Scipione, Lucca Ant.º, Gioachino ed altri fratelli della med.a Sig.ra Pellegrina morti intestati, non ostante qualsivoglia disposiz.º fatta da suoi Genitori come insussistente per la preteriz.º fatta di d.a Sig.ra Pellegrina loro figlia, e non ostante anco la disposiz.e de statuti municipali exclusiva delle donne dotate, qual veniva opposta da Sig.ri Ferrari, sopra del che fosse per nascere longa e dispendiosa lite, alla quale per ovviare trattandosi di persone così congiunte di sangue, si siano fraposti communi parenti, ed amici, cioè l'Ill.mo Sig.r Pref.º Onorato Camerano de Sig.ri della Briga, Sig.r Sebastiano Lengueglia il M.to Illustre Sig.r Avv.to Marc Ant.o Brunengo ed il Sig. Fran.co Riccardi, li quali abbino convenuto, e accordato in tutto e per tutto, come infrà - Primieram.te che li sud.i Sig.ii Ill.mi Pietro Fran.co, e Leonardo Riccardi come eredi beneficiati delli sud.i furono Sig.r Lazaro, e Leonardo loro respettivo fratello, e patruo debbano pagare alli sud.i Ill.mi Sig.ri Giò Domenico, Pietro Fran.co, Gioachino e Paolo And.a Fratelli Ferrari come eredi pred.i le doppie quattro cento Italia prezzo del censo soura espresso ò la lor valuta frà il spazio di quindeci mesi prossimi venturi, in danari contanti, e non in altra cosa contro la loro volontà, e non pagandole fra do tempo siano poi tenuti all'interesse di essa somma alla ragione di cinque per cento l'anno sino all'intiero pagam.to. - Che in estinzione delle altre doppie cento settanta quattro Italia, e successivam.e de frutti decorsi soura d.a somma, ed anco dalli matturati sopra d.º Capitale di censo debbano cedere a med.i Sig.ri Ferrari la somma di pessi due milla quattro cento settanta otto da otto reali, cioè pessi cinquecento simili in tanti frutti decorsi ed il rimanente sino al compimento di d.º somme in tanto capitale del dovutole dalla M.to Illustre Parochia della presente Città, colla promessa della verità del credito, idoneità, e che la Parochia resta solvenda, con dichiaraz.º però quanto alli pessi cinque cento de frutti ove dalla Parochia venissero fatte alli Sig.ri Ferrari oppos.ni tali che potessero impedirle l'esec.ne, e

consecu.e di d.a somma, s'intende in tal caso sin d'ora, per allora cesso tanto del Capitale restante a Sig.ri Riccardi per la concorrente quantità di d.i pessi cinquecento - Che per essersi compensate nel sud.º Capitale di doppie quattro cento sin dell'anno 1634 le doppie ottantadue imborzate, e dovute dal sud.º Sig.r Giò Batt.a Ferrari restino esse doppie ottantadue estinte come anco le altre pretensioni delli Sig.ri Riccardi delle lire tremilla trecento, e lire milla residuo dotale, e le altre pretensioni delle successioni, e leg.me soura espresse; quanto che li sud. Sig. ri Ferrari ritenghino come lor proprio il sud.º fondo della Bertella, e rinoncino a qualsiuoglia ragione, che per esso, e per causa di frutti in esso presi da pred. Sig. ri Riccardi, o suoi Agenti, e per qualsivoglia altra causa atteso massime il rilasso, che se le fà di d.e lire trè milla trecento, e per le altre lire due milla settecento, o maggior somma accomodate, come sopra alli Sig.ri Ferrari, debbano li medesimi rimettere ad essi Sig.ri Riccardi contro li debitori assignati le ragioni che per causa di d.a assignaz.e le possono competere, e similm.e cedere tutte le raggioni state aquistate dalla sud.a Sig.a Principessa Doria contro l'Eredita, e beni di d.i Sig.ri Caldesi tali e quali le compettono, e non altrimenti, in maniera, che tanto contro de sud.i debitori, quanto contro l'eredità e beni di d.i Cardesi e chionque altro fia di bisogno, e ne possino li Sig.ri Riccardi aggire come meglio, senza però che per l'una, ne per l'altra cessione possano avere alcun regresso contro li sud.i Sig.ri Ferrari. - Che parim.te li sud.i Sig.ri Riccardi debbano rinonciare a fauore de Sig.ri Ferrari a qualsivoglia raggione, che per causa di quanto sopra potessero auer soura d.º fondo della Bertella in maniera che li Sig.ri Ferrari a solo risalva ed esclusione de frutti de Sig.ri Riccardi in esso fondo presi possino incaminarsi contro li detentori per conseguire il pagam.to e prometteranno per se, ne per altri direttam.te, ne indirettam.e per caosa di quanto sopra non inferirne per alcun tempo alcuna molestia. - E stante quanto sopra resterà reciprocam.e imposto perpetuo silenzio ad esse parti sopra qualsi-

voglia altra loro pretesa si pensata, che impensata, et etiam non espressa nel presente atto. - Il chè sia stato da essi Ill.mi Sig.ri Concordemente accettato, e non vi resti altro che di ridurre il tutto in questi scritti ad eterna memoria; Quindi è che - Personalm.te Cons.ti li pred.ti Ill.mi Sig.ri Pietro Francesco, e Leonardo Patruo, e Nepote Riccardi Eredi beneficiati delli pred.ti Sig.ri Lazaro e Leonardo loro respettivi Padre e fratello, Avo, e Patruo, e l'Ill.mi Sig.ri Giò Dom.co e Gioachino Fratelli Ferrari in nome proprio, e come respet. Procu.i, cioè il Sig.r Giò Dom.co dell'Ill.mo Sig.r Pietro Fran.co suo Fratello, constando del suo mandato in strom.to ricevuto dal Not.º Sig.r Gio Fran.co Alciato sotto li 21 9.bre 1679; ed il Sig. Gioachino come Procur.e dell'Ill.mo Sig.r Paolo And.a altro fratello, come dall'atto ricevuto dal med.º Sig.r Not.º Alciato sotto li 14 del corrente da me Not.º infras.to visti, li quali confessando tutte le cose sovraggiustate vere, ed esse accettandosi, anno promesso, e promettono l'intiera osservanza, volendo che il contenuto nella sud.a ennonciativa abbi forza, e vigore di distributtiva, ed in esecuzione del sopra accordato anno li sud.ti Ill.mi Sig.ri Patruo, e Nipote Riccardi promesso e promettono di sborzare, ed effettivam.te pagare alli sud.ti Ill.mi Sig.ri Gio. Dom.co, e Gioachino, Pietro Fran.co, e Paolo And.a Fratelli Ferrari, per quali accettano essi Sig.r Giò Dom.co, e Gioachino Loro Procur.ri, o a chi auerà caosa da essi le doppie quattro cento Italia Capitale censo souraespresso, fra il spazio e termine di mesi quindeci prossimi, e venturi in denari contanti, e non in altra cosa contro la loro volontà in pace, e senza lite, ogni opposizione remota, e non pagando fra detto tempo vogliono esser tenuti a pagarli l'interesse alla raggione di cinque per cento sino all'intiero pagam.to di d.a somma e similmente anno cesso, e cedono alli med.mi accettanti come sopra il Nome della M.to Illustre Parochia della presente Città, quanto sia per la somma di pessi da otto reali due milla quattro cento settanta otto sopra il Capitale che la med.ma Parochia le deve in vigor d'instrum. to ricevuto dal Not.º Sig.r Nicolo Calvi sotto li 25

7.bre 1672, e frutti sopra d.a somma matturati ciò è pezzi 500: simili in tanti di essi frutti matturati ed il restante sino al compim.to di d.i pessi due milla quattrocento settantotto in tanto Capitale; E promettendo d.te somme vere, idonee, e che la M.to Illustre Parochia resta soluenda, cedendole per la concorrente quantità di da somma tutte le raggioni che ad essi Sig.ri cedenti compettono, e competeuano prima della presente cessione, in maniera che d'ora in poi ne possano agire, ed esperire come ad essi Sig.ri Cessionarij parrerà, e piacerà, e come ne poteuano fare essi Sig.ri Cedenti, e prima della presente cessione const.li a questo effetto Sig.ri e Procur.ri Juri ub.ri et tamquam in rem suam, promettendo di non averne fatto alcun contratto, ne distratto alla presente Cess.ne pregiud.le; Dichiarando che ove per caosa delli sud.ti pessi cinque cento de frutti venissero ad esser fatte dalla Parochia cessa ad essi Sig.ri Cessionarii opposizioni tali che fossero impeditive della esecuz.ne e consec.ne di d.a somma s'intenda in tal caso sin d'ora per allora cesso a med.mi come in vigore del presente atto li cedono tanto del restante loro capitale per la concorrente quantità di d.ti pessi cinque cento; E siccome nel d.º Capitale di doppie quattro cento sono state compensate le sud.e doppie ottantadue capitali, ed è stato da Sig.ri Arbitri ordinato, che essi Sig.ri Riccardi rinoncino alle altre loro pretens.ni delle lire trè milla trecento accomodate a Sig.ri Ferrari in tanti nomi de debitori, di lire mille che pretendevano restar ancora in credito per ressiduo delle doti della fù Sig.ra Pellegrina, e le altre pretensioni che avevano per le successioni o sian leggittime nelle eredità delli furono Sig. ri Giò Dom. co e Bernardina giugali Ferrari ed anco dei altri Sig.ri Scipione, Lucca Ant.º, Gioachino, ed altri fratelli della sud.a Sig.ra Pellegrina, così in vigor del presente anno quitato, rinonciato, liberato, ed assoluto come quittano, rinonciano, liberano, ed assolvono, li sud.ti Sig.ri Giò Dom.co e Gioachino presenti ed accettanti in nome proprio e de i altri sig.ri Loro fratelli da tutto ciò e quanto è stato souraespresso, e similm. te anno rinonciato, e rinonciano a fauor

de med.mi accettanti come sopra a qualsiuoglia raggione, che potessero aver contro d.to fondo della Bertella, volendo, che li Sig.ri Ferrari a sola risalua ed esclusione de frutti da essi, o suoi Agenti perceputi in d.º fondo possino incaminarsi contro qualsiuoglia detentore del med.º fondo, per conseguire il pagam.to de frutti presi, e promettono per se e suoi, di non inferire per alcun tempo ad essi Sig.ri Ferrari direttam.te, ne indirettam.e o a chi averà caosa da essi nel d.º fondo per occasione di quanto sopra alcuna molestia, e viceversa li sud.ti Ill.mi Sig.ri Gio Dom.co e Gioachino al nome proprio, ed al Procuratorio dei sud. i Sig. ri loro fratelli, stante quanto sopra anno quitato, liberato ed assoluto come quitano, liberano ed assolvono d.ti Sig.ri Riccardi presenti ed accett.ti da tutte le raggioni, e pretensioni, che contro de med.mi avevano in vigor del sud.º Instrum.to di censo, e partite a tempo e delli frutti sopra d.te somme matturati, liberando a questo effetto li fondi censiti dal carrico del censo, promettendo di non aver fatto di d.te raggioni alcun contratto, ne distratto al presente pregiud.le, ed innoltre anno rinonciato, e rinonciano a fauor de med.mi Sig.ri Riccardi, che accettano come sopra ad ogni raggione che avessero, e le competessero competere per occasione, e caosa del d.to fondo della Bertella, aquisto d'essa, e frutti da Sig.ri Riccardi, o suoi Agenti nel med.mo fondo presi, e l'anno cesso, e cedono contro i debitori assignatili nel luogo del testuo, da essi o suoi autori non esatti tali, e quali le Compettevano in forza dell'assigna.ne, che le ne fù fatta in maniera, che contro de medemi Debitori, e chionque altro meglio di raggione possano agire, come le parerà meglio, e finalm.te le cedono e rinonciano, e rimettono tutte le rag.ni che in vigor dell'Instrom.to d'aquisto fatto dalla Sig.ra Principessa Doria possano aver aquistato, e le possano Competere contro l'Eredità e beni delli furono Sig.i Fran.º ed Oratio Cardesi, e chi meglio di rag.º con dichiaraz.e Però, che tanto rispetto alla Cessione, o sia retrocessione de sud.i Nomi de Debitori quanto rispetto alla Cessione fatta contro i beni delli fratelli Cardesi non possano

li Sig.ri Riccardi aver alcun regresso contro de oessi Sig.ri Cedenti, e retrocedenti, ma solamente agire contro de cessi saluo in ciò venisse a constare, che li Sig.ri Cedenti, o suoi auttori avessero imborzato da sud.ti Debitori e nel resto si sono uicendevol.te quittati, e liberati, ed assoluti da qualsiuoglia lor reciproca pretesa, che gli uni potessero auer contro gli altri si pensate, che impensate, niune escluse ne risaluate, volendo che tutte, e singole restino comprese nel presente conuegno e quittanza; Promettendo di non valersene per se, e suoi, ne per interposte Persone, per qualsiuoglia tempo. - Le quali cose tutte nel presente atto contenute essi Ill.mi Sig.ri Ferrari e Riccardi anno promesso, ed ogniuno d'essi promettono attendere ed inviolabilm.te osservare, ne contravenirli per alcun tempo di rag.ne, ne di fatto, ancorche di ragione potessero, ne permetter che da altri le sia contravenuto sotto obligo di tutti i loro respettivi beni presenti, e futuri colla Clausula del Cons.to possessorio in forma, col loro respettivo giuram.to, che anno l'un doppo l'altro prestato, cioè li Sig.ri Pietro Fran.co, e Gio. Dom.co toccate le scritture a delazione di me Not.o Infras.to e li Sig.ri Gioachino, e Leonardo per esser in abito Clericale tonsurati toccatosi il petto alla moda de Religiosi. - Del che tutto sono stato richiesto Io Agostino Constanzo Ducal Not.º Coll.to a riceuer il presente instrom. to qual hò ricevuto, letto e publicato ove, e come sopra alla presenza de essi Ill.mi Sig.ri Riccardi, e Ferrari, e dell'Ill.mo Sig.r Pref.º Onorato Cameran de Sig.ri della Briga, Mto Illustre Sig.r Avv.to Marc Ant.o Brunengo, Sig.r Sebastiano Lengueglia del Luogo della Pieve, ed il Sig.r Fran.co Riccardi di questa Città Test.ij astanti, richiesti e con d.ti Ill.mi Sig.ri Riccardi, e Ferrari sottos.ti in fede etc. -Oltre le sud.e lire trè milla trecento ut supra — Copia Pietro Fran.º Riccardi, Leonardo Riccardi, Giò Dom.cº Ferrari Gioachino Ferrari Onorato Camerano Test.io Marc Ant.o Brunengo Test.io Sebastiano Lengueglia Test.io, Fran.co Riccardi Test.io - ed Agostino Costanzo Not.º Colleg.to = Il sopras.to Instr.º Io Not.º sottoscritto richiesto l'hò cauato, e leuato dal suo Originale riceuuto dal fù ora Not.º Sig.r Agostino Costanzo se bene per altrui mano a me nota, e fida qual auendo relazionato concorda, sendo prima stato infi.to al Lib: 3º dell'Instr.i di questa Tappa fol: 460 come p. la ric.a del Sig.r Ins.re Bauhile (?) dei 16: marzo d.º anno 1686 et in fede etc. in Carte sei questa compresa etc. — Lazaro Calui Not.º D. Colleg.to » (Archivio pred.).

V. la dichiarazione del tesoriere generale pontificio del 22 di maggio 1715 nella nota di n. 228; — e gli atti concernenti alla lite contro la comunità di Carpasio nella nota di n. 233.

(227) — V. le prove di nobiltà del cav. don Pietro Ferrero nella nota di n. 251, e quelle del marchese Luca Marcello Ferreri nella nota di n. 241; — l'istr. del 1708 nella nota di n. 228; — il consulto senza data nella nota di n. 233; — e la pag. 16.

(228) — V. la pag. di n. 16 e la nota 3ª nella pag. di n. 51.

« Dichiarazione tra li Illustrissimi Signori Pietro Francesco,

D. Luca Antonio ed Abate Gioachino fratelli Ferreri d'Alassio
e li Illustrissimi Signori Vassallo Alessandro Marcello e Carlo
Francesco fratelli Ferreri dei Signori Roasio e Giovanni Luigi
Ferrero della Città di Mondovì.

« In nome del nostro Signor Gesù Cristo; l'anno della sua Natività millesettecento otto, martedì li sei del mese di Marzo, corrente la prima indizione fatta nella Città Piazza Maggiore di Mondovì contrada della porta di Vico e casa dell'infrascritto Illustrissimo Signor Vassallo Alessandro Marcello Ferrero alla presenza del signor Carlo Decio Costamagna della città di Bene dimorante nella presente alli studi e del Notaio Signor Maurizio Bongioanni della medesima, testimoni astanti conosciuti e richiesti ed in piè della minuta del presente pubblico istromento sottoscritti. Ad ognuno sia manifesto che li Illustrissimi Signori Pietro Francesco D. Luca Antonio ed Abate Gioachino fratelli Ferreri d'Alassio habbino riconosciutto derivare e discendere dal medesimo Stipite della Casa e Famiglia delli Illustrissimi

Signori Ferreri della presente Città di Mondovi per piena cognizione avutane da' suoi avi e comuni antenati di Casa Ferrero ove perchè o per corrutella di lingue, o per natural accento stillato nella pronuncia di quel paese venivano detti Signori fratelli loro Signori Maggiori denominatti per lo più col cognome Ferraro e desiderosi li medesimi Signori fratelli rimediare a tale equivoco della lettera A in E e con questo procurare per quanto a loro spetta ripigliare anche nella cognizione dei loro discendenti, conoscenti e corrispondenti d'altre Città e luoghi il nuovo cognome Ferrero come discendenti da detto stipite della Casa e Famiglia dei Signori Ferreri di questa Città, come fra dette case nella presente Città e quella d'Alassio si è indubitatamente riconosciuto e dilucidato a fine di provvedere a minori equivochi che potessero altra volta radicarsi col tempo fra posteri nel scrivere o pronunciare detto cognome di Ferrero in Ferraro e comechè detti Signori Pietro Francesco D. Luca Antonio ed Abate Gioachino hanno ripigliatto, e vogliono ritenere il nuovo cognome di Ferrero senza pregiudizio tuttavia di qualsivoglia contratto, distratto, scritture ed ogni altra cosa operatta dai medesimi Signori Fratelli e loro Signori Maggiori sotto il cognome di Ferraro e desiderando che ciò segua in presenza e consentimento di detti Illustrissimi Signori della Casa e Fameglia de' Ferreri della presente Città affinchè vengha anche detta dichiarazione accettata ed approvata dai medesimi signori e pervengha notizia d'ognuno, hanno perciò spedita procura nella persona dell'Illustrissimo Signor Emanuele Ferrero loro figlio e nipote responsabile dimorante nella presente Città di Mondovì alli studi per pubblico instrumento delli quindici Febbraro hor scorso rogato in detto luogo d'Alassio per il notaio Signor Giovanni Francesco Asciatti debitamente legalizzato in esecutione del quale ecco che avanti me notaio e testimoni suddetti presente e personalmente constituito il predetto Signor Emanuele Ferrero figlio del suddetto Illustrissimo Signor Pietro Francesco d'Alassio da me notaio sottoscritto benissimo conosciuto qual tanto in nome suo proprio che in

qualità di procuratore delli predetti Illustrissimi Signori Pietro Francesco, D. Lucha Antonio ed Abate Gioachino fratelli Ferreri suoi padre e zii rispettivi come di tal sua autorità ne consta dal sovradesignato instrumento di Procura delli quindeci Febbraro hor scorso in piè del presente inserto e tenorizzato ha dichiarato e dichiara esser tanto esso che detti signori suoi padre e zii e loro signori Maggiori nel vero cognome de' Ferreri e discendenti dal medesimo stipite della Casa e Fameglia dei Signori Ferreri della presente Città di Mondovì e come tali haver ripigliato e voler ritenere detto cognome di Ferrero nonostante qualunque equivoco che possa esser seguito in contrario per il passato o per corrutella di lingua, o per il natural accento stillato nella pronuncia in detto luogo d'Alassio e suoi contorni col quale venivano essi Signori e loro antenati denominati per lo più col cognome di Ferraro senza pregiudicio tuttavia di qualsivoglia contratto, distratto scritture ed ogni altra cosa operatta dai medesimi signori e loro signori antenati sotto detto cognome di Ferraro presenti ivi li Illustrissimi Signori Vassallo Alessandro Marcello, et Carlo Francesco Fratelli Ferrero dei Signori Roasio del fu Illustrissimo Signor Vassallo Gerolamo Marcello ed Illustrissimo Signor Giovanni Luigi Ferreri del fu Illustrissimo Signor Giuseppe tutti della presente Città di Mondovì li quali con muttuo e reciproco consenso hanno accettato ed approvatto come per virtù del presente pubblico instrumento accettano ed approvano la dichiarazione come fu fatta per detto Illustrissimo Signor Emanuele Ferrero tanto a nome suo proprio che in qualità di procuratore delli predetti Illustrissimi Signori Pietro Francesco, D. Luccha Antonio et Abbate Gioachino fratelli Ferreri d'Alassio, suo genitore e zii rispettivi ed a quella inerhendo dichiarano e admettono che detti Illustrissimi Signori Pietro Francesco, D. Lucha Antonio ed Abbate Gioachino fratelli, e detto Illustrissimo Signor Emanuele loro figlio e nipote sono del vero cognome de' Ferreri e discendenti dal medesimo stipite da detta loro Casa e fameglia dei Ferreri della presente Città di Mondovì per piena cognizione anche avutane dai loro

rispet. Genitori, Avi e comuni Antenati per detto Illustrissimo Signor Emanuele Ferrero stipulante ed accettante tanto a nome suo proprio che in qualità di procuratore dei suoi padre e zii e loro rispettivi successori la detta dichiarazione, accettattione ed approvatione come fu fatta per li sovranominati Illustrissimi Signori Ferreri di questa Città le quali cose tutte suddette e nel presente pubblico instrumento contenutte le parti dichiarano ed affermano vere e promettono quanto a caduna spetta ed apartiene d'attenderle et inviolabilmente osservarle ne mai contrafarli diriti ne porli (\*) in tempo ne modo alcuno di ragione ne di fatto ancorchè ciò far potessero o alcuna d'esse potesse sotto obbligo et hipoteca dei loro beni presenti e futuri con la clausola del Constituto possessorio di essi in ampia e valida forma di ragione che hanno prestatto toccatte corporalmente le scritture nelle mani et a delatione di me notaio sottoscritto con tutte le rinuncie, clausole e cautelle solite e di ragione necessarie ed opportune. Del che hanno le medesime parti richiesto me Maurizio Bongioanni notaio sottoscritto a riceverne pubblico instrumento qual ho ricevutto, fatto e pubblicatto alla presenza delli suddetti testimoni quali si sono con dette medesime parti in piè della minuta sottoscritti rispettivamente come segue ed esatto il dritto dell'Insinuazione. Emanuelle Ferrero, Alessandro Marcello Ferrero di Roascio, Carlo Francesco Ferrero di Roascio, Giovanni Luiggi Ferrero, Carlo Decio Costamagna testimonio, Morizio Antonio Bongioanni testimonio. Segue il tenore del suddetto instrumento di Procura.

« Nel nome del Signore Iddio sia; ad ognuno sia manifesto che li *Illustrissimi Signori Pietro Francesco D. Luccha Antonio et Abbate Gioachino fratelli Ferreri* del presente luogo d'Alassio habino riconosciuto derivare e discendere dal medesimo stipite della Casa e fameglie delli *Illustrissimi Signori Ferreri* della Città di Mondovì per piena cognitione avutane da' loro avi e comuni antenati di Casa *Ferrero*, ma perchè, o per corrutella

<sup>(\*)</sup> Contravenirli derogarli ne oporli.

di lingua o per naturale accento stillato nella pronuncia in questo paese venivano d.i Signori fratelli e loro Signori Maggiori denominatti per lo più col cognome Ferraro, e desiderosi li medesimi signori fratelli rimediare a tale equivoco della lettera A in E con procurare per quanto a loro spetta a ripigliare anche nella cognizione dei loro discendenti, conoscenti e corrispondenti d'altre città e luoghi il vero cognome di Ferrero come discendenti dal detto stipite della casa, e famiglie dei Signori Ferreri di detta Città di Mondovì come fra dette case del Mondovi e quella del presente luogo d'Alassio si è indubitatamente riconosciutto e dilucidato a fine di provvedere a minori equivochi che potessero altra volta radicarsi col tempo fra posteri nel scrivere o pronunciare detto cognome di Ferrero in Ferraro perciò detti Signori Pietro Francesco, D. Luccha Antonio, et Abbate Gioachino dichiarano di haver ripigliato e voler ritenere il vero cognome di Ferrero senza pregiudicio tuttavia di qualsivoglia contratto, distratto, scritture et ogni altra cosa operatta dai medesimi signori fratelli e loro signori Maggiori sotto il cognome Ferraro e non potendosi detti signori fratelli transferire alla detta città di Mondovì per fare tal dichiaratione in presenza e con l'intervento delli Illustrissimi Signori delle Case e fameglia dei Ferreri della medesima città afinchè vengha anche detta dichiaratione accettata ed approvata dai medesimi signori habbino perciò deliberatto di constituire l'infrascritto Signor loro Procuratore d'effetto.

« Ecco dunque che avanti me notaro e testimoni suddetti presenti e personalmente constituiti li prefati Illustrissimi Signori Pietro Francesco, D. Lucha Antonio et Abbate Gioachino fratelli Ferreri del presente luogo di Alassio da me notaio sottoscritto benissimo conosciuti li quali per loro rispettivi eredi e successori ed in ogni miglior modo che possono e devono di ragione hanno fatto, constituito, creatto, elletto e deputato come per virtù del presente pubblico instrumento, fanno, creano, constituiscono, ellegono e deputano in loro procuratore speciale e generale di modo però che la specialità alla generalità non

deroghi ne per il contrario, ma che l'una mandi forza, vigore et accrescimento all'altra l'Illustrissimo Signor Emanuele Ferrero loro figlio e nepote responsabile commorante in detta città di Mondovi alli studi absente come se fosse presente specialmente et espressamente a potere e dovere in nome d'essi Signori Fratelli constittuenti dichiarare in persona con l'intervento di detti Illustrissimi Signori della casa e fameglia de' Signori Ferreri della Città di Mondovì d'esser essi fratelli constituenti del vero cognome dei Ferreri e descendenti dal medesimo stipite di detta Casa e fameglia dei Signori Ferreri di Mondovi e come tali haver ripigliato e voler ritenere detto cognome di Ferrero non ostante qualunque equivoco che possa esser seguito in contrario per il passato, o per corrutella di lingua o per il natural accento stillato nella pronuncia in questo paese col quale venivano essi signori constituenti e loro antenati denominati per lo più col cognome Ferraro senza pregiudicio tuttavia di qualsivoglia contratto, distratto, scritture ed ogni altra cosa operata dai medesimi Signori constituenti e loro Signori Maggiori sotto detto cognome di Ferraro et accettare anche in nome d'essi Signori constituenti l'aprovatione che faranno detti Signori della Casa e fameglie de' Ferreri di Mondovì di tal loro dichiaratione, e di tutto quanto sovra farne e passarne una o più scritture tanto pubbliche come privatte per gli atti di qualsivoglia notaro e per osservanza delle medesime prestar in animo d'essi Signori constituenti ogni gravame però lecito et honesto et insomma attorno quanto sopra, e dipendenti far tutto, quello e quanto potrebbero far essi Signori fratelli constituenti se presenti e personalmente vi intervenissero ancorche fossero cose tali che richiedessero più ampio e special mandato del presente quali vogliono che s'habbino qua per aposte et espresse dando e concedendo al detto loro Procuratore sopra constituito, ogni autorità necessaria et opportuna in modo tale che sia e s'intenda il presente mandato con libera, promettendo detti Signori fratelli Ferreri constituenti d'haver per sempre ed in ogni futuro tempo rato, grato, valido e fermo tutto quanto

verrà per detto Signor loro procuratore sovra constituito fatto, dichiarato et accettato ne mai contravenirli, derogarli ne oporli di ragione ne di fatto ancorchè ciò far potessero sotto obbligo et hipotecha de' loro rispettivi beni presenti e futuri con la Clausola del Constituto possessorio di essi in ogni più ampia e valida forma di ragione, corroborando il tutto con loro giuramento che hanno prestato, toccatte per il Signor Pietro Francesco corporalmente le scritture nelle mani et a delatione di me notaio sottoscritto e per detti D. Lucha Antonio et Abbate Giachino toccatto per caduno d'essi con la mano il petto a modo dei Signori ecclesiastici intervenendo tutte le altre rinoncie, rattificationi, rellevationi et altre clausule e cautelle in simili istrumenti di Procura a porsi solite necessarie et opportune dando e concedendo, promettendo sottostando. Delle quali cose tutte me Giovanni Francesco Asciatti notaro Att.º fatto in Alassio nel portico della casa d'abitatione del detto Signor Pietro Francesco Ferrero l'anno della Natività del Signore mille settecentootto correndo la prima indizione giorno di mercordì li di quindici del mese di Febbraro all'hora di Vespro presenti il Signor Pietro Francesco Scoffero del fu Giovanni Antonio et Pietro Francesco Durante del fu Andrea testimoni alle suddette cose chiesti e pregati, abenchè ecc. salvo ecc. sottoscritto Gio. Francesco Asciatti Notaro ecc. Georgius Sapientia Dei et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Albinganensis Sanctissimi viventis nostri Papæ prælatus Domesticus et Capellanus Pontificius Episcopus assistens Cunctis attestamur dictum dominum Joannem Franciscum Asciatti qui dictum mandatum Procumque (\*) recepit suaque propria manu e letteratura (\*\*) subscripsit suoque solito tabellionatus signo munivit fuisse et esse Nottarium publicum, autenticum legalem fide dignum Collegiatum Albingæ scripturisque privatis et publicis ab eodem receptis et subscriptis in judicio et extra adhibitam fuisse et

<sup>(\*)</sup> Procuramque.

<sup>(\*\*)</sup> Et charactere?

continuo adhiberi fidem. Datum Albingæ ex Episcopi Pallatio die 21 Februarii 1708 — Sottoscritti Joannes Dominus (\*) Ambrosius Vialis Vicarius Generalis sigillata et sottoscritta Camilius (?) Maria Serengus Nottarius Curie Episcopalis Albingæ Cancellarius.

Il soprascritto pubblico instrumento come a richiesta ho ricevuto et nella forma soprascritta seben d'altrui mano scritto levato per l'Insinuazione. Io Maurizio Bongioanni cittadino pubblico ducal medesimo (\*\*) e dei Causidici di Mondovì. In cui fede mi sono qua tabellionatamente signato. — Tenore d'Insinuazione — Insinuato a Mondovì li sette Marzo (1708) mille settecento otto come da fede Ancina Insinuatore, al Volume Duecentotrentadue foglio seicento quarantacinque » (Copia autentica nell'Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

« Ser.mi S.S.ri — Furono ascritti al p.mo ord.o de nobili d'Albenga li ma.ci Pier Fran.co e R.do Luca Antonio Ferreri d'Alassio. e sicome p. disp.ne de' Statuti di d.a Città, sono tenuti i nobili, con tutto che possino abitare p. tutto il contado, à pagare le avarie in Città si mostrano pronti d. M.ci Ferreri di pagarle, ma venendo anco q. te pretese dalla Coità d'Alassio ne fu comandato da V. V. S. S. Ser. me un deposito nel m. co Podestà d'Alassio, il che subito fù esseguito da d.i ferreri, con tutto ciò vengono li med. aspettati à sodisfare le avarie in Albenga. Pertanto hum. te suplicano V. V. S. S. Ser. me accio si degnino ordinare all'Ill. re (?) Sig. r Com. rio d'Albenga, ò à chi meglio, che sentite le raggioni della Città et anco della Coità d'Alassio remota suspicione, dichiari dove si debbano pagare dette avarie senza che resti vulnerata d.a ascritione, il che come giusto sperando ottenere Le fanno hum.ma riv.a » (Arch. pred. -Questa supplica fu letta al Serenissimo Senato ed agli ill.mi ed ecc.mi Collegi il giorno 16 di settembre 1710).

« Ser.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> — VVSS: Ser.<sup>me</sup> già graziorono il M: Pier

<sup>(\*)</sup> Dominicus.

<sup>(\*\*)</sup> Notaio ?

Fran. co Ferrero del luogo di Alassio della licenza di aquistare il luogo di Savorgio, come da Decreto de' 25. Febraro 1710., quale non ebbe effetto. Ora ricorre di nuovo a' piedi di VVSS: Ser. me umilm. te supplicandole à permetterle di stabilire altro aquisto più profittevole col M: Marchese Gandolfo del Porto Maurizio, con la Compra del Contado di Gazzelli, e Ciossanengho nella valle di Oneglia, e più vicino à Diano. Permutando così molti crediti, che tiene in d.ª Valle, e fuor di stato d.º Ferrero, quale come più naturale, e leale suddito spera sempre più esser profittevole al suo Prencipe Ser. mo, che qualsivoglia altro confinante, come hà dimostrato nelle occorrenze seguite ne' disturbi de' Confini verso la Pieve, et altronde, conservando inalterabile la pronta ubbidienza professata da suoi Antenati à VVSS: Ser. me, da quali confida esser gratiato, trattandosi di due suoi sudditi, ma con maggior attenzione serviti, et ubbiditi dal supplicante, quale umilm. to à VVSS. Ser. me s'inchina

« Di VVSS. Ser.me

« C.ª D.º Supp.te

- « 1715. à 9. Aprile Lett'à Ser.<sup>mi</sup> Colleggi, quali hanno deliberato, che se nè mandi Copia all'Ecc.<sup>ma</sup> Gionta de' Confini, perchè veda, e riffera. Per eadem ad Calculos.
- « 1715. 21. Giugno Letta nuovamente à Ser.<sup>mi</sup> Colleggi la supplica del detto  $M: Pier\ Fran.^{co}\ Ferrero$ , il Decreto di Commissione, e la Relazione dell'Ecc.<sup>ma</sup> Gionta de' Confini commissionata
  - « Discorsa la prattica
- « Si permette al d.º *M: Ferrero* l'aquisto del d.º Contado di Gazzelli, e Ciossanengho, con che però non possa dº *M: Ferrero* valersi della precedente permissione per il Feudo di Savorgio, senza nuova Licenza di Lor Sig. <sup>rio</sup> Ser. <sup>mo</sup> Per eadem Ser. <sup>ma</sup> Collegia ad Calculos » (Copia autentica nell'Arch. pred.º).
- « Joannes Patritius Archie<del>pus</del> Seleucię SS.mi D. N. Papę, et Rev.e Cam.re Ap.licę Thes.rius G.nalis Unis etc. notum facimus, et attestamur quod sub hod.a die *Ill.mus D. Petrus Fran*-

ciscus de Ferrarijs, nunc de Ferrerijs frater, et ex testam. to heres q.m Joannis Dominici de Ferrarijs; Atto mto N. ro sub die 22. Januarij prox. p.ti in Actis Francischini C. A. Sec.rij expedito, et hodie in Secria Gnali Montium exhibito, atque dimisso, est factus, et descriptus Creditor Locorum duorum cum Cent.mis nonaginta alterius Loci Montis S. Petri 8.º Er.s pro sua portione tangen d. q.m Joem Dominicum in ll. 11: 60: existen. in Credito eiusdem, ac DD: Petri Francisci, Joacchim, et Pauli Andreę de Ferrarjis sub Cond.bus infrascriptis nempe cum declarat.e quod proveniunt ex totidem Locis Montis Restaurati 2.º Er.s ad q.m Joem Bapt.am de Ferrarijs spect.ant. ex dispositione Testam.ti q.m Emanuelis Ferrarij conditi sub die 14 Julij 1655. in Actis Antonij Benedicti Alciati Not. pub: de Alassio, ad quod etc. et cum declaratione quod prétium provenit ex ll: 12. Montis Religionu p.me Er.s extinct. hereditarijs q.m Bernardine Aycarde de Ferrarijs, et cum conditione quod fructus dd. Locorum inservire debeant ad effectum solvendi per dd. heredes R. Presbitero per ipsos, et eorum successores nominando cum onere celebrandi missas iuxta formam Testam.ti d. q.m Bernardinę conditi sub die 20: ombris 1638. in Actis Virginij Gandulphi Not. pub: de Alaxio, ad quod pariter etc. prout in lib: 11. fol: 60: app.t firmis suptis Vinculis, et Conditionibus, ac Signanter destinatione fructuum, cum quibus rep.r, et ulterius cum oneribus, et Vinculis procedentibus ex Testam.to d. q.m Jois Dominici Condito sub die 17. Aprilis 1688, per Acta D. Franci Antonij Confredi Not. pub: Loci Laiguelie Albinganen Diec.s, ad quod, etc. et non alias, prout in d.º N.ro m.to. Pro cuius igitur nos ulteriori mandati executione tenore pntium ptum Illmum D. Petrum Franciscum de Ferrarijs verum, et legmum d. Montis S. Petri 8.e Er.s in dd. ll. 2: 90. Creditorem, ut supra facimus, et esse declaramus, ac de fructibus ad rationem scutorum trium mte pro quolibet Loco, et Anno de bim. ri in bim. re In finé pro rata responderi mandamus In quorum etc. Datum Rome ex Aedibus Nris Anno Dni 1715. Ind.e 8. Die 22. Maij Pontus SSmi D. N. D. Clementis Divina Provid.a Pape XI. Anno eius XV — Io Ar« Anno 1724: 3: Januarij — M.cus Petrus Fran.cus Ferreri filius q.m M.ci Jo: Bapte, vir primo loco M. Laurę Giralda, 2º loco M. Annę Pellegrinę Ricardi uxoris viduę q. . . . . . . . . . . . . Camerani e Nicea, omnibus sacr.tis munitus obiit Alaxii, et sepultus die 4: dicti in Ecclesia Sanctę Marię Angelorum in proprio sepulcro, universo Clero Sęculari et Regulari associante cadavere » (Arch. parrocchiale di S'Ambrogio d'Alassio, Libri dei defunti).

V. il breve pontificio del 1690 e l'istr. del 1686 nella nota di n. 226; — il memoriale del 1722 nella nota di n. 235; — le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n. 251; — e le prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241.

(229) — V. l'atto di morte del marito e quello di nascita del figlio *Emanuele*.

<sup>(230) —</sup> V. l'atto di morte del m.co Pietro Francesco Ferrero, suo secondo marito; — l'istr. del 1686 nella nota di n. 226; — il memoriale del 1722 nella nota di n. 235; — e le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n. 251. — Parmi probabile che il primo marito della nobile Anna Pellegrina Riccardi fosse «l'Ill.mo Sig.r Prefetto Onorato Camerano de Sig.ri della Briga » menzionato nel citato istrumento del 1686.

<sup>«</sup> L'anno del Signore mille sei cento ottanta sette, et alli

quattro del mese di Luglio in Torino avanti l'Ill.mo Signor Conte Cesare Giuseppe Fresia Consegliere di Stato, Referendario di signatura, et Auditore di Corte di Sua Altezza Reale, con intervento dell'Ill.mo Signor Giuseppe Comotto Consegliere e Patrimoniale generale di S. A. R. et assistenza del molto Ill.re Sig.r Tommaso Borgonio Consegliere, e Secretaro di Stato, Ajutante di Camera, e Blasonatore di S. A. R., e di me Secretaro Gio: Battista Zoncho sottoscritto, ad effetto di ricever le Consegne dell'Arme gentilizie in seguito dell'Ordine di S. A. R. delli venti tre Maggio mille sei cento ottanta sette. - È comparso il Sig.r Ricardo de' Ricardi già Capitano nel Reggimento di Nizza unitamente col signor Ricardo de Ricardi Medico Collegiato, e Lettore di Teorica ordinaria nel Collegio, et Università dello Studio, qual soddisfacendo etc. per prova dell'uso antico dell'Arma loro presentano un Transunto di confirmazione d'essa per privileggio avutone dal fu Serenissimo Duca Emanuel Filiberto in data delli venti quattro Aprile mille cinque cento sessanta, concesso alli furono Signori Francesco, e Domenico fratelli Riccardi bisavi fraterni delli Signori Raccorrenti approvato dall'Ecc.mo Senato di Piemonte sotto li undeci Febbraro mille cinque cento settanta sette per autentico sigillato, e sottoscritto Rolandono, et per far apparer che detti Signori Comparenti descendono da detto Signor Francesco, e Signor Domenico esibiscono le prove, et esame fatto del Signor Cavagliere D. Marco Antonio Ricardi fratello d'esso Signor Capitano quando fu admesso per Cavagliere di Giustizia della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazaro in data delli due Giugno mille sei cento cinquanta sei, signate Mauritio di Savoja e sottoscritte dalli Sig.ri Cavaglieri graduati, e dal Sig.r Secretaro Constantia; E per prova che detto Signor Capitano sii fratello di detto Signor Cavagliere presenta il Testamento delli undeci Gennaro mille sei cento sessanta nove, ricevuto dal Nodaro Antonia, fatto dal detto Signor Cavagliere, per quale ha instituito il medemo in suo erede universale in qualità di suo fratello; E che detto Sig.r Medico parimente

descendi dal Domenico nominato in detta prima concessione presenta un Rescritto dell'Ecc.mo Senato, ottenuto sotto li cinque Maggio mille cinque cento settanta uno sigillato, e sottoscritto Simeoni, per quale consta della legittima sua descendenza, e che come tale ha il medemo Senato dichiarato poter quello usare del porto d'armi, avendo giustificato per quattro Testimoni conforme appare per detto Rescritto essere il suddetto della medema Fameglia, e descendente dal suddetto Domenico, instando alla forma, e mente di detto privileggio admettersi a loro favore l'uso della suddetta Arma, qual contiene un scudo quadro semplice troncato d'azurro sopra argento ad una fenice ardente nel rogo di gueules nel primo accompagnata d'un sole dall'angolo destro d'oro, et un Cardo ortense di sinopia nascente in ponta finito d'un sol fiore al naturale. Elmo strigliato in profilo ornato etc. Cimiero una donna nascente di carnaggione al naturale, armata la destra d'un arco, e con la sinistra d'una saetta, col motto ipsi soli, et Testimoniali. — Visto il suddetto privileggio, et Scritture sovra presentate, per quali consta della legittima descendenza di detti Signori Raccorrenti, visto insieme l'Arbore della sua Casa, e Fameglia prodotto, et inserto in dette prove sovra riferte, s'admette l'uso della medema à detti Signori Raccorrenti, loro figliuoli legittimi, e naturali maschi, et Testimoniali - Sottos. ti Fresia -Comoto Pat.le gnle - Borgonio, e manualmente Zoncho -Estratto dagli Archivi Cam. li, e collaz. concorda. In fede etc. Torino addi 18. Maggio 1775. Pasquieri S. + T. Archiv.ta » (Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio - Per aver trovato questo documento in autentica forma presso i signori marchesi Ferreri, avevo creduto che concernesse i nobili Riccardi d'Oneglia loro congiunti. Però sulla verità di tal cosa mi fece nascere grave dubbio la lettura delle prove di nobiltà fatte dal cav. don Pietro Ferrero d'Alassio nel 1776, e l'Armerista del Conte Franchi (pag. 158) mi persuase che il documento appartiene ai nobili Ricardi d'Ivrea, conti di Chiavazza).

(231) — Nel 1691 tenne al sacro fonte battesimale il fratello Emanuele (V. la nota di n. 233).

(232) — V. l'atto del suo battesimo nelle prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241. — Questo *Emanuele* venne sempre confuso col fratello suo omonimo, nato nel 1691, del quale ultimo soltanto adesso si è rinvenuto l'atto battesimale. Perciò, scrivendo io il capitolo I, non feci menzione che d'un solo *Emanuele* (V. la pag. 18).

(233) — « Emmanuel Jo: Bap.ta filius M. M. Petri Francisci M.e Ferreri, et Pelegrine Ricardi coniugum, baptizatus in subsidium domi a Me Preposito Massa die 23: januarij modo fluxi, in qua etiam die natus est, et die 20: currentis aprilis 1691: ministravi ceremonias baptismatis in Ecclesia levantibus M. M. Jo: Dom.co Ferrerio proc.re D. Ill.mi Marcelli Comitis de Gubernatis, et D. Bernardina filia supradicti M.ci Petri Fran.sci Ferreri » (Arch. parr.le di S'Ambrogio di Alassio: libri battesimali).

« Il Sig. Gio: Domenico Ferreri nel suo testamento, fatto sotto il giorno de' 16 di Giugno dell'anno 1626 istituiti eredi li Sig. Fi Scipione, Giambattista, Gioachino, et Emanuele suoi figliuoli, loro, et à descendenti da essi per linea maschile perpetuamente vietò ed interdisse in ogni più ampia maniera la distrazione de' suoi beni immobili, con la sostituzione in caso di trasgressione à favore degli altri, e con esprimere la cagione della proibizione, cioè il desiderio della conservazione de' beni stabili nella sua famiglia, et agnazione; aggiunta altresì la condizione, che morendo qualcheduno di essi senza figli legitimi, e naturali, succedano li sopraviventi ò i loro figliuoli legitimi, e naturali come più ampiamente scorgesi dal testamento trasmesso. — Passarono all'altra vita Scipione, e Gioachino senza lasciar dopò se veruna prole, e per la loro morte tutta l'eredità del fù Gio. Domenico rimase consolidata nelle persone dei

Sig.ri Giambattista, et Emanuele, e trà questi seguì la divisione così de' beni paterni, come di quegli del Sig.re Antonio Aicardo loro avo materno, con la reciproca promessa dell'evizione, con la clausola ad habendum, atta a trasferire ne' Condivisori la facultà di disporre de' beni divisi. - Il Sigr Emanuele nel suo testamento, copia di cui si è trasmessa, eresse due primogeniture, concedendo al Sig. Giambattista suo fratello la balia di nominare due de' suoi figliuoli alle primogeniture, come l'esecutore nell'ultimo suo testamento, di cui si è mandata la copia, fece, nominando alle primogeniture li Sig.ri Gio: Domenico, e Piero Francesco suoi figliuoli, ed instituì suoi eredi universali li Sig.ri Abate Gioachino, e Paulo Andrea suoi figliuoli con le sostituzioni, di cui nel mentovato testamento. - Le suddette due primogeniture per la morte del Sig. Gio: Domenico, defunto senza prole, rimasero consolidate, et unite nella persona del Sig. Piero Francesco, il quale nel suo ultimo testamento, confermato con la morte, ha istituiti suoi eredi universali li Sig.ri Emanuele, possessore delle due primogeniture, ed il Sig.r Giambattista suoi figliuoli, con aver fatto qualche prelegato al primo. - Il suddetto Sig. Giambattista ha risvegliato ora una controversia, pretendendo, che à se si appartenga per la sua porzione la successione ne' beni immobili del fù Sig. Gio: Domenico seniore, come chiamato in forza del fidecommisso, che si asserisce non solamente conservatorio, mà ancora restitutorio. - Fonda egli la sua dimanda, cioè, che à lui sia dovuta la successione per la sua rata ne' beni immobili del Bisavolo paterno, sù la strettissima proibizione della loro distrazione, con la ragione dal Testatore espressa di conservare i suoi beni stabili ne' suoi discendenti, sù le parole importanti la perpetuità della loro conservazione, pretendendo ancora, che questa ragione si sia espressa principalmente, e senza veruna dipendenza dalla disposizione, in cui viene interdetta l'alienazione. Onde contende egli, che il fidecommisso non pur sia conservatorio, mà ancora restitutorio, ed assoluto, come ordinato ancora in caso di morte. — Alla pretensione del Sig. Giambattista

risponde il Sig. Emanuelle non essere legitima, e giusta la pretensione del Fratello per le seguenti ragioni. - In primo luogo si dice, che nel nostro caso non precede verun fidecommisso espresso, e dispositivo, e che la ragione di conservare i beni nell'agnazione, dal Testatore fù apposta per vestire la proibizione di giusta cagione. Onde il fidecommisso vuolsi dire semplicemente conservatorio, il quale può sostenersi senza l'appoggio del restitutorio. — Secondo può convalidarsi la ragione, ò l'argomento dalla sostituzione, che fà il suddetto Sig. Gio: Domenico seniore, sostituendo agli eredi, che morranno senza prole, li sopraviventi, ò i loro discendenti. Ecco, che senza esprimere la qualità maschile pone in condizione gli figliuoli de' loro eredi, e la sostituzione non hà verun altro progresso agli altri gradi, e resta ristretta entro i limiti mentovati. -Terzo li Sig.ri Giambattista, et Emanuelle, rimasi eredi universali del suddetto fù Gio: Domenico seniore loro Padre fecero ancora la divisione de' beni paterni con la promessa della reciproca evizione, e con la clausola ad habendum. Il che dimostra, ò che siasi rinunciato al fidecommisso restitutorio, ò che questo non vi sia, mà solamente il conservatorio nel caso della distrazione de' beni fuori della famiglia. - Quarto il Sig. Giambattista Ferrari non avrebbe permesso al Sig. Emanuelle suo fratello, che con l'erezione delle due primogeniture disponesse de' beni immobili paterni, se il fidecommisso, di cui si tratta, rimanesse assoluto, semplice, et in caso di morte, perchè a lui, come chiamato, si sarebbe dovuta la successione ne' beni paterni. Mà perchè il fidecommisso era solamente conservatorio, permise, ed à ragione, che con la fondazione delle due primogeniture facesse la distrazione de' beni ne' due nipoti agnati, e figliuoli del fratello. - Quinto può concorrere nel nostro caso l'osservanza interpretativa, la quale, siccome è ottima interprete degli atti de' vivi, così ancora dichiara le ultime volontà dei defunti. - Sesto il Sig. Giambattista Ferreri avo paterno dei Sig.ri Contendenti nell'ultimo suo testamento fà una strettissima, ed ampia proibizione agli eredi suoi della distrazione de' beni,

e pure espressamente conformandosi à quello, che tacitamente aveva fatto il fù Gio: Domenico seniore suo Padre, permette l'alienazione de' beni nelle persone agnate, e discendenti per linea maschile, come scorgesi dal suo testamento. Inoltre avendo il suddetto Sig. Giambattista donato à titolo di patrimonio un'ampio podere, chiamato la Colombara al R. S. D. Luc'Antonio suo figliuolo, nel suo testamento proibisce al donatario il potere disporre di esso, eccetto che frà li discendenti maschi, e di linea maschile di esso Testatore. E la terra donata à titolo di patrimonio era in gran parte del fù Gio: Domenico seniore: e questo è un argomento assai concludente e chiaro, che il fidecommisso di cui si tratta, sembra conservatorio, e non restitutorio. - Settimo essendo morto il Sig. Paulo Andrea senza prole maschile, et essendo questa disperata nella persona del Sig. Abate Gioachimo, e dovendosi parificare il caso della sostituzione nella persona del Sig. Giambattista pretendente, non può, ne potrà egli impugnare il fatto de' suoi Autori, - Queste considerazioni si rimettono alla censura dell'altrui giudicio, affinchè se queste hanno peso, possa la controversia terminarsi con un temperamento di concordia onesta trà persone così congiunte di sangue » (Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio).

« Nel nome del Sig.re Iddio sia — Essendo vero che l'anno 1640. li 11 di xbre trà l'ora fu M.co Gio. Batta Ferrero del fu M.co Gio: Domenico d'Alassio a suo, et a nome del fu M.co Emanuele suo fratello colla promessa di rato questo da una parte, e l'ora fù Gio: Ant.o Pisano dell'ora fù Stefano tanto a suo proprio nome quanto come Sindaco, e Prore delli Uomini, et università di Alto dall'altra sia seguito saldo, ed aggiusto de conti degli annui censi da d.a Comunità e da i di lei Uomini dovuti a detti M. M. Fratelli Ferreri come eredi del fù M. Antonio Aicardo loro Avo Materno mediante la persona della fù M.ca Bernardina loro Madre decorsi dall'anno 1624. et all'ora rispettivamente da decorrere sino à 6. di Febbraro, e 3 di 9.bre dello stesso anno 1640. sopra due capitali di censo venduti, cioè

uno di essi per lo capitale di lire quattordeci milla cento novanta quattro moneta longa l'anno 1602: li 6. Febb.º come per instr.º rogato dall'ora fù Sig.r Ant.º Testa Not.º e l'altro 1605 a 3 o.bre per il prezzo di lire sette milla due cento settanta detta moneta dalla riferita Coità, e di lei Uomini in solido al d.º M. Aicardo in vigore di qual saldo sia risultata debitrice detta Coità e di lei Uomini per caosa di detti annui censi della somma di nove cento cinquanta Ducatoni comprese in essi lire settecento trenta nove contenute in d.º saldo del 1624. 4 9.bre nove cento cinquanta Ducatoni detto Pisano a suo e d.º nome si obligò, e promise al d.º M.co Gio: Batta a suo, e d.º nome rimossa ogni contradizione pagare per tutto il mese di Gennajo all'ora prossimo nella stessa moneta specificata ossia nel di lei valore nel tempo sopra convenuto, altrimente al pagamento dell'interesse dopo detto termine decorrendo, purche non eccedesse la ragione di cinque per centinaio all'anno, col patto anche, che passato detto tempo puotessero d. Uomini, et università pagare detta somma in più rate, con che ognuna di esse non fosse minore di lire settecento moneta di Genova allora corrente, e come più ampiamente scorgesi da instr.º di d.º saldo rogato in d.º tempo dal Not.º Gio: Franco Ferrari al quale etc. Et essendo ançora vero, che per parte di d.a università e delli di lei Uomini siasi preteso, che nell'anno 1657. 24 Marzo in grazia dell'Il.mo Sig. Giacomo Cepulino dal d.º M. Gio: Batta sian stati ridotti e diminuiti detti annui censi allora decorrendi alla ragione di cinque per ogni centinajo et anno, e l'interesse di d.i Ducatoni alla ragione di quattro per cento colla condizione risolutiva in caso che d.a Coità, et i di lei Uomini lasciassero nell'avenire cumulare più di due annate di d.i annui censi, e di d.o interesse de Ducatoni nove cento, in quali sono stati ridotti i Ducatoni sud. i nove cento cinquanta, e che dell'anno 1668. 28. Maggio in grazia dell'Ill.mo Sig.r Gian Carlo Cepollino siano nuovamente stati ridotti d.i annui censi alla ragione di quattro, e tre quarti per cento all'anno colla stessa condizione risolutiva in caso che la d.a Coità non pagasse

prontamente gli annui frutti tanto di d.i due Capitali di censo quanto dell'altro di Ducatoni nove cento, e lasciasse cumulare più di due annate colla dichiara, che fosse solamente luogo alla riferita riduzione scaduto il tempo del pagamento di d.i annui censi del d.º anno allora corrente, come dicesi constare dalla sc<sub>ra</sub> privata, ossian note de' libri, e che inoltre si pretenda da d.a università, e di lei Uomini non esser dovuto alcun interesse sovra d.i Ducatoni nove cento, come procedenti da d.i annui censi, sopra quali sia proibito esiggere alcun interesse, e che perciò i pagamenti fatti in diverse rate in conto, e caosa del d.º interesse s'imputino in estinzione delli riferiti Ducatoni e per lo contrario s'intenda dall'Ill.mi Sig.ri Emanuele, et Abb.e Gio: Batt.ª Fratelli Ferreri del fù Ill.mo Pietro Fran.co come essecutori, ossian Amministratori del Pio Legato de Sussidis dotali lasciato dal d.º M. Aicardo alle figlie de successori in infinito della d.a fù M.ca Bernardina sua erede universale, e due successori di essa, dalla quale furono assegnati, e lasciati detti due capitali di censo alla d.a Pia opera che d.a università, e di lei Uomini non possono guodere del beneficio di d.a riduzione di d.i annui censi si per diffetto di autorità del d.º fù M. Gio: Batta, che per la purificazione di d.a condizione risolutiva atteso il diffetto del pagamento non solo di d.e due annate, ma di gran longa di più, e che stante la nuovazione di contratto di d.i annui censi seguita col d.º saldo, e nuova promessa di pagamento convenuto in più rate di d.i Ducatoni non solo sia giustamente dovuto d.º interesse sopra di essi e che competa a d.i Ill.mi Sig.ri fratelli Ferreri a d.i nomi la manutenzione nel quasi possesso di esiggere d.º interesse contro d.ª università, e di lei Uomini e che i pagamenti da quella a questi fatti in d.a caosa come ricevuti, e consonti in buona fede non siano imputabili in estinzione del credito di d.i Ducatoni, e che perciò siano insorte tra d.e Parti a d.i rispettivi nomi differenze, e controversie, che siano per produrre liti dispendiose, le quali volendo buonamente comporre et accordare con risparmio delle spese, a loro comune utile; quindi è che sud.

Ill.mi Sig.ri fratelli Emanuele, e Gio: Batta Ferreri al d.º nome da una parte, e Gio: Batta d'Andrei del fù Gian Giacomo, Gian Batta Niello del fù Gian Antonio, Gian Batta Rolando del fù Giovanni, e Giorgio Basso del fù Corrado di detto luogo di Alto tanto à loro propri nomi, quanto come Procuri di d.a Coità, e di lei Uomini, et a ciascheduno di detti nomi in solido -In vigore di mandato di Procura ricevuto li 7 di 9.bre passato dal Sig. Ant. o Gerino Not. o e Podestà in Alto con la ratifica fatta sotto il di 19. del corrente mese da Gian Ant.º d'Andreis Capo Console di d.º luogo, e col laudo di d.º M.to Ill.re Sig.r Gerino Podestà, la quale procura con d.a ratifica, e laudo si presenta a me Not.º e s'infila in questo instr.º noti sud.i Procuri a me Not.º per attestato, che me ne viene fatto da R. R. SSg.ri Gian Batta Calmacini Rettore di d.a Villa di Alto, e nativo di Bacelega, e Giorgio M.a Rolando del fù Gian Ant.º della Pieve p.nti che col loro respettivo giuramento toccato il petto a costume de Religiosi attestano dell'identità de sud. i Procuri etc. renunciando essi Procuri alla ragione del solido delle nuove constituzioni di due o più Correi, et ad ogni altro beneficio à loro favore introdotto etc. Cerziorati da me Not.º etc. dall'altra etc. Constituiti alla presenza di me Not.º, e Testimonj infrascritti etc. Sponte etc. et in ogni miglior maniera etc. -Intervenendovi le mutue, e reciproche stipulazioni confessano di essere venuti, conforme vengono all'infrascritta transazione, convegno, et accordo, in vigore del quale d.e Parti a d.i rispettivi nomi dichiarano, e confessano di avere diligentemente fatti i conti ad ogni loro sodisfazione dall'anno 1667. e 1668: tempo in cui seguì il saldo di redditi di d.i due capitali di censo, e di d.º credito di d.i Ducatoni novecento in appresso degli annui censi, crediti di due capitali di censo cioè uno del 1602. et l'altro del 1605. ragionati a quattro, e trè quarti per cento, e degli interessi sopra il credito delli novecento Ducatoni contenuto in detto Instr.º del 1640. regolato a ragione di soli quattro per cento decorsi, e da decorrere rispetto al primo capitale del d.º anno 1602. sino a 6. di Feb.º del corrente anno 1751. e

sopra il secondo capitale del riferito anno 1605, sino a 3, obre prossimo passato, e rispetto al credito di d.i Ducatoni sino al pmo di feb.º dell'anno corrente, e dal calcolo come sopra fatto aver ritrovato ascendere la somma di di annui censi a scuti sei milla cento novant'uno soldi due, e denari due d'argento della stampa, e corona di Genova sopra d.i due primi Capitali, e a scuti Duemilla sei cento quattordici soldi quattordici, e denari quattro simili sopra d.º credito di d.i Ducatoni, e computato ogni, e qualunque pagamento dal d.º tempo sino al presente in d.º caose fatto da d.ª Coità, e dalli Uomini di essa in qualunque modo, e risultante da qualsivogliano scre si pubbliche, che private, e da libri, notulari, e qualsivogl'altra scra, che tutte atteso il presente calcolo, e dichiara vogliono d.e Parti, a d.i rispettivi nomi essere per infette, e di niun valore, e quelle cassano et annulano ascendere d.i pagamenti à scuti quattro milla quattrocento novanta trè soldi sei, e denari otto di d.a qualità, quali dedotti dalla d.a somma di scuti sei milla cento novant'uno. soldi due, e denari due di argento in d.º tempo rilevata da d.i annui censi, rimangono questi residuati in scuti mille sei cento novanta sette, soldi quindeci, e denari sei della qualità succennata al di più di d.i scuti due milla sei cento quattordici soldi quattordeci, e den: quattro per interesse innesatto sopra d.º credito di Ducatoni: Dichiarando esse Parti per loro maggior caotela esser anco fatti rivedere, et attentamente considerare da periti d.i conti li quali hanno ritrovati giusti, e secondo il dovere, e perciò restarne sodisfatissime renunciando d.e Parti a d.i rispettivi nomi col loro rispettivo giuramento toccate le scre all'errore del calcolo, quando ve ne fosse, e revisione di esso, et alla sua reiterazione etc. Certiorate etc. - Successivamente detti Ill.mi Sig.ri Fratelli Ferreri al d.º nome colle condizioni resolutive, delle quali in appresso, e non altrimenti, ne in altra maniera, e con che la presente transazione, e composizione venga legittimamente ratificata, approvata, e confermata dal general Parlamento di d.a Coità, e dagli Uomini di essa in solido entro lo spazio di giorni otto prossimi avvenire,

ed entro un mese prossimo presentata in autentica forma per infilarsi nel presente e quando fia d'uopo venga altresì in appresso comprovata da Superiori, a i quali spetta, rimettono e condonano alla stessa Coità, e Uomini di essa, accettanti per essi d.i loro Procuri e me Not.º come pubblica persona stipulante, non solo l'intiera partita del d.º interesse decorso, et inesatto dal d.º anno 1668. in appresso sempre con l'infrascritta riserva, e non altrimenti sopra d.º credito di d.i Ducatoni ma ancora colla detta riserva il d.º credito di d.i novecento Ducatoni, e di più riducono la d.a partita residuale di scuti Mille seicento novanta sette, soldi quindeci, e denari sei argento dovuta dalla d.ª Coità, e Uomini di essa per interessi decorsi et inesatti sopra i d.i due capitali di censo à sole lire otto milla cinque cento moneta di Genova corrente Condonando a d.a Coità, et Uomini di essa sempre colle riserve, e condizioni resolutive dette, e da dirsi, e non altrimenti il sopra più, ed inoltre riducono a favore di d.ª Coità, e di lei Uomini accettanti d.i Procri, e me Not.º etc. colle stesse però condizioni, ratifiche, e comprovazioni, e non altrimenti, ne in altro modo d.i annui censi, e redditi da decorrere sopra il primo di d.i capitali dalli 6. di Feb.º prossimo avvenire, come ancora li decorsi sopra il secondo di d.i capitali dalli 3. di obre dell'anno scorso, e da decorrere in futuro alla ragione di quattro per ogni centinajo all'anno, et alla rata dell'anno. - Le condizioni risolutive de quali sopra senza l'adempimento, et osservanza delle quali patuiscono, e convengono d.e Parti, a d.i nomi, che non sia luogo alle d.e condonazioni, e riduzione di d.i annui censi, e senza che d.a Coità, et Uomini di essa possono allegare a proprio favore, et addurre alcun beneficio di purgazione di mora per qualsivoglia caosa ad essi competente, e che possa nell'avenire competere alli stessi, anche per qualunque caosa de futuro, e per la restituzione in intiero, o in altro qualsiasi modo a quali beneficij hanno d.i Procuri riconosciuto, come riconoscono (\*) etc. Cer-

<sup>(\*)</sup> rinonciato, come rinonciano?

ziorati da me Not.º della loro importanza, come confessano, sono che rispetto alla d.a partita di d.i annui censi decorsi, e non pagati ridotti come sopra in d.º lire otto milla cinque cento moneta di Genova corrente, queste da d.a Coità, e da i di lei Uomini in solido cogli obblighi, patti, esecutivi, e rinuncie al beneficio del foro; et altro, de quali ne rispettivi instr.i di censo si debban in solido pagare, come promettono d.i Procuri a d.i nomi entro anni dodeci prossimi avvenire; cioè la duodecima parte di esse nel mese di obre di ognuno di d.i anni dodeci oltre gli annui redditi di d.i due capitali di censo decorsi da 3. 9bre passato, e da decorrere in appresso rispetto al capitale sud.º dell'anno 1605. a 3. obre importante scuti cinque cento Dieciotto, e soldi undeci argento della stampa, e corona di Genova, e rispetto all'altro Capitale di censo importante scuti Mille cinquant'uno sol: otto, e denari due simili dell'anno 1602, a 6. Feb.º da decorrere da 6. Feb.º del corrente anno in appresso a d.i Ill.mi Sig.ri fratelli Ferreri a d.o nome accettanti in questo luogo d'Alassio ovvero all'Ill.ma Sig.ra Marchesa Paola M.a vedova del fù Ill.mo Sig. Pietro Girolamo Gentile Ricci figlia di d.º Ill.mo Sig. Emanuele nella Città di Savona Cessionaria di d.i annui censi quanto sia per lire sei milla moneta corrente f. B. di esso Ill.mo Sig. Emanuele a d.o nome la d.a somma di lire sei milla d.a moneta con riportarne la dovuta quitanza in pubblica forma, colla dichiara che il pagamento da farsi a d.a Ill.ma Sig.ra Marchesa Paola Maria di d.e lire seimilla s'intenda nelle rate, ossia paghe annuali da farsi da detta Coità in deduzione di d.º lire otto milla cinque cento, di modo che d.a Coità debba aver compito al credito di essa Ill.ma Sig.ra Marchesa di d.e lire sei milla in tante rate annuali importanti lire sette cento otto soldi sei, e denari otto per ognuna, et il sopra più di d.a somma cessa sino al compimento di d.e lire otto milla cinque cento, pagare a d.i Ill.mi Sig.ri fratelli a d.i nomi accettanti etc. in questo luogo come si è detto, e che d.a Coità, e Uomini non differiscono più di due anni il pagamento di d.i due annui censi come sopra decorrendi

da 6. Feb.º prossimo venturo in appresso, e decorsi da 3. 9. bre prossimo passato, e decorrendi in l'avvenire di modo che in qualunque tempo avvenire essa Coità ossia i di lei Uomini non possono lasciar accumulare più di due annate de redditi di d.i due Capitali di censo, e cessando d.a Coità, e di lei Uomini nell'adempimento, et osservanza di d.e condizioni non sia più luogo a d.e condonazioni, e riduzioni, ne meno per d.o beneficio della purgazione di mora, o restituzione in intiero come sopra si è detto, perchè così d.º Parti convengono, e con reciproche stipulazioni, quali cose attese d.i Proc. ri a suo, e d.º nome insolido colla rinuncia alla ragione del solido al beneficio delle nuove Constit: di due, o più Correi, e dell'epistola dell'Imperatore Adriano, et à qualunque altro beneficio, e legge etc. Cerziorati etc. promettono, e si obbligano a d.i Ill.mi Sig.ri fratelli Ferreri accettanti a d.º nome, che dal d.º Parlamento generale di essa Coità, e suoi Uomini in solido entro d.º termine di giorni otto prossimi sarà legittimamente approvato, e ratificato questo Instr.º, e quanto in esso si contiene in tutto, e per tutto come sopra si è detto, e di ottenerne in appresso da quel Superiore, a cui spetta, la totale comprovazione à loro proprie spese, e di pagare sempre a d.i nomi in solido con d.i patti esecutivi, obblighi reali, e personali, rinoncie, et altro contenuto in d.i Instr.i di Censi, quali tutte cose si abbiano qui per ripetute di parola in parola, entro d.º termine di anni dodeci a d.i Ill. mi Sig. ri Ferreri accettanti etc. dette lire otto milla cinque cento, et ogni anno la duodecima parte di esse importante lire settecento otto soldi 6. denari otto, in questo luogo di Alassio, overo a d.a Ill.ma Sig.ra Paola Maria Cessionaria come sopra, e rispetto ad essa la quantità di d.º lire seimilla f. B. a conto di d.º lire otto milla cinque cento, a quali sono stati ridotti d.i annui censi decorsi, e di riportarne la dovuta quitanza in pubblica forma, et il sopra più di d.a somma cessa sino a d.e lire otto milla cinque cento, a quali sono stati ridotti d.i annui censi, ossian redditi come sopra decorsi, e da decorrere rispetto al primo di essi Capitali sino alli 6. del venturo feb.º da d.ª

Coità in maggior somma dovuti, e condonati come sopra alli d.i Ill.mi Sig.ri fratelli Ferreri in Alassio, e che d.a Coità, e suoi Uomini non differiranno in alcun tempo avvenire oltre d.i due anni il pagamento degli annui censi come sopra decorrendi, e decorsi sopra d.i due capitali di censo. — Item d.i Procri a d.i rispettivi nomi in solido approvano, e confermano quando fia d'uopo d.i due capitali di censo venduti; cioè uno il di 6. febb.º 1602., e l'altro il di 3. 9.bre 1605. al d.º fù M. Aicardo dalla d.a Coità, e suoi Uomini in solido quai capitali sono pervenuti in d.i Illmi Sigri Ferreri a d.i nomi, e li stessi capitali riconoscono, e confessano per validi, e legittimi, e vogliono che abbiano la loro forza, e vigore ancorche in qualunque tempo non apparisse della facoltà, et autorità conferita dalla dettà Coità, e di lei Uomini a Prori, e Sindachi di essa, da quali sono stati imposti, e venduti sud. i due Capitali di censo; il primo de quali fù venduto d.º anno 1602, et importa di capitale di moneta corrente di Genova scuti Mille cinquant'uno, soldi otto, e denari due argento della stampa, e corona di Genova, e l'altro del 1605. a 3 9bre, et importa di capitale scuti cinque cento dieciotto, e soldi undeci simili. — Dichiarando d.i Ill.mi Sig.ri fratelli Ferreri a d.i nomi, che in d.o rilasso, e condonazione di Ducatoni novecento non resti compresa, ma bensì esclusa quella quota del Capitale di Ducatoni nove cento contenuti nel riferito instr.º del 1640: e di quelli interessi, e frutti che puotessero spettare all'Illme Sig.re Costanza Doria, e Pellegrina Borella a qualunque nome per la qual quota di d.º Capitale, e di detti frutti, e interessi restino salvi alle medesime Illme Sig. re Sorelle le ragioni tali, e quali ad esse competono, e puossono competere, come anche illese restino alla d.a Coità, e di lei Uomini le ragioni tali, e quali loro competono, alle quali ragioni non s'intenda fatto veruno pregiudizio, come se in questa parte non fosse seguito d.º rilasso, e condonazione come così protestano d.i Illmi Sig.ri fratelli Ferreri al d.º nome, e d.i Procri etc. Protestando d.i Illmi Sig.ri fralli Ferreri a d.i nomi, che la d.a condonazione, e rilasso di d.i Ducatoni nove-

cento, e loro interessi ceda à commodo, e beneficio di essa Coità, e particolari tutti della medesima sempre però con d.º condizioni risolutive, e non altrimenti etc. - Le quali tutte cose promettono le Parti sud.e con giuramento toccate le scre sempre osservare, e col rifacimento etc. restando fermo etc. Obbligando sud. i Procri a d. i nomi in solido tutti i beni presenti, e futuri di essa Coità, e suoi particolari, e persone di d.º Comune in forza del d.º mandato etc. Constituendosi etc. me Not.º stipulante etc. nelle etc. Delle quali cose etc. - Me Cosmo Ambrogio Coltellero Not.º etc. - Fatto in Alassio in casa di abitazione di esso Illmo Sig. Emanuele Ferrero L'anno dopo la natività di N<sub>ro</sub> Signore Mille sette cento cinquant'uno l'Indizione decima quarta giorno di Lunedì li venticinque di Genajo alla mattina Testimonj il Sig. Tomaso Pino del fu Sig. Gian Andrea, e Francesco Palasca del fu Gian Batt.a richiesti » (Copia non autentica nell'Arch. pred.). = Di seguito alla riferita copia, da altra mano e con diverso inchiostro venne scritto: - « L'anno sudo (1790), giorno di Giovedi 5. del mese di gbre alla sera circa un'ora di notte accesi etc. nel luogo sud.º Il P.to Ill.mo S.r Marchese Onorato Ferreri Gubernatis XX miglia Costituito etc. Sponte etc. ed in ogni miglior modo etc. Dichiara, e confessa d'avere avuto, e ricevuto dalli d.i De Andreis, e Basso Procuratori come sopra presenti, ed accettanti e stip.ti a loro, ed nome etc. sud.e lire due mila cinque cento novanta quattro, e soldi quattordici compimento di dette L. 3225.14. cioè lire 1303. prima d'ora, e L. 1201.14. ora in denari contanti visti, e numerati alla presenza di me Not.º, e Testimoni, infrascritti e delle quali d.º S.r Marchese ha fatto, e fa alla d.ª Comtà ed Uomini d'Alto presenti, ed accettanti per essa, ed essi sud. i De Andreis, e Basso loro Prori come sopra etc. e me Not.º stipulante etc. fine, e quitanza in ampia forma etc. Promettendo etc. sotto etc. Renunciando etc. e con suo giuramento toccate etc. all'eccez.e del denaro non avuto, e non numerato, riguardo a d.e L. 1303. et ad ogni altro etc. Cerziorato etc. delle quali cose etc. = Per me d.º Rossotti Not.º Fatto dove

sopra etc. presenti per Testi Domenico Schivo q.<sup>m</sup> Jo. Bapt.\*, e Girolamo Ardoino fù D.<sup>co</sup> richiesti, e pres.<sup>ti</sup> etc. = 1795 li 16. D.mbre in Alassio — Estrat. in tutto come sopra dalli miei atti etc. salvo etc. ».

« Nella causa del S. gre Vassallo Emanuele Ferrero del Luogo d'Alassio nel Genovesato - contro - la Communità di Carpasio nel principato d'Oneglia - La Regia Delegazione Vedute le Regie Patenti in rispettiva data de' cinque Decembre mille sette cento cinquanta cinque, diecisette Ottobre mille sette cento sessanta, dieci nove Marzo mille sette cento sessanta uno, vinticinque Ottobre mille sette cento sessanta cinque, e due Gennajo corrente anno, tutte in dovuta forma spedite, per le quali, o sia colle prime d'esse si è la Maestà sua degnata d'avocare a se la cogniz.e della causa, che vertiva inanti il Real Senato di questa Città tra il Signor Vassallo Emanuele Ferrero, e la Com.tà di Carpasio, e colle stesse Patenti de' cinque Dicembre mille sette cento cinquanta cinque, e quindi anche colle susseguite già sovra designate quella commettere ai soggetti, in esse rispettivamente nominati, acciò intese le parti, coll'assistenza del Sig. Avvocato Fiscal Generale di detto Real Senato, procurassero un amichevole componim. to e questo non riuscendo, provedessero sommariamente sovra le loro rispettive instanze a termini di ragione, conferta loro ad un tal fine l'autorità del Prefetto Pretorio. Non avendo potuto aver luogo la terminaz.e della causa all'amichevole, come dai predetti atti apparisce, e dovendo perciò la medesima, a tenor delle accennate Regie Patenti di Delegaz.e, spedirsi con sentenza per via giuridica; Intesa la relazione degli atti, e le parti in persona dei rispettivi loro Avvocati, e Procuratori, coll'assistenza di detto Sig. Avvocato Fiscal Generale, ha pronunciato, e pronuncia doversi condannare, come condanna la sud.ta Comunità di Carpasio verso il predetto Sig. Vassallo Emanuele Ferrero, della somma di lire venti nove mila quattro cento ottanta due, e soldi quindici moneta corrente, ed usuale nel luogo della Pieve Genovesato nell'anno mille sei cento, e sette, si è

come verranno liquidate, risultante tal somma dall'istr.º di convenzione de' dieci Luglio detto anno mille sei cento sette rog.to Testa, ed al pagam.to altresì degl'interessi della med.ma alla ragione di cinque per cento l'anno, da non eccedere però due volte il detto Capitale di lire venti nove mila quattro cento ottanta due, e soldi quindici, da ridursi poscia il tutto in moneta di Piemonte, Rejette le maggiori rispettive instanze ed eccezioni delle parti. Le spese compensate. Nizza li trenta Aprille mille sette cento sessanta otto sottos.ta Il Comend.re Mattone Il Senatore Trinchieri Relatore Rubatti Senatore Gibellini Sostituto Avvocato Fiscal Gnle in tal qualità intervenuto - Notificata oggi la sopras.ta Sentenza alli Sig.ri Nodaro Giovanni Onorato Gassin Sost.º del Signor Procu.re Ruffi Procu.re del Sig. r Vassallo Emanuele Ferrero, e Nodaro Ottavio Maria Audiberti Sost.to del Sig. Procu.re Massiglia Procu.re della Communità di Carpasio per lettura di detta Sentenza a cad.º de medesimi Sig.ri Sostituti fatta rispettivam.te in fede Nizza li trenta Aprille mille settecento sessanta otto Antonio Calvij Nodaro Colleggiato Segrettario - Dal Reg.º - Antonio Calvij Nod.º Colleg.º Seg.º » (Arch. pred.).

« Nella causa — Del Signor Vassallo Emanuel Ferrero del Luogo d'Alassio nel Genovesato — Contro — La Communità di Carpasio nel Principato d'Oneglia — La Regia Delegazione intesa la relaz.e degli atti, e le parti, in persona dei rispettivi loro Avvocati, e Procuratori. Vedute le Regie Patenti de due ultimo scorso Dicembre in dovuta forma spedite, sigillate, e sottoscritte Morozzo Veduta altresì la Sentenza in questa causa emanata sotto li trenta Aprille dell'anno scaduto mille sette cento sessanta otto, e la successiva liquidazione de quindici susseguito ottobre fattane dal Liquidatore Verani in seguito a commessione avutane con ord.²a del primo stesso mese ha pronunziato e pronunzia doversi mandar ad esecuzione come manda eseguirsi a favore del Signor Vassallo Emanuel Ferrero ed odio della Communità di Carpasio la pred.ta Liquidazione per la somma di lire quaranta tre mila otto cento cinquanta soldi tre

dinari tre piemonte portata dalla medesima; Le spese compensate Nizza li dieci otto Febbrajo mille sette cento sessanta nove sottoscritta Il Commendatore Mattone Trinchieri Relatore Piccono Della Valle Leotardi di Bojone Sostituto Avvocato Fiscal Generale — Notificata oggi la sopras. La Sentenza alli Signori Nodaro Giovan Onorato Gassin Sostituto del Signor Proc. Ruffi Procuratore del Signor Vassallo Emanuele Ferrero e Signor Procuratore Massilia Procuratore della Communità di Carpasio per lettura di detta Sentenza a caduno de medesimi Signori Procuratore, e Sostituto fatta rispettivamente in fede Nizza li dieci otto Febbrajo mille sette cento sessanta nove Antonio Calvij Nodaro Colleggiato Segrio — Dal Reg. — Antonio Calvij Nod. Colleg. Seg. » (Arch. pred. °).

« Ordinanza - S'ingionge la Communità di Carpasio principale del Sig. Procure Massilia di pagare fra giorni cinquanta doppo l'intimasione della presente al Sig.re Marchese Ferrero ppale del S.gre procure Ruffi la somma di lire quaranta tre mila ottocento cinquanta soldi tre Piemonte portate dalla liquidazione formata dal Sig.re Liquidatore Verani in atti prodotta, e mandata ad esecuzione colla Sentenza di questa Regia Delegazione delli dieciotto Febbrajo prossime scorso con gl'interessi rispettivamente ivi aggiudicati, e decorsi dappoi il tempo notato in detta liquidaz.e e decorrendi sin all'effettivo pagamento e colle spese sotto pena delle compulsorie. Nizza li tre Giugno mille sette cento sessanta nove sottoscritta Trinchieri Regio Condelegato, e Relatore sarà intimata. - Ho intimato la sovrasta ordinanza al Sigre Massilia Sostituito del Sigre Massilia procure contrario personalmente trovato Nizza li cinque Giugno mille settecento sessanta nove signata Doneudo U.º - Dal Reg.º -Antonio Calvij Nod. Colleg. Seg. o » (Arch. pred.). - Credo essere in seguito a queste sentenze pronunciate dai regi delegati e per la impossibilità della comunità di Carpasio di pagare in altro modo, che il vassallo Emanuele Ferrero ricorse al Re per poter ricevere da essa comunità in pagamento beni situati a distanza minore di due miglia dal confine genovese; del quale

ricorso del vassallo Ferrero ci dà notizia il favorevole parere dell'avvocato fiscale generale presso il senato di Nizza (V. la nota in calce alla pag. 18).

Sino dal 1746 Emanuele Ferrero e suo fratello Gio. Battista erano dal re di Sardegna trattati col titolo di vassallo; e n'è prova il documento che segue: - « CARLO EMANUELE Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoja, di Monferrato, Aosta, Chiablese, Genevese, e di Piacenza; Principe di Piemonte, e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, di Susa, d'Ivrea, di Ceva, del Maro, di Oristano e di Sesana; Conte di Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d'Asti, di Alessandria, di Goceano, di Romonte, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud, e di Faussignì; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, di Lumellina, e di Valle Sesia; Principe, e Vicario perpetuo del Sagro Romano Impero in Italia. - Per le presenti di nostra mano firmate dichiariamo aver preso sotto la nostra Real Protezione, e Salvaguardia Le Case, Ville, e Beni di Campagna appartenenti a' Fratelli Vassalli Ferrerio, situati nel Luogo e Territorio di Alassio, come pure li Luoro Mobili, ed ogni loro effetto - Ordiniamo pertanto, ed espressamente comandiamo a tutti gli Uffiziali di qualsivoglia grado, e condizione si sia, ed a' Soldati tanto d'Infanteria, che di Cavalleria, e generalmente a tutti coloro, che riconoscono l'autorità nostra, di non fare, nè cagionare, meno permettere, che venga fatto, nè cagionato alcun danno alle sudette Case, Ville, Beni di Campagna, Mobili, Effetti, beni, e persone, affette alla coltura di essi, non solamente per mezzo di estorsioni di danari, bestiami, od altre estorsioni militari di qualunque natura, e sotto qualsivoglia pretesto che siasi; ma particolarmente per via di contribuzione, furti, saccheggi, od altre violenze: Il tutto sotto pena di castigo corporale, che si estenderà sino alla morte secondo l'eccesso della violenza, che sarà stata commessa: Tale essendo la volontà nostra. Dat. al nostro Quartiere di Albenga li 21. Settembre 1746 - C. EMA-NUELE - Carretto di Gorzegno » (Arch. pred.). - Nel giorno

dice il signor Enrico Moris nel recente suo libro (Opérations militaires dans les Alpes et les Apennins pendant la guerre de la Succession d'Autriche, 1886, p. 193 e 194): « Le 18, le roi passa à Lovano avec Savoie et les fusiliers, et les deux brigades impériales s'arrêtèrent à la Pietra. Le 19, les quatre brigades sardes et les deux impériales campèrent à Albenga . . . . . Le 22, le roi se rendit à Alassio, puis à Oneille ».

V. l'istr. del 1708 e la pergamena del 1715 nella nota di n. 228; — il memoriale del 1722 e gli esami testimoniali di esso anno nella nota di n. 235; — e le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n. 251.

(234) — Alamannus Salviatus Sancte Sedis Apostolice de Numero Participantium Prothonotarius Utriusque Signature S.mi Dni Nri Pape Referendarius in Civitate Avenione et toto Comitatu Venayssino Pro S.mo D.no Nro Papa et S.cta Sede apostolica in spiritualibus et temporalibus Vicarius Generalis et in illis ac Viennensi Ebrodunensi Arelatensi Aquensi et Narbonensi Provinciis illisque adiacentibus terris et locis eiusdem S.mi Dni Nri Pape et Sedis Predicte Vicelegatus Reverendissimis in Xpo Patribus Albinganensi et Niciensi Episcopis seu eorum in spiritualibus Vicariis Generalibus Vel Sede Episcopali Niciensi Vacante Vicario a Capitulo Ecclesie Niciensis Canonice creato salutem in Dno sempiternam Sedes Apostolica cuius auctoritate in hac parte fungimur nonnumquam rigorem iuris mansuetudine temperat et quod sacrorum canonum instituta Prohibent de benignitatis ipsius indulgentia Prout temporum et Personarum qualitate inspecta id in D<sub>no</sub> salubriter expedire cognoscit Exponi siquidem Nobis fecerunt dilecti Nobis in Xpo Emanuel Ferrerus Albinganensis dioecesis et Lucretia Maria de Gubernatis Civitatis Niciensis Quod ipsi mutuo amore capti et ad confirmandam diutius amicitiam que inter eorum familias existit aliisque certis bonis respectibus ac tractatu nonnullorum eorum Parentum seu communium amicorum Cupiunt invicem

Matrimonialiter Copulari Sed quia tertio Consanguineitatis gradu mutuo sunt coniuncti (\*) desiderium suum in hac Parte adimplere nequeunt dispensatione apostolica desuper Prius Non Obtenta Unde Nobis humiliter supplicari Curarunt sibi super his de opportuno dispensationis remedio misericorditer Provideri Nos igitur ipsorum huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni Vestre apostolica auctoritate sufficienti ad id a Sede Predicta facultate muniti harum serie committimus et mandamus quatenus si est ita et quod dicta Lucretia Maria ab aliquo Propter hoc rapta non fuerit et aliud Canonicum non Obstet impedimentum Cum eisdem exponentibus Ut impedimento Tertij Consanguineitatis gradu huiusmodi Non obstante Matrimonium inter se Per Verba legitime de Presenti Contrahere illudque in facie sancte Matris Ecclesie ut moris est solemnizare et demum in eo quoadvixerint remanere libere et licite possint et valeant dicta auctoritate dispensetis seu unus Vestrum dispenset Prolem exinde suscipiendam legitimam Decernendo Non Obstantibus etiam quibusvis constitutionibus et ordinacionibus Apostolicis Provincialibus seu Sinodalibus coeterisque contrariis quibuscumque Datum Avenione in Palatio Apostolico Die ...... nta Mensis Octobris Anno Incarnationis Dominice Millesimo Septingentesimo Duodecimo Pontificatus S.mi in Xpo Patris et dni Nri Domini Clementis Divina Providentia Pape Undecimi Anno Duodecimo (\*\*) » (Pergamena nell'Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

V. il memoriale e gli esami testimoniali del 1722 nella nota che segue; — e le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n. 251.

(235) — « La Casa del q. M. Gio: Battista Ferrero trasse senza alcun dubbio, ò contrasto l'origine dalla Nobile Famiglia Fer-

<sup>(\*)</sup> Anna Pellegrina Riccardi, madre di Emanuele Ferrero, era figlia di Camilla de Gubernatis sorella del Gran Cancelliere, dal quale era nato il conte Giovanni Battista padre di Lucrezia Maria de Gubernatis.

<sup>(\*\*) «</sup> Pro Comp:no et Sig.o: Scuta quatuordecim ».

rera del Mondoui, et il q. Emanuelle Nipote del stipite di detta Famiglia, quale con li suoi Posteri hà sempre ritenuto, e ritiene l'istesse Insegne, et Armi, fù il primo, che nel secolo del 1400. la trapiantò in Alassio in occasione, che si maritò con la Sig. Paola Doria de Signori all'ora d'Oneglia, e vi sono da quel tempo in appresso continuati detti Posteri, viuendo sempre nobilmente, e con ogni decoro come è ben notorio; il Luca suo Auo seruì in guerra con lode à Carlo V., e detto q. M. Gio: Battista con l'Emanuelle suo Fratello, Padre, e Zio del M. Pietro Francesco viuente s'impiegorono con spesa, e fatica in seruir la Republica Sereniss. nelle contingenze del 1625., come continuò à fare detto q. M. Gio: Battista in quelle del 1672., et in appresso la sua Casa ne frequenti passaggi delle Galere di Francia, quali per moltissimi anni capitorono nelle Spiaggie d'Alassio, impiegandosi con Comandanti per lo più alloggiati in detta Casa al riparo de disordini, che ben spesso occorrono in simili occasioni, com'altresì in tutte l'altre occorrenze di publico seruiggio sempre che se n'aperse la congiontura. - Fondorono (\*) detti qq. MM. Emanuelle, e Gio: Battista due competenti Fideicomissi per il sostegno di due Case trà li Figli maschi di detto q. M. Gio: Battista; ma essendo mancata la prole mascolina del q. M. Paolo Andrea, e non vi restando per conseruazione altra descendenza mascolina, che li maschi del M. Pietro Francesco, dal quale, e dalla M. Anna Pellegrina Ricarda de Conti di Lantusca le nacque il M. Emanuelle suo Primogenito, e da questo, e dalla M. Lucrezia de Gubernatis de Conti di Ventimiglia Luca Marcello pure Primogenito, questo abenche in età immatura d'anni 8. circa lo presentano detti Padre, et Auo à Collegi Sereniss., et Illustriss. Sig. del Minor Consiglio nell'apertura della presente Ascrizione, acciò si degnino d'accettarlo per figlio grazia sommamente desiderata da sudetti Supplicanti, e questo onore lo riceuerebbe

<sup>(\*)</sup> Questa parola venne cancellata, e superiormente ad essa si scrisse a mano « ristabilirono ».

vgualmente il Luogo d'Alassio non inferiore à tanti altri della Riuiera; quale non hà mai sin'hora auuto la gloria d'alcun figlio qualificato con tal carratere, del quale si gloriano molti altri sotto il felice Dominio di questo Sereniss. Governo = In Genova, Per Antonio Scionico, Nel Uico del Filo. Con licenza de' Superiori. 1722 » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

- « Pro Emanuele Jo: Baptista Ferrerio 1722. die martis vigessima mensis Januarii in tertiis in Cancellaria Serenissimi Senatus ad curam Magnifici Francisci Xaverii Costæ Cancellarii et Secretarii sita in Regali Palatio etc.
- « Reverendus Joannes Andreas Rubinus quondam Petri testis productus, receptus, et per me Bartholomeum Caroggium Notarium et Sub-Cancellarium Serenissimi Senatus examinatus ad instantiam et requisitionem Emmanuelis Joannis Baptistæ Ferrerii filii Petri Francisci Mariæ absentis, et fidem facere intendentis de infrascriptis, cui testi delato iuramento veritatis dicendæ et qui tacto pectore more Religiosorum iuravit.
- « Lecta eidem testi prius fide Baptismatis Petri Francisci Mariæ De Ferreriis quondam Joannis Baptistæ, ex qua apparet natum fuisse die 15. Augusti anni 1649. baptizatum vero die 22. eiusdem mensis in loco Alasii Albinganensis Diecesis.
- « Item lecta alia Fide Baptismatis Emmanuelis Joannis Baptistæ filii dicti Petri Francisci Mariæ, et Annæ Pelegrinæ coniugum, ex qua apparet natum fuisse in dicto loco Alasii die 20. Aprilis 1691.
- « Item alia Fide Baptismatis Lucæ Marcelli filii dicti Emmanuelis Joannis Baptistæ et Mariæ Lucretiæ Jugalium Ferreri ex qua apparet natum fuisse die 8. septembris anni 1713., et ut ex dictis fidibus una sub altera registratis extractis die 13. Januarii currentis a Reverendo Joanne Baptista Massa Præposito Ecclesiæ Sancti Ambrosii Parochialis loci Alasii cum legalitate sub ea diei 20. dicti currentis subscriptis Joannes Baptista Tassorellus Notarius et Curiæ Archiepiscopalis Genuæ Cancellarius etc.

<sup>«</sup> Suo iuramento testificando dixit.

« Io dico, ch'il Nobile Pietro Francesco Maria De Ferreri padre del Nobile Emanuele Giovanni Battista, et Avo paterno del Nobile Luca Marcello è lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di cui si fa mentione nella Fede del suo Battesimo statami letta, e ch'il detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista è parimente in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta sua Fede di Battesimo parimente statami letta, come pure il detto Nobile Luca Marcello essere parimente lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta Fede di Battesimo parimente statami letta;

« Dico inoltre, ch'il detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista è figlio legittimo e naturale del detto Nobile Pietro Francesco Maria, et Anna Pelegrina Giugali stato alevato, educato, e trattato da detti suoi genitori sempre per tale, e come tale, e nato da essi stando, e cohabitando insieme in abito, e figura di vero, e legitimo matrimonio.

« Attesto inoltre, ch'il detto Lucca Marcello è parimente figlio legitimo e naturale del detto Emmanuele Giovanni Battista, e Maria Lucretia Giugali Ferreri, e detta Maria Lucretia essere figlia del Signor Conte Gubernatis, qual Luca Marcello è nato da detti Emmanuele, e Maria Lucretia stando, e cohabitando assieme in abito, e figura di vero, e legitimo matrimonio, e per tale, e come tale stato allevato, educato, e trattato da detti suoi genitori, e per tale, e come tale anche riputato da tutti.

« Dico inoltre, che tanto detto Nobile Pietro Francesco Maria, quanto detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et il detto Nobile Luca Marcello, che si ritrova ancora in tenera età, sono sempre vissuti in detto luogo d'Alassio, dove anche al presente abitano con tutta noblezza, e splendore, vivendo decorosamente delle proprie entrate, havendo un assai pingue patrimonio, havendo parenti illustri, et essendosi sempre accassati con famiglie nobili di Piemonte della Casa Gubernatis, essendo anche sempre stati di costumi onestissimi, e vita integerrima, e per tali sempre tenuti e reputati da tutti, e non hanno mai commesso delitto alcuno, che porti nota d'infamia, et hoc est etc.

- « Interrogatus de causa scientiæ etc. Respondit etc.
- « Per haver a pieno conosciuto come tuttavia conosco tanto il detto Nobile Pietro Francesco Maria, Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et il detto Nobile Lucca Marcello figlio del detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista, havere sempre veduto il detto Nobile Lucca Marcello essere sempre tenuto, e reputato da detti suoi genitori per loro figlio legittimo e naturale, e per tale, e come tale trattato, e riputato da tutti, ricordarsi benissimo di quando fu dato alla luce dalla detta Maria Lucretia; e per la piena cognitione, e prattica, che ho sempre havuto, et ho di detti Nobili Pietro Francesco Maria, Emanuele Giovanni Battista, e Lucca Marcello, e loro rispettive madri, e questo per possedere li medesimi nel luogo della Pieve, e sua Giurisdizione beni considerabili, oltre quelli, che possiedono in Alassio, et altri luoghi della Riviera, et essendo io del detto luogo della Pieve ne resto perciò pienamente informato anche per la frequenza con cui sono stato solito pratticare in detto luogo d'Alassio, ed in casa di detti Signori, e per essere tutto quanto sopra publico, e notorio etc. - Super generalibus etc. - Non attinet etc. - Est ætatis annorum quadraginta circiter in bonis eius Patrimonium etc.
- « Testes Notarius Joannes Baptista Agenus, et Christophorus Emmanuel Dragus quondam Josephi Mariæ vocati etc.
  - « Successive in dicto loco etc.
- « Spectabilis Joseph Maria Levrerius Joannis Stefani testis ut supra productus, receptus, et per me dictum Notarium, et Sub Cancellarium examinatus ad eamdem instantiam, et requisitionem Cui testi delato iuramento veritatis dicendæ, et qui tactis scripturis iuravit etc.
- « Lectis prius eidem testi fidibus Baptismatis de quibus supra etc.
  - « Suo iuramento testificando dixit etc.
- « Io dico ch'il Nobile Pietro Francesco Maria de Ferreri padre del Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et Avo paterno del Nobile Lucca Marcello è lo stesso in corpo, e sostanza conte-

nuto, e di cui si fa mentione nella sua Fede di Battesimo statami letta, e ch'il detto *Nobile Emmanuele Giovanni Battista* è parimente lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta sua Fede di Battesimo parimente statami letta, come pure il detto *Nobile Lucca Marcello* essere parimente lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta Fede di Battesimo parimente statami letta etc.

- « Dico inoltre che il detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista è figlio legittimo e naturale di detto Nobile Pietro Francesco Maria et Anna Pelegrina Giugali stato allevato, educato e trattato da detti suoi Genitori sempre per tale, e come tale, e nato da essi stando, e cohabitando insieme in abito, e figura di vero, e legittimo matrimonio.
- « Attesto inoltre ch'il detto Nobile Luca Marcello è parimente figlio legittimo e naturale del detto Emmanuele Giovanni Battista, e Maria Lucretia Giugali Ferreri, e detta Maria Lucretia essere figlia del Signor Conte Gubernatis, qual Nobile Luca Marcello è nato da detti Emmanuele e Maria Lucretia stando, e cohabitando assieme in abito e figura di vero, e legittimo matrimonio, e per tale, e come tale stato allevato, trattato, et educato da detti suoi genitori, e per tale, e come tale anche riputato da tutti.
- « Dico inoltre, che tanto detto Nobile Pietro Francesco Maria, quanto detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et il detto Nobile Lucca Marcello, che si trova ancora in tenera età sono sempre vissuti in detto luogo d'Alassio, dove anche al presente abitano con tutta noblezza, e splendore vivendo decorosamente delle proprie entrate, avendo un assai pingue patrimonio, havendo parenti nobili, essendosi sempre accassati con famiglie nobili di Piemonte della Casa Gubernatis, essendo anche sempre stati di costumi onestissimi e vita integerrima, e per tali sempre tenuti, e reputati da tutti, e non hanno mai commesso delitto alcuno, che porti nota d'infamia etc. et hoc. est etc.
  - « Interrogatus de causa scientiæ etc. Respondit etc.

« Per haver apieno conosciuto, come tuttavia conosco tanto il detto Nobile Pietro Francesco Maria, detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista, havere sempre veduto il detto Nobile Lucca Marcello essere sempre tenuto e reputato da detti suoi genitori per loro figlio legittimo, e naturale, e per tale, e come tale trattato, e riputato da tutti, ricordarsi benissimo di quando fu dato alla luce dalla detta Maria Lucretia, e per la piena cognitione, e prattica, che ho sempre havuto, et ho di detti Nobili Pietro Francesco Maria, Emmanuele Giovanni Battista, e Lucca Marcello, e loro rispettive madri, e questo per possedere li medesimi nel luogo della Pieve, e sua giurisdizione beni considerabili, oltre quelli, che possiedono in Alassio, et altri luoghi della Riviera, et essendo io del detto luogo della Pieve, ne resto perciò pienamente informato anche per la frequenza con cui sono stato solito pratticare in detto luogo d'Alassio, et in casa di detti Signori, e per essere tutto quanto sopra publico, e notorio etc.

- « Super generalibus etc. Non attinet etc. Est ætatis annorum trigintatrium circiter in bonis scuta centum et ultra in reliquis etc.
  - « Testes prædicti Agenus, et Dragus vocati etc.
  - « Paulo post prædicta in dicto loco etc.
- « Spectabilis Petrus Antonius Savona Jacobi Mariæ testis et ipse ut supra productus, receptus, et per me iamdictum Notarium, et Sub Cancellarium examinatus ad eamdem instantiam, et requisitionem, et cui testi delato iuramento veritatis dicendæ et qui tactis scripturis iuravit etc.
- « Lectis prius eidem testi dictis fidibus Baptismatis de quibus supra etc.
  - « Suo iuramento testificando dixit etc.
- « Io dico ch'il Nobile Pietro Francesco Maria de Ferreri Padre del Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et Avo paterno del Nobile Luca Marcello è lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di cui si fa mentione nella sua Fede di Battesimo statami letta, e ch'il detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista è

parimente lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta sua Fede di Battesimo parimente statami letta, come pure il detto *Nobile Lucca Marcello* essere parimente lo stesso in corpo, e sostanza contenuto, e di quale si fa mentione in detta Fede di Battesimo parimente statami letta etc.

« Dico inoltre ch'il detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista è figlio legittimo, e naturale di detto Nobile Pietro Francesco Maria, et Anna Pelegrina Giugali nato da essi stando, e cohabitando insieme in abito, e figura di vero, e legitimo matrimonio, e come tale stato sempre da detti suoi genitori allevato, trattato, et educato etc.

«Attesto inoltre ch'il detto Nobile Lucca Marcello è parimente figlio legittimo, e naturale del detto Emmanuele Giovanni Battista, e Maria Lucretia Giugali Ferreri, e detta Maria Lucretia essere figlia del Signore Conte Gubernatis, qual Nobile Lucca Marcello è nato da detti Emmanuele Giovanni Battista, e Maria Lucretia, stando, e cohabitando assieme in abito, e figura di vero, e legittimo matrimonio, e per tale, e come tale stato allevato, trattato, et educato da detti suoi Genitori, e per tale, e come tale anche riputato da tutti.

« Dico inoltre, che tanto detto Nobile Pietro Francesco Maria, quanto detto Nobile Emmanuele Giovanni Battista, et il detto Nobile Lucca Marcello, che si trova ancora in tenera età, sono sempre vissuti in detto luogo d'Alassio, dove anche al presente abitano con tutta noblezza, e splendore vivendo onorevolmente delle proprie entrate, avendo un patrimonio assai pingue, sicome hanno parenti nobili, essendosi sempre accassati con famiglie nobili di Piemonte della Casa Gubernatis, essendo anche sempre stati di costumi onestissimi e vita integerrima, e per tali sempre tenuti, e reputati da tutti, e non hanno mai commesso delitto alcuno, che porti nota d'infamia, et hoc est etc.

- « Interrogatus de causa scientiæ etc. Respondit etc.
- « Per haver apieno conosciuto, come tuttavia conosco tanto il detto Nobile Pietro Francesco Maria, detto Nobile Emmanuele

Giovanni Battista, haver sempre veduto il detto Nobile Luca Marcello essere sempre tenuto, e reputato da detti suoi genitori per loro figlio legittimo, e naturale, e per tale, e come tale trattato, e riputato da tutti, ricordarsi benissimo di quando fu dato alla luce dalla detta Maria Lucretia per la piena cognitione, e prattica che ho sempre havuto, et ho di tutti li sudetti Nobili Pietro Francesco Maria, Emmanuele Giovanni Battista, e Luca Marcello, e loro rispettive madri, e questo per possedere li medesimi nel luogo della Pieve, e sua Giurisdizione beni considerabili, oltre molti altri, che ne possiedono in Alassio, et altri luoghi della Riviera, e per essere io del detto luogo della Pieve ne sono per questo pienamente informato anche per la frequenza con cui sono stato solito pratticare in detto luogo d'Alassio, et in casa di detti Signori e per essere tutto quanto ho sopra deposto publico, e notorio etc.

« Super generalibus etc. — Non attinet etc. — Est ætatis annorum vigintinovem circiter in bonis scuta centum et ultra in reliquis etc.

« Testes prædicti Agenus, et Dragus vocati etc.

- « Nota de' soggetti che concorrono per l'Ascrizione alla Nobiltà di Genova.
  - « Giovanni Tomaso Picimbono quondam Girolamo
  - « Agostino Maria Gavotto del Magnifico Giulio
  - « Francesco Antonio Fiesco del Magnifico Paolo Battista
  - « Odoardo Torre quondam Pietro Giovanni
  - « Giovanni Michele Casone del Magnifico Filippo
  - « Giuseppe Maria Cegale quondam Nicolò
  - « Antonio Maria Bottino quondam Giuseppe
  - « Pietro Francesco Serra del M.co Giovanni Battista

#### « Di Riviera

- « Luca Marcello Ferrero di Emanuele d'Alassio
- « Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona.

« 1722 — adi 21. Genaro — L'Ecc.mo, et Ill.mo Magistrato d'Inquisitori di Stato ha deliberato che si rifera a' Sermi Colleggi non aver egli che l'occorra circa li rispettivamente descritti in detta Nota etc. — C.a Luca Casanova.

# « 1722. a dì 21. Genaro

- « Gl'Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Nicolò Di Negro, Gio: Francesco Doria, Francesco Invrea, Ambrogio Imperiale, e Rollando De Ferrari Deputati a prendere universalmente le informationi di quelli, che in Città, e nelle Riviere stimino più degni della Nobiltà, e che possano più giovare alla Repubblica per riferirli al Serenissimo Senato, e Minor Consiglio distintamente, e senza alcuna frode etc.
- « Vista la soprascritta nota degli Aspiranti all'Ascrizione alla Nobiltà etc.
  - « Vista la legge de Nobilibus etc.
- « E vista la soprascritta relatione dell'Illustre Magistrato d'Inquisitori di Stato, che ha riferto di non avere che gli occorra circa li descritti in detta nota aspiranti all'ascrizione alla Nobiltà etc.
- « Hanno in primo luogo deliberato, che le propositioni, che saranno fatte, non restino approvate con minor numero di tre voti favorevoli ad Calculos omnibus etc.

# « In appresso

- « Esaminate le qualità del Magnifico Giovanni Tomaso Piccimbono etc.
- « Proposto di dichiarare che detto Magnifico Giovanni Tomaso Piccimbono ha le qualità per essere ascritto alla Nobiltà alla forma della legge de Nobilibus etc. Propositio approbata remansit ad calculos omnibus etc.

#### « Incontinente

- « Esaminate le qualità di Agostino Maria Melchior Gavotto figlio del Magnifico Giulio etc.
- « Proposto di dichiarare che detto Agostino Maria Melchior ha le qualità in tutto come sopra. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

#### « Mox

- « Esaminate le qualità di Francesco Antonio Fiesco figlio del Magnifico Carlo Battista quondam Francesco Antonio etc.
- « Proposto di dichiarare, che detto Francesco Antonio ha le qualità in tutto come sopra Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

## « Incontinente

- « Esaminate le qualità del Magnifico Odoardo Torre quondam Magnifico Pietro Giovanni etc.
- « Proposto di dichiarare, che il medesimo ha le qualità in tutto come sopra. Latis calculis approbata etc. omnibus etc.

#### « Successive

- « Esaminate le qualità del Magnifico Giovanni Michele Tomaso Visconte Maria Casone figlio del Magnifico Filippo etc.
- « Proposto di dichiarare che lo stesso habbia le qualità in tutto come sopra etc. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

#### « Mox

- « Esaminate le qualità del Magnifico Giuseppe Maria Cegale quondam Nicolò etc.
- « Proposto di dichiarare che lo stesso abbia le qualità in tutto come sopra. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

### « Incontinente

- « Esaminate le qualità del Magnifico Antonio Maria Bottino quondam Giuseppe etc.
- « Proposto di dichiarare che lo stesso abbia le qualità in tutto come sopra etc. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

## « Incontinente

- « Esaminate le qualità del Magnifico Pietro Francesco Serra Magnifici Joannis Baptistæ etc.
- « Proposto di dichiarare, che il detto Magnifico Pietro Francesco abbia le qualità in tutto come sopra. Latis Calculis approbata omnibus etc.

#### « Mox

« Esaminate le qualità di Luca Marcello Ferrero figlio di Emanuele Giovanni Battista di Alassio etc. « Proposto di dichiarare che il medesimo abbia le qualità in tutto come sopra. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.

### « Incontinente

- « Esaminate le qualità di Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona etc.
- « Proposto di dichiarare che il medesimo abbia le qualità in tutto come sopra. Latis Calculis approbata etc. omnibus etc.
- « Relatione fatta a' Serenissimi Colleggi dagli Eccellentissimi Diputati a prendere le informazioni de' soggetti, che aspirano ad essere ascritti alla Nobiltà etc.

# « 1722 — a' 21. Gennaro

« Si rifera a' Serenissimi Colleggi che gl'Illustrissimi et Eccellentissimi Nicolò Di Negro, Giovanni Francesco Doria, Francesco Invrea, Ambrogio Imperiale, e Rolando De Ferrari Deputati a prendere universalmente informazioni di quelli, che in Città, e nelle Riviere stimino più degni della Nobiltà, e che possano più giovare alla Repubblica, avendo esaminata la Legge de Nobilibus, vista la Relazione dell'Illustre Magistrato d'Inquisitori di Stato circa gli Aspiranti all'ascrizione alla Nobiltà, et avuta considerazione non solo alla detta Legge, e Relazione, ma alle altre informazioni universalmente prese; stimerebbero, che quando non occorra in contrario a Lor Signorie Serenissime, dovessero proponersi al Minor Consiglio per l'Ascrizione suddetta alla forma di detta Legge gl'infrascritti cioè:

## « Per la Città

- « Giovanni Tomaso Picimbono quondam Girolamo
- « Agostino Maria Melchior Gavotto del M.co Giulio
- « Francesco Antonio Fiesco del M.co Paolo Battista
- « M. Odoardo Torre del M.co Pier Giovanni
- « Giovanni Michele Tomaso Casone del M.co Filippo
- « Giuseppe Maria Cegale quondam Nicolò
- « M. Antonio Maria Bottino quondam Giuseppe, e
- « M. Pietro Francesco Serra del M.co Giovanni Battista.

### « Per le Riviere

- « Luca Marcello Ferrero figlio di Emanuele Giovanni Battista d'Alassio.
  - « Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona.
- « De' quali debbano farsi secondo il solito due bussoli, cioè uno di quelli di Città, e l'altro di quelli di Riviera, et indi farsi da detti Bussoli le estrazioni secondo l'ordine delle quali debbano poi andar sotto l'esperienza de' voti del Minor Consiglio per la detta ascrizione loro alla forma della Legge suddetta da leggersi alle Signorie Loro Serenissime con la detta relazione dell'Illustre Magistrato d'Inquisitori di Stato.
- « Si rifera ancora che stimerebbero loro Eccellenze che si dovesse decretare, che si leggano al detto Minor Consiglio le suppliche presentate da Francesco Antonio Fiesco, Giovanni Michele Casone, et Antonio Maria Bottino col decreto di raccomandazione che fu fatto al M.co Giuseppe suo Padre etc.

## « 1722. a' 22. Gennajo

- « Letta a' Serenissimi Colleggi la presente Relatione etc. et indi letta la legge de' Nobilibus etc. e letta successivamente la Relatione dell'Illustre Magistrato d'Inquisitori di Stato etc.
  - « Discorsa la pratica etc.
- « È stato dichiarato non occorrere a loro Signorie Serenissime in contrario a che si propongano tutti detti Soggetti al Minor Consiglio per la loro Ascrizione alla Nobiltà alla forma di detta Legge, con decretare, come in detta Relatione, che debbano farsi due Bussoli, cioè uno delli soggetti della Città, et altro di quelli di Riviera, e che indi si faccia da detti Bussoli l'estrazione, e che secondo l'ordine di essa debbano poi ponersi sotto l'esperienza de' voti del Minor Consiglio per detto effetto: per eadem Serenissima Collegia ad calculos etc.

## « Incontinente

- « Posti in un Bussolo i nomi delli otto soggetti della Città sono stati per mano di Sua Serenità estratti con l'ordine seguente:
  - « 1. Agostino Maria Melchior Gavotto del M.co Giulio

- « 2. Giuseppe Maria Cegale quondam Nicolò
- « 3. M. Antonio Maria Bottino quondam Giuseppe
- « 4. M. Pietro Francesco Serra del M. Giovanni Battista
- « 5. M. Odoardo Torre del M. Pietro Giovanni
- « 6. M. Giovanni Michele Tomaso Visconte Maria Casone del M. Filippo
  - « 7. Francesco Antonio Fiesco del M. Paolo Battista
  - « 8. M. Giovanni Tomaso Piccimbono quondam Gerolamo.

#### « Incontinente

- « Posti in altro Bussolo li due soggetti della Riviera, sono stati per mano di Sua Serenità estratti con l'ordine seguente
  - « 1. Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona
- « 2. Luca Marcello Ferrero figlio di Emanuelle Giovanni Battista di Alassio.

## « 1722. a' 23. Gennaro

« Letta al Minor Consiglio la sudetta Relatione e letta ancora la legge de Nobilibus etc. et indi posti sotto l'esperienza de' voti dello stesso Minor Consiglio li sudetti Agostino Maria Melchior Gavotto del M. Giulio, Giuseppe Maria Cegale quondam Nicolò, Magnifico Antonio Maria Bottino quondam Giuseppe, Magnifico Pietro Francesco Serra del Magnifico Giovanni Battista, Magnifico Odoardo Torre del Magnifico Pietro Giovanni, Magnifico Giovanni Michele Tomaso Casone del Magnifico Filippo, Francesco Antonio Fiesco del Magnifico Paolo Battista, e Giovanni Tomaso Piccimbono quondam Gerolamo della Città e Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona, e Luca Marcello Ferrero di Emanuelle Giovanni Battista di Alassio, con quello stesso ordine, con cui sono stati estratti, sono stati dal prefato Minor Consiglio congregato in numero di Centonovantotto compresi li Serenissimi Colleggi, elletti et assunti in Cittadini Nobili di questa Serenissima Republica li Magnifici Agostino Maria Melchior Gavotto figlio del Magnifico Giulio della presente Città con voti centosessantacinque, et il Magnifico Luiggi Maria Moltedo di Tomaso di Savona con voti centotrentatrè favorevoli, e così si è pubblicato al detto Minor Consiglio etc.

### « A' 29. Detto

« Si ripropongano li restanti soggetti al Minor Consiglio per la loro Ascrizione alla Nobiltà alla forma della legge per Serenissima Collegia ad calculos etc.

## « Poco dopo

« Essendosi posti nuovamente sotto l'esperienza de' voti del Minor Consiglio congregato in numero di cento . . . . . . . compresi li Serenissimi Colleggi li restanti soggetti sudetti per la loro Ascrizione alla Nobiltà alla forma della sopracitata legge, è stato elletto et assonto in Cittadino Nobile di questa Serenissima Repubblica il Magnifico Francesco Antonio Fiesco del Magnifico Paolo Battista della presente Città, con voti centoventotto favorevoli nella seconda esperienza fatta dal detto Minor Consiglio, e così è stato pubblicato al medesimo etc.

## « A' 30. detto Gennaro

« Si ripropongano li restanti soggetti al Minor Consiglio per la loro Ascrizione alla Nobiltà alla forma della legge per Serenissima Collegia ad Calculos etc.

#### « A dì detto

« Posti di nuovo sotto l'esperienza de' voti del Minor Consiglio congregato in numero di cento . . . . . compresi li Serenissimi Colleggi li restanti soggetti, sono stati elletti, et assonti in Cittadini Nobili di questa Serenissima Repubblica li Magnifici Giovanni Tomaso Piccimbono quondam Gerolamo della presente Città con voti centotrentuno, et il Magnifico Luca Marcello Ferrero figlio di Emanuele Giovanni Battista di Alassio con voti centotrentasei favorevoli, come così è stato pubblicato al detto Minor Consiglio etc.

#### « Mox

« Si ripropongano li restanti soggetti alla forma della sopracitata legge per Serenissima Collegia ad calculos etc.

#### « Successive

« Essendosi posti sotto nuova esperienza de' voti del Minor Consiglio li detti restanti soggetti, è stato elletto, et assonto in Cittadino Nobile di questa Serenissima Repubblica il Magnifico Giovanni Michele Tomaso Casone del Magnifico Filippo della presente Città, con voti centoquarantuno favorevoli, come così è stato pubblicato al detto Minor Consiglio etc.

### « 1722. die prima Aprilis

- « Adscribantur in libro Nobilitatis
- « Augustinus Maria Melchior filius legitimus, et naturalis Magnifici Julii Deodati Mariæ Gavotti ætatis annorum decemnovem, et mensis unius completorum etc.
- « Aloijsius Maria filius legitimus et naturalis Magnifici Thomæ Multedi ætatis annorum vigintinovem et mensium octo completorum etc.
- « Franciscus Antonius filius legitimus, et naturalis Magnifici Pauli Baptistæ Flisci ætatis annorum triginta sex, et mensium duorum completorum etc.
- « Joannes Thomas filius legitimus et naturalis quondam Hieronimi Pizzimboni quondam Joannis Baptistæ ætatis annorum quadraginta novem, et mensium quinque completorum etc.
- «Lucas Marcellus filius legitimus et naturalis Emanuelis Joannis Baptistæ Ferreri Petri Francisci Mariæ ætatis annorum octo, et mensium quattuor completorum etc.
- « et Joannes Michael Thomas Viscontes Maria filius legitimus, et naturalis Magnifici Philippi Mariæ Casoni quondam Magnifici Joannis Michaelis ætatis annorum duorum, et mensium quinque completorum etc.
- « Et hoc pro executione deliberationis Minoris Consilii factæ ad formam legis de Nobilibus nunc, et quotannis creandis, die vigesima tertia Januarii proxime præteriti respectu dictorum Augustini Mariæ Melchior Gavotti, et Aloijsii Mariæ Multedi etc.
- « Et respectu dicti Francisci Antonii Flisci die vigesimanona dicti mensis Januarii
  - « Et die trigesima dicti mensis Januarii respectu dictorum

Joannis Thomæ Pizzimboni, *Lucæ Marcelli Ferreri*, et Joannis Michaelis Thomæ Viscontis Mariæ Casoni etc.

« Per Serenissima Collegia ad Calculos etc.

#### Cª Francesco Saverio.

« = Estratto in tutto come sopra dal Mazzo 16.º Nobilitatis che si conserva in questo Archivio di Stato, Sezione Archivio del Governo, alla richiesta dell'Ill.mo Signor Marchese Carlo Ferrero, previo il permesso in data di questo giorno dell'Ill.mo S.º Sovrintendente agli Archivi di Stato Liguri, omessi gli altri documenti uniti di volontà del Richiedente — Genova, li 16 Dmbre 1879 — Avv: A. Assarotti Reg.º — Il Sovraintendente Cepollini » (Arch. pred. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

#### « DUX, ET GUBERNATORES

REIPUBLICÆ GENUÆ.

« OMNIBUS, et singulis Principibus, et Magistratibus, et aliis quavis Dignitate fulgentibus, cæterisq; aliis, ad quos præsentes nostræ pervenerint fidem indubiam facimus, testimonioq; publico attestamur, in LIBRO NOBILITATIS REIPU-BLICÆ NOSTRÆ esse descriptum in Familia Ferreria car. 578. à, scilicèt LUCAS MARCELLUS filius legitimus, et naturalis Emmanuelis Joannis Baptistæ filii Petri Francisci Mariæ, in quo quidem Libro duntaxàt describuntur Cives illi Nobiles penès quos ressidet Cura, Gubernium, et Administratio ejusdem REIPUBLICÆ, et ex quibus, juxtà legum nostrarum formam, eliguntur prò tempore DUX, GUBERNATORES, et PROCU-RATORES, cæterique Magistratus, qui Civitates, Loca, Provincias, Regna, ac totum REIPUBLICÆ Dominium, REMPU-BLICAMQ; ipsam regunt, et gubernant, et proptereà ipsum LUCAM MARCELLUM tractari ab omnibus, et reputari prò NOBILE REIPUBLICÆ NOSTRÆ, eumque omnibus honoribus, dignitatibus, præeminetiis, immunitatibus, locis, et aliis, quibus fruuntur cæteri in dicto Libro descripti, uti, frui, et gaudere posse, tàm in Dominio nostro, quàm in qualibet alia mundi parte. In quorum fidem has nostras fieri, sigilloque nostro muniri, ac per infrascriptum nostrum Cancellarium, et Secretarium subscribi jussimus.

« Dat. Genuæ in nostro Regali Palatio, die 14. Augusti 1722. Fran.cus xav. (\*) ».

A metà del lato inferiore della pergamena, sull'elegante fregio che le gira tutt'all'intorno, sta dipinto lo stemma della nobile casa Ferrero d'Alassio, di questa precisa forma e grandezza



(Arch. predetto dei marchesi Ferreri). — Il Libro d'oro, o Liber nobilitatis, della repubblica di Genova « il 14 giugno 1797, fu con grande apparato e concorso di popolo abbruciato nella pubblica piazza » (Memoriale per la Consulta Araldica [legislazione nobiliare], Roma M. DCCC. LXXX. VIII, nota a piè della pag. di n. 49).

<sup>(\*)</sup> Questo cancelliere era il magnifico Francesco Zaverio Costa.

« Per il Signor Vassallo Luca Ferrero — CARLO EMANUELE Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoja, di Monferrato etc. Prencipe di Piemonte etc. -È ricorso a Noi il Vassallo Luca Marcello Ferrero del luogo d'Alassio rappresentandoci per una parte d'essere discendente da Famiglia originaria de' nostri Stati, ne' quali sì Lui, che li suoi Ascendenti hanno per via di matrimonio contratto delle illustri alleanze, e dove è morto al nostro Reale servizio il Cavaliere Giambattista di lui fratello, e per altra parte, che da due anni circa abbia egli trasportata, e fissamente stabilita nelli detti nostri Stati la residenza di se, e di sua Fameglia, con ferma risoluzione di continuarla permanente in avvenire onde ci ha supplicati di accordare a Lui, ed alli suoi Figliuoli il privileggio di naturalizzazione per poter godere di tutt'i diritti, e prerogative de' Sudditi nostri; Essendoci Noi benignamente disposti ad accondiscendere alle suddette supplicazioni in considerazione delle accennate circostanze, per le presenti di nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del nostro Consiglio, per tratto di speciale grazia accordiamo al suddetto Vassallo Luca Marcello Ferrero, et alli di lui Figliuoli il privileggio di naturalizzazione, quelli annoverando fra li nostri Sudditi originari, e naturali, con che il detto Vassallo, e suoi Discendenti continuino ad abitare fissamente, e senza interruzione ne' nostri Stati, a pena di decadere dal beneficio delle presenti, e si presti dal medesimo il giuramento di fedeltà sudditizia. Mandiamo pertanto a tutti li nostri Ministri, Magistrati, Uffiziali, ed a chiunque altro fia spediente di osservar, e far osservare le presenti, ed alla Camera nostra de' Conti d'interinarle. Che tal è nostra mente. Dat in Torino li venti otto del mese di Decembre l'anno del Signore mille settecento sessantasette, e del nostro Regno il trentesimo ottavo.

- « firmat. C. EMANUELE
- « V.ª Lanfranchi Presidente, e Primo Consegliere di Stato
- « V.\* Morozzo
- « V.ª Taraglio p. il Generale di Finanze, e debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte Villa.

- « Interinazione delle Regie Patenti di naturalizzazione a favore del Signor Vassallo Luca Marcello Ferrero del luogo d'Alassio, e delli di lui Figliuoli
- « Sovra la supplica presentata alla Regia Camera per parte del Signor Vassallo Luca Marcello Ferrero del luogo d'Alassio acciò le piacesse interinare le Regie Patenti, per le quali essendo il medesimo a S. M. ricorso con rappresentarle per una parte d'essere discendente da Famiglia originaria de' suoi Stati, ne' quali sì Lui, che li di lui Ascendenti hanno per via di Matrimonio contratto delle illustri alleanze, e dove è morto al suo Reale servizio il Signor Cavaliere Giambattista di lui fratello, e per altra parte che da due anni circa abbia egli trasportata, e fissamente stabilita in detti suoi Stati la residenza di se, e della di lui Famiglia, con ferma risoluzione di continuarla permanente in avvenire, onde ha supplicata la M. S. di accordare a Lui, ed alli di lui Figliuoli il privileggio di naturalizzazione per poter godere di tutt'i diritti, e prerogative de' suoi Sudditi, si è la M. S. nell'essersi benignamente disposta ad accondiscendere alle suddette supplicazioni in considerazione delle accennate circostanze degnata di sua certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del suo Consiglio, per tratto di special grazia accordare al suddetto Signor Vassallo Luca Marcello Ferrero, ed alli di lui Figliuoli il privileggio di naturalizzazione, quelli annoverando fra li suoi sudditi originari, e naturali, con che il detto Signor Vassallo, e suoi Discendenti continuino ad abitare fissamente, e senza interruzione ne' suoi Stati, a pena di decadere dal benefizio delle suddette Patenti, e si prestasse dal medesimo il giuramento di fedeltà sudditizia. Manda pertanto a tutti li suoi Ministri, Magistrati, Uffiziali, ed a chiunque altro fia spediente di osservar, e far osservare le suddette Patenti, ed a questo Magistrato d'interinarle, e meglio come in esse Regie Patenti si legge, e che le fosse opportunamente provveduto. - Veduta per detta Camera la supplica statale come sopra presentata, colle suriferite Regie Patenti in data de' venti otto Decembre ora scorso, da S. M. firmate, e debitamente

spedite, sigillate, e sottoscritte dal Signor Segretaro di Stato per gli affari interni Villa; L'Atto de' cinque del corrente manualmente sottoscritto Ferro Segretaro, del giuramento prestato dal Signor Ricorrente avanti il Signor Conte Presidente Lanfranchi Primo Consegliere di Stato; Le conclusioni del Signor Avvocato Bardesono sostit.º del Signor Procuratore Generale della M. S., approvate per Decreto di detta Camera, del giorno d'oggi, sottoscritto dal Signor Conte, e Collaterale De Rossi di Tonengo di voto. Ed il tenore del tutto ben considerato -La detta Camera ha interinato, e per le presenti interina le suriferite Regie Patenti secondo loro forma, e tenore. Pronunciato in Torino gli otto Gennaio mille sette cento sessanta otto. - Sottos.t. Corte P. Beltramo. Della Valle. Calcino. Platzaert. De Rossi — e manualmente L. M. Cavalli = Estrat. dagli anzidesignati Camerali Registri (\*), e collaz. concorda. In fede etc. Torino à 28. Luglio 1774 - Pasquieri Archivista » (Arch. pred.).

« Consulto — Torino 21 (?) Maggio 1772 — Visto l'Instrumento di Primogenitura instituita dal fù Sig. Clemente de Gubernatis in data 6. 9.bre 1625 rogato Bonfiglio — Vista La particola del testamento del Sig. Gio Battista de Gubernatis 2 Agosto 1630 — Visto pure il testamento del Sig. Conte Presidente, indi Gran Cancelliere Gerolamo Marcello de Gubernatis publicato li 30 Marzo 1736 — Visto l'albero Genealogico della Famiglia de Gubernatis sino all'ultimo possessore presentaneo della primogenitura Sig. Conte Onorato de Gubernatis. — Interrogato sovra li seguenti due quesiti — 1° Se nel caso di morte del d.º Sig. Conte Onorato senza prole sia chiamato alla primogenitura del Sig. Clemente et così delli Sig. Gio Battista, et Gran Cancelliere s.a nominati il Sig. March. Luca Marcello Ferrero, o pure Il Sig. N. N. (\*\*) — 2° Se

(\*) Registro Patenti 1767. a 1769, nº 208. C. 19. r.º

<sup>(\*\*)</sup> Il conte Riccardi di Lantosca, discendente da Camilla de Gubernatis, la quale era sorella del Gran Cancelliere.

la Commenda aquistata dal d.º Sig.r Gran Cancelliere, et menzionata in d.º suo Testam.to, Debba spettare al d.º Sig.r March.º Ferrero, overo al d.º Sig.r N. N. — Dopo aver il tutto ben esaminato, sono di sentimento . . . . . . ». Segue un consulto di sessantaquattro pagine, che il valente giureconsulto, di cui non si conosce il nome, chiude con dire che « per ogni titolo » deve succedere il Signor Marchese Ferrero tanto nella commenda, quanto nella primogenitura. A questa primogenitura aveva il gran cancelliere De Gubernatis col suo testamento aggiunti ed incorporati: « 1º La porzione del luogo del Castellar. 2.dº Il Feudo di Baussone. 3º La Nomina al Patronato della Commenda. 4º La Vigna, e Casino di Cimella. 5º La Casa de miei Antenati » (Arch. pred.).

Dal ch. sig. conte Angelo De Gubernatis mi è stato cortesemente comunicato un lungo parere, senza data, degli avvocati Luigi Cappa e Giuseppe Damillano intorno alla questione già sorta, o che stava per sorgere, tra Luca Marcello Ferrero e la Contessa de Cays, per le primogeniture delle case De Gubernatis e Di Ventimiglia. Così incomincia: « Visto il qui gionto quesito fattoci assieme alli documenti pure annessi concernenti le primogeniture erette dalli furono Sigg. Clemente De Gubernatis e Ruggero de' Conti di Ventimiglia - Siamo entrati in sentimento che sia il Sig. Conte Luca Marcello Ferrero figlio primog. della Sig.ra Lucrezia M.a De Gubernatis, chiamato alle primog. sud.e — E che competa al medesimo la ragione di venire a quelle ammesso prelativ.te alla Sig. Contessa da Cays come pure alli figlioli maschi che potessero nascere dalla med.ª - Contenendo pertanto questo nostro sentimento due parti -La prima riguardante la vocazione del fu Sig. Conte alle suaccennate primogenit. - E l'altra la vocazione prelativamente alla detta Sig. Contessa de Cays, e figlioli d'essa si passa perciò ad addurne di ciascuna d'esse separatamente li motivi ».

« Parere relativo alle pretese sollevate nel 1774 dalla Comunità d'Aurigo, contro il marchese Ferrero del luogo d'Alassio, preceduto dalla seguente notizia storica: « Li Signori Roggero

« de' Conti Vintimiglia e Consignore d'Aurigo Francesco pur « de' Conti Vintimiglia e de' Consignori di Aurigo e Giorgio « Vintimiglia sono quelli, la linea mascolina de' quali estintasi, « che anno formata l'illustre famiglia de' Gubernatis, nella quale « son passati tutti i beni, ragioni et azioni, redditi signorili, « feudali, et allodiali, che possedevano li detti Signori Vinti-« miglia per ragion di successione pervenuti nella detta famiglia « De Gubernatis, la quale si è pure estinta colla morte dell'ul-« timo Sig. Conte Onorato Roggero De Gubernatis, quindi « per successione intestata tutte le eredità de' predetti signori « si sono consolidate nella persona del Signor Marchese Lucca « Marcello Ferrero del luogo d'Alassio unico nipote da sorella « di detto Sig. Conte di Baussone ultimo defunto, a cui non « sia d'ostacolo il disposto della legge d'Ubena, per aver ra-« portate nell'anno 1767 patenti di naturalisazione di S. M. ed « in conseguenza egli è successore mediato de' predetti signori « Vintimiglia, e così sono in lui specialmente pervenuti li beni, « ragioni, azioni, dritti, signorie, preeminenze e privilegi de' « Sig.ri Vintimiglia, spettanti situati et esistenti nel luogo e « territorio di Aurigo e de' quali trovasi all'attuale possesso. « Ciò posto per vero et incontrastabile si avanza che il detto « fu Sig. Conte di Baussone ultimo defonto è stato sino alla « sua morte seguita circa il fine dell'anno 1773 o principio « dell'anno 1774 non solo nell'immemoriale, ma nell'oltre cen-« tenario possesso di goder i privilegi della località del luogo « d'Aurigo » (Descrizione di carte relative alla famiglia Degubernatis esistenti presso i Marchesi Ferreri. Arch. pred.).

« Investitura conceduta al Signor Conte Luca Marcello Ferrero, del luogo e feudo di Baussone nel contado di Nizza, col titolo comitale. — Vittorio Amedeo ecc. Ad ognuno sia manifesto siccome oggi avanti noi è comparso e personalmente costituito il Conte Lucca Marcello Ferrero, il quale ci ha umilmente supplicati acciò ci degnassimo investirlo del luogo e feudo di Baussone nel contado nostro di Nizza col titolo comitale, e con li beni, dritti, redditi, ragioni e prerogative al detto feudo spet-

tanti ed appartenenti, li quali come feudali dipendono dal nostro diretto dominio, e spettano ed appartengono al suddetto Conte supplicante in vigore de' titoli qui sotto riferiti; offerendosi perciò prontissimo di prestarci il dovuto omaggio e fedeltà ligia e di far quel tanto che in ciò verso di noi sarà tenuto. Alla di cui umile supplicazione come ragionevole volendo Noi acconsentire ed amorevolmente inclinare, essa però prima veduta per la Camera nostra de' conti, coll'Investitura de' 31 Luglio 1734, in virtù della quale il fu Conte Antonio Gubernatis venne investito del luogo e feudo di Baussone nel Contado di Nizza con titolo e dignità comitale, in feudo nobile e ligio, per lui, suoi eredi e successori maschi e femmine, ed aventi causa; nella quale investitura restano enonciati li titoli comprovanti la natura pertinenza e provenienza di detto feudo al prefato investito; Altra investitura de' 28 Luglio 1736 accordata al fu Conte Onorato Roggero Gubernatis in conformità della precedente per la morte del prefato Conte Antonio di lui fratello senza discendenti maschi, nella quale resta enonciato il consegnamento di detto feudo de' 25 Luglio detto anno, e la quittanza comprovante il pagamento della cavalcata imposta in detto anno 1734; Le Regie Patenti de' 28 xbre 1767, in virtù delle quali il Conte ricorrente Lucca Marcello Ferrero del luogo d'Alascio, discendente da famiglia originaria di questi Stati, nei quali sì lui che li suoi ascendenti avevano per via di matrimonio contratte illustri alleanze; ed era morto al servizio nostro il Cavaliere Giovanni Battista di lui fratello, ottenne per lui e suoi figliuoli il privileggio di naturalisazione con essere stato annoverato fra i sudditi originari e naturali di questi Stati, con che tanto lui che li suoi discendenti continuassero ad abitarvi fissamente e senza interruzione a pena di decadere dal benefizio delle medesime, e con che si prestasse dal medesimo il dovuto giuramento di fedeltà sudditizia; L'arresto camerale degli 8 Gennaio 1768 in vigore del quale, previa enonciativa del giuramento di fedeltà prestata dal prefato Conte Lucca Marcello Ferrero, furono le avvisate Patenti interinate secondo loro

forma, mente e tenore; Le testimoniali di attestazione giudiziale de' 3 Agosto 1774 manualizzate Barraja comprovanti la morte in stato nubile seguita in Aprile dello scorso anno 1774 del prefato Conte Onorato Ruggero e colla di lui morte estinta la linea mascolina del fu Conte e Presidente Gerolamo Marcello Degubernatis primo acquisitore del suddetto feudo, ed essere il Conte ricorrente il prossimiore in grado a succedergli come figlio primogenito della Dama Lucrezia Maria De Gubernatis sorella del prefato Conte Onorato Roggero ultimo deffonto; Ed il consentimento sopra di ciò prestato dall'Avvocato Bertalazone sostituito Procuratore nostro Generale, per sue conclusioni de' 7 del corrente mese estese in piè de' supplicati ed approvate per Decreto di detta Camera nostra de' o dello stesso mese, sottoscritto dal Collaterale Cappa di voto, con che però prima di rapportare la presente investitura dovesse il suddetto Conte ricorrente far constare del pagamento delle Cavalcate imposte per il titolo e reddito nell'anno 1742, e per il solo titolo nell'anno 1743; Veduto indi il certificato del Sostituito Archivista Camerale Blengini de' 10 Maggio corrente, comprovante il pagamento delle cavalcate per il titolo imposte nel 1742 e 1743; Le altre conclusioni di cui sovra, degli 11 detto corrente estese al tergo de' suddetti supplicati ed approvate per altro decreto camerale del giorno susseguente, sottoscritto dal suddetto Collaterale Cappa di voto, per le quali si era conchiuso che dovesse pure il Conte ricorrente far constare del pagamento della Cavalcata imposta per il reddito nel detto anno 1742 in conformità come sovra; Veduto inoltre l'altro certificato de' 13 detto Maggio corrente del suddetto sostituito archivista camerale Blengini comprovante il pagamento della sesta de' redditi imposta nell'anno 1742; Le altre conclusioni pure di cui sovra del suddetto giorno 13 detto Maggio corrente approvate per altro Decreto di detta Camera, del giorno d'oggi, sottoscritto dall'anzidetto Collaterale Cappa, di voto; per le quali non si è dissentito investirsi deffinitivamente il suddetto Conte ricorrente, del feudo di Baussone e dritti annessi in conformità delle

anzidette precedenti conclusioni, e sopra il tutto fatta matura considerazione, ci è parso d'investire come per tenore e concessione delle presenti, col parere e partecipazione della prefata Camera nostra de' conti, Investiamo il suddetto Conte Lucca Marcello Ferrero supplicante qui presente stipulante ed umilmente accettante, del suddetto luogo e feudo di Baussone del Contado di Nizza, in feudo nobile, ligio, materno, avito ed antico, per lui, suoi eredi, successori maschi e femmine ed aventi causa; col titolo e dignità comitale, mero e misto impero, totale giurisdizione, prima cognizione di tutte le cause, pene, mulcte, condanne e confische, bandi campestri, autorità di deputare Giudici, Baili, Segretari, fiscali, campari ed altri uffiziali inservienti alla giustizia; minere, minerali, calci fodine, caccia e pesca, con facoltà di proibirle; Più, di una casa signorile, due edifizi da oglio in cui li particolari di detto luogo sono obbligati di triturare le loro olive; Più, di un molino da grano a cui detti particolari sono anche tenuti di macinare li loro grani ed ogni sorte di vettovaglie; Più, di un fondo denominato il Clot, ed altro detto il Vergier; Più, di un piccol orto detto alla traversa; Più, di un forno colla ragione di obbligare li particolari di cuocere ivi il loro pane e pagare per il fornatico la vigesimaquarta ossia uno d'ogni 24; Più, di un servizio annuo di fiorini duecento moneta antica dovuto dalla Comunità, pagabile alle Feste di Pasqua, ed altro di fiorini sei pagabile alle feste di S. Michele; Più, del pedaggio, e trezeno dovuto in caso d'alienazione de' beni stabili, per essere tutto il territorio semovente dal feudo; Più, del dritto de' boschi, il quale consiste nella esazione della quarta parte de' boschi che dipendono da' particolari del luogo nel fiume Varo; Più, del dritto delli cinque casi generali, a' quali la Comunità e Particolari sono tenuti; Più, della ragione di tenere la barca sovra detto fiume Varo ed esigere il Portorio in conformità della Tariffa che verrà ad un tale oggetto spedita sul ricorso che dovrà perciò presentare alla detta Camera nostra il suddetto Conte ricorrente, salva però la ragione d'ogni terzo: E generalmente d'ogni altro dritto ed emolumento

a detto feudo spettante ed appartenente, con tutte le pertinenze e dipendenze; con dichiarazione però, che quanto alle pene e mulcte ne debba detto Ricorrente e suoi suddetti gioire secondo il disposto delle Regie Costituzioni lib. 4, tit. 25, § 11, e con obbligo al medesimo e successori di prendere e rinnovare a' debiti tempi le investiture, e farne li consegnamenti qualunque volta verrà ordinato, e pagare le cavalcate qualunque volta verranno imposte. Ed in segno di vera e reale investitura se gli è rimessa la spada nuda in mano e fatto l'abbracciamento conforme al solito; riserbandoci però le ragioni di superiorità, feudo, diretto dominio, omaggio, fedeltà, appellazioni, ricorsi ed ogni altre a noi dovute, con quelle del terzo come sovra. E così per causa di detta investitura, esso Conte Lucca Marcello Ferrero, a capo scoperto e colla dovuta riverenza inginocchiato avanti Noi, tenendo le mani sopra li sacri Vangeli, toccando corporalmente le scritture avanti l'imagine del Santissimo Crocifisso, ci ha giurato il dovuto omaggio e fedeltà ligia, confessando che ci ha per il suo unico principe e Signore senza riserbarne alcuno; affermando e riconoscendo che lui, suoi eredi e successori sono, saranno, esser vogliono e devono sempre ed in perpetuo veri Uomini nobili, ligi, fedeli vassalli e buoni sudditi nostri e de' Reali nostri successori; e che da Noi e da detti nostri tengono, terranno, tener vogliono e devono il suddetto feudo con li suoi beni, dritti, redditi, ragioni e prerogative, a causa del nostro diretto dominio, in feudo e sotto l'omaggio e fedeltà nobile e ligia che di sopra. Promettendo di più con tal giuramento che mai faranno nè tratteranno cosa che sia contro la vita, l'onor nostro e de' Reali nostri successori e la conservazione de' nostri Stati; anzi se intendessero che per altri si trattasse, subito ce lo riveleranno e manifesteranno; e non potendolo far loro, lo faranno fare per altri e se gli opporranno con tutte le loro forze; E che per causa di detto feudo e de' suoi beni, dritti, redditi e ragioni e prerogative, ci serviranno fedelmente contro tutti li Signori e Uomini del mondo senza riserbarne alcuno come sovra; facendo

sempre verso di noi e nostri predetti tutto quello che li veri Uomini nobili, ligi, fedeli vassalli e buoni sudditi sono tenuti e devono fare verso il loro natural principe e signore; E che finalmente faranno ed osserveranno tutto ciò che si contiene ne' capitoli della vecchia e nuova forma di fedeltà, e che consegneranno l'anzidetto feudo con li suoi beni, dritti, redditi, ragioni e prerogative per particolar denominazione, quantità e confini, in mano de' Comissari che saranno deputati a ricevere simili consegnamenti, semprecchè ne saranno ricercati: Intervenendo in questo tutte le altre del suddetto Conte Lucca Marcello Ferrero investito dovute promesse, obbligo de' suoi beni presenti e futuri, rinoncie ed altre clausole in ciò necessarie ed opportune. In fede del che abbiamo concedute le presenti dall'infrascritto Segretario nostro Camerale sottoscritte; le quali saranno del nostro solito sigillo sigillate. Dat. in Torino li quindici Maggio mille settecento settanta cinque. - Vª Bertalazone, Beltramo Primo Presidente. E manualmente L. M. Cavalli. Estratto dall'Originale per Regio servizio e collazionato, concorda: In fede Pasquieri archivista Camerale. = Per copia conforme - Torino, sedici Aprile mille ottocento ottantatre. -Il Direttore Bollati di S.t Pierre - Visto, Il Soprintendente Bianchi » (Arch. pred. dei marchesi Ferreri d'Alassio) (\*).

« Ego subscriptus Archp. Insignis Collegiatę S. Jonis Baptę in loco Plebis Albinganen. Dięcesis testor, reperiri in libro defunctorum 3° huius meę Parecię ut infra videlicet — Anno Millesimo septingentesimo septuagesimo nono, die decima octava Octobris Illmus D. Lucas Marcellus Fereri q. Illmi D. Emmanuelis ab Allassio, Patritius Genuen. Etatis suę annorum, ut adseritur, 66, Obiit nudius tertius Omnibus refectus sacramentis. hodié mane sepultus est in hac Collegiata Ecclesia S.ti Jonis

<sup>(\*)</sup> Nel Titolario del 1778, che si conserva nella bibl. di S. M. in Torino, si legge (fogl. 88 retro): — « Ferrero Gubernatis Genovese naturalizzato (feudo:) Bauzone (provincia:) Nizza (titolo:) signorile » — Però, come si vede dalla riferita investitura, il titolo era veramente comitale.

Bapt.e — In quorum etc. — Dat. Plebi ex hedibus canonicalibus. hac die 6. 8.bris 1780 — Angelus Georgius Garelli Archip. \*\* (Arch. pred.).

V. la nota 1ª a piè della pag. di n. 21; — la nota 2ª a piè della pag. di n. 294; — l'istr. 19 febbraio del 1785 nella nota di n. 251; — e le prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241.

(236) — V. l'istr. del 19 di febbraio del 1785 nella nota di n. 251; — e le prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241.

(237) — V. la pag. 21ª, e la nota 1ª al piè di essa pagina. — Della ascrizione di *Emmanuele Vincenzo Luigi Ferreri* di *Luca Marcello* alla nobiltà genovese, la quale fu fatta addì 7 dicembre del 1757, appare dal Mazzo 21, n. 10, *Nobilitatis*, che si conserva in Genova nell'Archivio di Stato, sezione Archivio del Governo.

Scrivendo io il primo capitolo di questo libro sui Marchesi Ferreri d'Alassio, dissi (pag. 21 cit.) che Onorato era rimasto primogenito del marchese Luca Marcello per la morte del fratello suo Emanuele Vincenzo Luigi. Dubito tuttavia che questi fosse mancato ai vivi prima del genitore, e parmi probabile che la primogenitura sia passata al secondogenito soltanto per essere il primogenito Emanuele entrato in religione, epperciò nè in istato di conservare la famiglia, nè in grado di succedere nei feudi (V. l'investitura del 1782 nella nota che segue).

« Propositiones theologico-polemico-dogmaticæ quas nobilissimo, ac ornatissimo viro Lucae Marcello Ferrerio De Gubernatis patricio genuensi marchioni, nec non comiti Intimelij, atque Castellarij D. D. D. P. F. Emmanuel ab Alaxio Ordinis Min. Strit. (sic) Observant. provinciæ genuensis filius, et in hoc coenobio Fesularum theologicae facultatis auditor. . . . . . Disputabuntur publice in Ecclesia S. Francisci Fesularum, Præside P. Augustino de Senis Sacræ Theologiae Lect. act. Anno 1773. Mense Septembris Die VI. Hora IV. pomeridiana. Florentiae, apud Joannem Risaliti — Super. Facultate » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

- (238) Onorato Giovanni Battista Vincenzo, e Pietro Francesco Gaetano Ferreri di Luca Marcello furono scritti nel libro della nobiltà genovese il giorno primo di dicembre del 1767 (V. Libro Nobilitatis nell'Arch. di Stato in Genova, sez. Archivio del Governo).
- « Investitura conceduta al Sig. Conte Onorato Ferrero Gubernatis Ventimiglia del Luogo, e feudo di Baussone nel Contado di Nizza col titolo comitale.
- « VITTORIO AMEDEO per Grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme, Duca di Savoja, di Monferrato e Principe di Piemonte ecc. - Ad ognuno sia manifesto siccome oggi avanti Noi è comparso, e personalmente constituito il Conte Onorato Ferrero Gubernatis Ventimiglia, il quale ci ha umilmente supplicato acciò ci degnassimo investirlo del Luogo e Feudo di Baussone nel Contado di Nizza col titolo Comitale, e con li beni, dritti, redditi, ragioni, e prerogative al detto feudo spettanti, ed appartenenti, li quali come feudali dipendono dal nostro diretto Dominio, e spettano ed appertengono al suddetto Conte supplicante in vigore degli infradesignati documenti; offerendosi perciò prontissimo di prestarci il dovuto omaggio, e fedeltà ligia, e di far quel tanto che in ciò verso di noi sarà tenuto, alla di cui umile supplicazione come ragionevole volendo Noi acconsentire ed amorevolmente inclinare; Essa però prima veduta per la Camera Nostra de Conti, coll'Investitura 15. Maggio 1775. ottenuta dal Conte Luca Marcello Ferrero del feudo di Baussone per lui, suoi eredi, e successori maschi e femmine, ed aventi causa nella quale sono riferiti li Titoli comprovanti la natura del feudo e la pertinenza del medesimo all'Investito; Ed il Consentimento sopra di ciò prestato dal Conte Bertalazone d'Arache sostituito Procuratore nostro

Generale per sue conclusioni de 9. xbre or scorso estese in piè de supplicati ed approvate per decreto di detta Camera nostra degli 11. del medesimo mese sottoscritto dal Collaterale Cappa di voto; con che però dovesse il suddetto Conte Ricorrente fare prima ed avanti ogni altra cosa risultare della narrata morte del Conte di lui Padre e della propria qualità di primogenito in grado di succedere nel feudo predetto e di non averne disposto in altrui favore; Veduta indi l'Investitura 26. obre 1466. conceduta dal Duca Amedeo del Castello di Baussone col mero; e misto Impero, e total Giurisdizione a favore di Carlo Lascaris e Gioanna Liti sua moglie e figlia di Guglielmo Nipote d'altro Guglielmo detto Petrelino Liti il quale risulta dall'Instromento 21. Aprile 1380. inserito al n. 85 del Sommario della Causa della Rochetta del Varo che già in tal tempo era al possesso del feudo di Baussone, conceduta tal Investitura colla Clausula per se, suoi eredi, e successori qualsivogliano in conformità delle precedenti colle Regie Patenti 10. Maggio 1688. colle quali si è approvato l'acquisto fatto dal Presidente Gerolamo Marcello Gubernatis delle undici parti delle dodeci di detto feudo per lui, e suoi discendenti Maschi e femmine, ed aventi causa e ad avere e tenere il feudo medesimo per lui suoi Eredi, e successori, ed a fare tutto ciò che parerà e piacerà loro con facoltà eziandio di erigerne una primogenitura; Il Testamento 13. 8bre 1685. del sudetto Presidente con cui vincolò il feudo di Baussone alla primogenitura già instituita da Clemente De Gubernatis coll'instromento 6. obre 1625, dichiarando esser la medesima agnatizia e Mascolina, e transitoria alle femmine, e loro discendenti in diffetto di Maschi agnati; Le Testimoniali di attestazioni giudiziali 5. scorso 8bre. dalle quali risulta che il Conte Luca Marcello Ferrero si rese deffonto li 16. 8bre 1779, superstite il Conte Ricorrente di lui figliuolo primogenito ed abitante nella Città di Nizza; E finalmente le altre conclusioni di cui sovra de 20 Marzo or scorso estese al tergo de suddetti supplicati ed approvate per altro Decreto Camerale del giorno susseguente sottoscritto dal sudetto Collaterale Cappa di voto

per le quali non si è dissentito investirsi il suddetto Conte Ricorrente del feudo di Baussone, e sue pertinenze a termini delle anzidette precedenti Conclusioni per lui, suoi eredi, e Successori maschi e femmine ed aventi causa, e coll'ordine di primogenitura portata dal surriferito Testamento 13. ottobre 1685. E sopra il tutto fatta matura considerazione ci è parso d'investire come per tenore e concessione delle presenti col parere e partecipazione della prefata Camera nostra de Conti Investiamo il suddetto Conte Onorato Ferrero Gubernatis Ventimiglia Supplicante qui presente ed unilmente accettante del suddetto Luogo, e feudo di Baussone nel Contado di Nizza in feudo nobile, ligio, paterno avito ed antico per lui, suoi Eredi e Successori Maschi, e femmine ed aventi causa coll'ordine di primogenitura portato dal suriferito Testamento 13. 8bre 1685. col titolo e dignità Comitale, mero e misto impero, totale giurisdizione, prima cognizione di tutte le cause, pene, mulcte, condanne e confische, bandi campestri, autorità di deputar giudici, Baili, Segretari, fiscali, campari, ed altri uffiziali inservienti alla giustizia, miniere, minerali, calcifodine, caccia, e pesca con facoltà di proibirle, più d'una casa signorile, due edifizi da oglio, in cui li Particolari di detto luogo sono obligati di triturare le loro olive, più d'un molino da grano a cui detti Particolari sono anche tenuti a macinare li loro grani ed ogni sorta di vettovaglie, più d'un fondo denominato il Cot ed altro detto il Vergier, e di un piccolo orto detto alla Traversa, più d'un forno colla ragione di obligare i Particolari a cuocere ivi il pane, e pagare per il fornatico la vigesima quarta, più di un servizio annuo di fiorini 200. moneta antica dovuto dalla Communità pagabile alla festa di Pasqua ed altro di fiorini 6. pagabile alla festa di S. Michele, più del pedaggio, e Trezeno dovuto in caso di alienazione di beni stabili per essere tutto il territorio semovente dal feudo, Più del dritto de boschi che consiste nella esazione della quarta parte de boschi che dipendono da Particolari del luogo nel fiume Varo, più del dritto de cinque casi generali a quali la Communità, e Particolari sono tenuti, più della ragione di tenere la barca sovra detto fiume Varo e di esigere il portorio in conformità della Tariffa che verrà ad un tale oggetto spedita sul ricorso che dovrà a tale oggetto presentarsi alla detta Camera nostra dal suddetto Conte Supplicante salva però la ragione d'ogni Terzo e generalmente d'ogni altro dritto ed Emolumento a detto feudo spettante con tutte le pertinenze e dipendenze, con dichiarazione che quanto alle pene e multe dovrà gioirne a termini delle Regie costituzioni lib. 4, tit. 25. § 11. e con obbligo al medesimo e Successori di prendere e rinovare a debiti tempi le Investiture, di fare li Consegnamenti qualora verranno ordinati e pagare le Cavalcate ogni qual volta saranno imposte; Ed in segno di vera, e Real Investitura se gli è rimessa la spada nuda in mano e fatto l'abbracciamento conforme al solito, riserbandoci però le ragioni di Superiorità, feudo, diretto dominio, omaggio, fedeltà, appellazioni, ricorsi ed altre a noi dovute con quelle del Terzo; E così per causa di detta Investitura esso Conte Onorato Ferrero Gubernatis Ventimiglia a capo scoperto e colla dovuta riverenza inginocchiato avanti Noi, tenendo le mani sopra li Sacri Evangeli, toccando corporalmente le Scritture avanti l'Imagine del Santissimo Crocefisso ci ha giurato il dovuto omaggio e fedeltà ligia, Confessando che ci ha per il suo unico Principe e Signore senza riservarne alcuno, affermando, e riconoscendo che lui, suoi Eredi, e Successori sono, saranno, esser vogliono, e devono sempre ed in perpetuo veri uomini nobili, ligj, fedeli Vassalli, e buoni sudditi nostri, e de Reali nostri Successori, e che da Noi, e da detti Nostri tengono, terranno, tener vogliono, e devono il suddetto feudo con li suoi beni, dritti, redditi, ragioni, e prerogative a Causa del nostro diretto Dominio in feudo e sotto l'omaggio e fedeltà nobile e ligia che di sopra, Promettendo di più con tal giuramento che mai faranno, nè tratteranno cosa che sia contro la vita, l'onor nostro, e di detti Reali nostri Successori e la conservazione de nostri Stati, anzi se intendessero che per altri si trattasse subito ce lo riveleranno, e manifesteranno, e non potendolo far loro, lo faranno fare per altri, e se gli opporranno con tutte le loro forze; E che per causa del suddetto feudo e de' predetti suoi beni, dritti, redditi, ragioni, e prerogative ci serviranno fedelmente contro tutti li Signori e Uomini del Mondo senza riservarne alcuno come sovra, facendo sempre verso di Noi e nostri predetti tutto quello che li veri uomini nobili, ligi, fedeli Vassalli, e buoni sudditi sono tenuti, e devono fare verso il loro natural Principe e Signore, E che finalmente faranno, ed osserveranno tutto ciò che si contiene ne' Capitoli della Vecchia e nuova forma di fedeltà, e che consegneranno il già detto feudo con li predetti suoi beni, dritti, redditi, ragioni, e prerogative per particolare denominazione, quantità, e confini in mano de Commessari che saranno deputati a ricevere simili Consegnamenti sempre che ne saranno ricercati; Intervenendo in questo tutte le altre del suddetto Conte Onorato Ferrero Gubernatis Ventiniglia investito dovute promesse, obbligo de suoi beni presenti, e futuri, rinoncie ed altre clausule in ciò necessarie ed opportune; In fede del che abbiamo concedute le Presenti dall'infrascritto Segretario nostro Camerale sottoscritte, le quali saranno del nostro Solito Sigillo Sigillate. Dat. in Torino Li diecinove Maggio Mille sette cento ottant'uno. - V.ª Bertalazone d'Arache. Sottoscritti Beltramo P. P., et L. M. Cavalli manualmente. = In fine del Registro si legge: - « Si sono estratte per Regio Servizio le ottanta « due Investiture contenute nel presente Volume da' rispettivi « Originali, e collazionati concordano. In fede etc. Torino addì « 15 maggio 1782. Manualmente Pasquieri Archivista Came-« rale » = Per copia conforme - Torino, 1mo Maggio 1882 per Il Direttore F.º Saraceno - Visto, p. Il Soprintendente Bollati di S.t Pierre » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

- « Libertà Eguaglianza
- « La municipalità di Alassio decreta:
- « 1. Hà eletto il *Cittadino Onorato Ferreri* per trasferirsi in Genova sul momento, e fare in nome di questa Popolazione tutte le instanze, rappresentanze, complimenti, e dare tutti quei passi, che stimerà necessarj, e vantaggiosi alla Popolazione

medesima, accordando ad esso ogni più ampio, ed illimitato piempotere, e costituendolo Generalissimo Procuratore, e Rappresentante per la seconda volta di questa municipalità, e Popolazione —

- « 2. Si eccita il di lui zelo ed innato patriotismo per la pontuale esecuzione dell'invito —
- « Dat. in Alassio dal Palazzo Nazionale li 17. 9mbre anno p.mo della Ligure Libertà

« A.º Airaldo V.º Presi.º « . . . . era secret.º ».

(Arch. pred.).

« Préfecture du département de la Seine. — Ville de Paris. — Extrait du Registre des Actes de décès du 10.º Arrondissement pour l'an 1809. - Acte de décès du vingt sept Septembre Mil Huit Cent neuf à une heure après midi Ce jourd'hui à Cinq heures du matin est décédé Honoré Ferreri, agé de Cinquante trois ans officier de la légion d'honneur et Ex Ministre Ligurien à Paris Né à Alassio, département de Montenotte demeurant à Paris place du Corps législatif, N. 95, division des invalides Marié à Louise De Cumiana. Constaté par moi Urbain Firmin Piaute (?) Maire du 10.º arrondissement de Paris fesant (sic) les fonctions d'officier de l'État Civil. Sur la déclaration de Jean Antoine Piana, demeurant à Paris place et n.º susdits, Secrétaire du defunt agé de quarante Cinq ans et de Laurent Aicardi, demeurant à Paris rue S.t Dominique N.º 100. propriétaire agé de trente Cinq ans, lesquels ont signé avec moi après lecture à eux faite de l'acte. Ainsi Signés au registre; Jean Antoine Piana, Aicardi Laurent et Piaute = Délivré par Nous, Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance du Département de la Seine, comme Dépositaire des Registres, secondes Minutes. — Au Greffe, séant au Palais de Justice, à Paris, ce 24 Juin 1828 - Col. - Ganner » (Arch. pred.).

V. la pag. di n. 21; — e le prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241.

(239) — V. le note a piè delle pagine 22, 23, 24 e 25; — e le prove di nobiltà del 1831 nella nota di n. 241.

(240) - V. le pag. di n. 28, 38, 43 e 44.

(241) — V. nel capitolo I la pagina 25ª e le seguenti.

« Napoléon par la Grâce de D. . . . . . (\*) Empereur des Français, Roi d'Ita . . . . . Protecteur de la Confédération du R. . . . . à tous présents et à venir Salut: — Par l'article treize du premier Statut du premier Mars mil huit cent huit, Nous nous sommes réservé la faculté d'accorder les Tîtres que Nous jugerions convenables à c . . . . . . . distingués par des Services rendus à l'Etat et à Nous. La connaissance que Nous avons du Zèle et de la fidélité que Notre cher et amé le Sieur Ferreri . . . . . Notre Service Nous a déterminé à faire usage en sa faveur de cette disposition. Dans cette vue, Nous avons par Notre Décret du quinze Août Mil huit cent Neuf nommé . . . . . . . Ferreri Baron de Notre Empire.

« Enconséquence et en vertu de ce Décret le dit Sieur Ferreri s'étant retiré par devant Notre Cousin le Prince Archi-Chancelier de l'E. . . . . . . grâce les Lettres patentes qui lui sont nécessaires pour jouir de son Titre; Nous avons, par ces présentes signées de Notre main, Conféré et Conférons à Notre cher et amé le Sieur Luc, M . . . . . Lieutenant Aide de Camp du Prince Vice-Connétable de Notre Empire, Membre de la Légion d'honneur, Né à Nice dep. . . . . . le Vingt Octobre Mil sept cent quatre vingt cinq le Titre de Baron de Notre Empire; le dit titre sera transm . . . . . . légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle par ordre de primogéniture après qu'il se sera conformé aux dispositions contenues en l'article six de Notre Premier Statut du premier mars M . . . . . . . . .

<sup>(\*)</sup> Nei luoghi che si punteggiano la pergamena è rosa.

« Permettons audit Sieur Ferreri de se dire et qualifier Baron de Notre Empire, dans tous Actes et Contrats tant en Jugement que deh. . . . . . . . . partout en la dite qualité, qu'il jouisse des honneurs attachés à ce Titre après qu'il aura prété le serment prescrit en l'article trente sept de Notre seconde Statut, devant celui ou . . . . . cet effet, qu'il puisse porter en tous lieux les Armoiries telles qu'elles sont figurées aux présentes : Ecartelé, au premier d'or à trois Bandes de Sable ; au Deuxième d'or, coupé de gueules, au . . . . . . . . d'argent à six croix pommetées de l'un en l'autre, posées en orle ; au quatrième d'or au lion de Sable, chargé d'une bande de gueules, franc quartier des Barons tirés de l'armée br . . . . . pour Livrées : Jaune, Rouge, Blanc, Noir.

« Chargeons Notre Cousin le Prince Archichancelier de l'Empire de donner communication des présentes au Sénat et de les faire transcrire sur ses Registres. Enjoig . . . . . . . Ministre de la Justice, d'en surveiller l'insertion au Bulletin des Lois. Mandons à Nos Procureurs généraux près Nos Cours d'appel; à Nos Procureurs impériaux sur les l . . . . . les Présentes à la Cour d'appel, et au Domicile du Sieur Ferreri; et partout où besoin sera; car tel est Notre Bon plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à Toujours, No . . . . . . . Archichancelier de l'Empire y a fait apposer, par Nos Ordres, Notre grand Sceau, en presence du Conseil du sceau des Titres.

« Donné à Paris, le quatorze du mois de Février de l'An de Grâce Mil huit cent dix.



- « Scellé le Seize Fevrier Mil-huit-cent-dix
- « Le Prince Archi Chancelier de l'Empire « Cambacérès ».

A tergo: « Transcrit sur les registres du Sénat le dix sept Février mil huit cent dix — Le Chancelier du Sénat: C.te Laplace ».

Sulla pergamena, alla sinistra di chi la guarda, è miniato questo stemma:



(Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio).

« Pardevant M.º Cabal et son Collegue Notaires Imperiaux à Paris soussignés — Fut present M.r Luc Marcel Ferreri Baron de l'Empire membre de la Legion d'honneur Aide de Camp de S. A. I. M.sr Le Prince De Neufchâtel et de Wagram demeurant à Paris place du Corps legislatif N.º 95. — Lequel a par ces présentes fait et constitué pour ses Procureurs Généraux et speciaux Messieurs Les Administrateurs de l'Etablissement Connu à Cassel sous le Titre de Direction des Domaines français en Westphalie Et en Hanovre — Aux quels il donne pouvoir de pour lui et en son nom Prendre possession des Biens qui lui ont été donnés par Sa M. L'Empereur et Roi Situés à Hanovre et de Tous autres qui pourraient lui Echeoir par la suite au même Titre Remplir Toutes les Conditions im-

posées et qui pourraient l'Etre par la Suite à la Dotation du Constituant par S. M. Se Conformer aux Statuts et Décrêts Imperiaux relatifs aux biens donnés par S. M. Regir et administrer lesd. Biens Tant activement que passivement, les louer ou affermer en Tout ou partie aux Conditions les plus avantageuses passer et Renouveller Tous Baux Consentir et demander Toutes Resiliations donner et accepter Tous Congés Toucher tous Revenus Echus et à Echeoir de quelque nature qu'ils soient, ainsi que Tous Capitaux offerts ou Exigibles faire toutes Ventes ordinaires de Bois dans la saison et de la manière qui est d'usage dans le Pays s'opposer a Toutes Usurpations et a Tous Empiétements faire procéder à Tout bornage et arpentage, nommer a cet effet Tout Expert et arpenteur faire faire Toutes Réparations nécéssaires passer tous Marchés à cet Egard. — En Cas de besoin Exercer toutes poursuites Intenter Toutes actions Répondre à Toutes Demandes Citer et paraître devant tous Juges et Tribunaux-Competens Plaider opposer appeller Transiger Elire Domicile Constituer Avoués et avocats et Les revoquer en Constituer d'autres obtenir tous Jugemens et arrêts les faire Executer former Toutes oppositions et arrêts Prendre inscriptions faire faire Toutes saisies Exécutions et ventes de Biens meubles et Immeubles en Toucher le Prix — De Toutes sommes Reçues ou payées donner ou retirer quittances Consentir Mentions et Subrogations donner Toutes mainlevées. - Et Enfin passer et signer Tous actes substituer une plusieurs personnes a tout ou partie des pouvoirs ci dessus et Généralement faire Pour les Interêts du Constituant tout ce qu'il Pourrait faire lui même s'il Etait Sur les lieux - Promettant Confirmer le Tout au Besoin - Fait et Passé à Paris en la Demeure susdite de mond. S. Constituant Le Cinq Septembre mil huit Cent dix Lecture faite il a Signé Ces présentes avec lesd. Notaires, la Minute des présentes demeurée aud. M.º Cabal l'un d'Eux - Enregistré à Paris le Cinq septembre Mil-huit-cent-Dix-f.º-54-R.º-C. C. Reçu un franc et dix centimes pour dixieme Signé Viala — Patrou — Cabal.

- « Nous President de la chambre des vacations du Tribunal de premiere instance du Departement de la Seine certifions veritables les signatures ci dessus de MM.es Patrou et Cabal Notaires Imperiaux à Paris : en foi de quoi nous avons fait apposer le sceau dudit Tribunal.
- « Paris ce douze Septembre mil huit cent dix Le Grand de . . . . . » (Arch. pred.).
- « BIENS EN HANOVRE Lot de 4,000f. M. LE B.ON FERRERI, Lieutenant.
  - « L'an Mil huit cent dix, le quatrième jour du mois d'Octobre;
- « Monseigneur le Prince Archichancelier de l'Empire a présidé, dans son palais, la séance du Conseil du sceau des titres, où étaient présens,
  - « Son Exc. M. le Comte G. Garnier, Président du Sénat;
  - « M. le Comte Saint-Martin, Sénateur;
  - « M. le Comte Colchen, Sénateur;
  - « M. le Comte d'Hauterive, Conseiller d'état;
  - « M. le Comte Portalis, Conseiller d'état;
- « M. le Baron *Dudon*, Maitre des requêtes, Procureur général du Conseil;
  - « Et nous Secrétaire général soussigné.
- « Son Altesse Sérénissime a fait donner lecture de la requête présentée par M. Luc Marcel Ferreri, Lieutenant, Membre de la Légion d'honneur, tandant à ce qu'il plaise à S. A. S. ordonner qu'il lui soit délivré des lettres d'investiture des biens qu'il a plu à Sa Majesté impériale et royale d'attacher au titre de Baron de l'Empire, dont ledit S. Ferreri a été revêtu par décret du quinze août mil huit cent neuf.
- « A l'instant a été introduit M.º Collin Avocat au Conseil d'état, autorisé par décision de S. A. S. à représenter mondit S.º Ferreri; M.º Collin a déposé sur le bureau, pour être jointe aux présentes, expédition de la procuration à lui donnée par mondit S.º Ferreri. Cette procuration a été passée devant M.º Cabal, qui en a la minute, et son Collègue, Notaires à Paris, le trente Juillet mil huit cent dix; enregistrée.

- « Le Secrétaire général, de l'ordre de S. A. S., a donné lecture du décret qui accorde et spécifie ces biens, et dont teneur suit :
  - « au Palais de Compiègne, le huit Avril mil huit cent dix.
- « Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, etc. etc. etc.
- « Sur le rapport de notre Ministre d'état Intendant général du domaine extraordinaire,
  - « Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
- « Art. 1.er Sur les biens que nous nous sommes réservés dans la province de Hanovre, dont la prise de possession a eu lieu en exécution de notre décret du 4 août 1807, ceux compris dans les Cent soixante treize Etats annexés au présent, et produisant un revenu total de sept cent quatre vingt six mille deux cent soixante quatre francs quarante cinq centimes, sont affectés, conformément à notre Décret du quinze août mil huit cent neuf, à faire partie de la Dotation du Titre que nous avons conféré aux Officiers de nos armées et autres fonctionnaires ci-après dénommés, savoir: les biens détaillés dans l'Etat n° Cent sept, montant à un revenu de Quatre Mille francs, à M. le lieutenant Ferreri.
- « Art. 2. En conséquence, aucune portion de ces biens ne pourra être aliénée ou échangée qu'avec notre autorisation spéciale; les fonds qui proviendront de ces ventes ne pourront être employés qu'en actions de notre Banque impériale, en rentes à 5 pour cent sur le Grand-livre de la dette publique, ou en achats de terres dans l'intérieur de notre Empire, conformément aux règles prescrites par nos statuts.
- « Art. 3. La jouissance des biens énoncés en l'état ci-annexé, partira du premier Juillet mil huit cent neuf.
- « Art. 4. Lesdits biens, dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, son réversibles à la Couronne.
- « Art. 5. Le présent décret et les états y annexés seront adressés, conformément à l'article 25 du titre II, section I. re de nos lettres patentes du I. er mars 1808, par notre Ministre d'état, Intendant général du domaine extraordinaire, à notre

cousin le Prince Archichancelier, pour l'accomplissement de toutes les formes prescrites par les statuts constitutifs des fiefs de notre Empire.

- « Art. 6. Notre Ministre d'état Intendant général du domaine extraordinaire est chargé de l'exécution du présent décret.
  - « Signé Napoléon.
- « Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé le Duc de Bassano.
- « Pour copie conforme: Le Ministre d'état, Intendant général du Domaine extraordinaire, Signé Defermon.
- « Province de Bremen et Verden. N.º Cent Sept. 107. Procès-verbal de composition d'une Dotation de 4,000.f.
- « Au nom de Sa Majesté Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin:
- « Nous soussigné, Brun d'Aubignose, Commissaire impérial délégué pour l'exécution, dans le pays d'Hanovre et de Munster, des décrets impériaux des 4 août 1807, 10 mars 1808 et 15 août 1809, ordonnant la prise de possession et portant donation des domaines provenant, soit du Prince, soit des États, soit des provinces,
- « Avons procédé à la composition d'un lot de domaines produisant un revenu net de Quatre Mille francs, libre de toutes charges et prestations, mais sans déduction de la contribution ordinaire à laquelle ces domaines se trouveraient imposés, pour en jouir par le donataire, à compter du I<sup>er</sup> juillet 1809, ainsi qu'il suit:

## « Désignation des Biens. Observation.

« Les Titres, Baux et Cueilloirs se trouvent dans les Archives de la Chambre et dans celles des Bailliages. Ceux qui sont dans les Archives de la Chambre, seront remis au Titulaire, lorsqu'll se présentera pour entrer en possession; Ceux qui se trouvent dans celles des Bailliages, étant entre les mains des Receveurs élémentaires ou gérans, sont à la disposition du Titulaire.

# « Bailliage d'Osterholz.

| « Dailliage a Osternoiz.                                            |     |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|
| « Cens sur terres labourables, dûs par trois cent quat              | re- |  |
| vingt six redevables, demeurant dans les Communes d'Oster-          |     |  |
| holz, Scharmbeck, Worpswrede, Hambergen, Guarrembourg               | ct  |  |
| Leesum, payables à la S. <sup>t</sup> Michel (Septembre) . 387. 29. |     |  |
| « Cens sur prés, dûs par cent quarante deux re-                     |     |  |
| devables demeurant à Leesum, Osterholz, Scharm-                     |     |  |
| beck, Worpswrede, Hambergen, et Guarren-                            |     |  |
| bourg, payables à la S.t Michel (Septembre) 183. 16.                | 4.  |  |
| « Cens sur terres labourables, appartenant à la                     |     |  |
| Métairie du S. Lubbern, dûs par seize redevables                    |     |  |
| établis à Scharmbeck et Bahrennrukel, payables                      |     |  |
| à la S. <sup>t</sup> Michel (Septembre)                             |     |  |
| « Cens sur l'achat des Maisons, dit Neuhaus-                        |     |  |
| kauszins, dû par vingt huit redevables établis à                    |     |  |
| Osterholz, payable à la S.t Michel (Septembre) . 50. 7.             | 4.  |  |
| « Cens en bestiaux, consistant en poules de cens                    |     |  |
| sur cheminées, converties en argent, dûs par six                    |     |  |
| redevables demeurant à Broundorf, Worpswrede,                       |     |  |
| payables à la S.t Michel (7.bre)                                    |     |  |
| « Cens en bestiaux, consistant en oies de cens,                     |     |  |
| dûs par W. Schuaars, établi à Worpswede, paya-                      |     |  |
| bles à la S.t Michel (7.bre)                                        |     |  |
| « Cens en bestiaux, consistant en oies de cens,                     |     |  |
| autrefois livrées à Blumenthal, dû par quatorze                     |     |  |
| redevables demeurant à Teuselmoor, et affermé                       |     |  |
| par bail qui expirera le premier mai mil huit cent                  |     |  |
| onze au Bailli Ficher, payable à la S. Michel                       |     |  |
| (Septembre)                                                         |     |  |
| « Dixme de Bled, sur le territoire de Wisle,                        |     |  |
| affermée, par bail qui expirera le premier mai mil                  |     |  |
| huit cent dix, au forestier à cheval Schmidt, de-                   |     |  |
| meurant à Osterholz, payable entre la S.t Martin                    |     |  |
| et Noël (novembre) 50                                               |     |  |
| « Dixme de Bled à Wisle, dûe par des Décima-                        |     |  |

| bles, ressortissant à la terre noble de Sandbeck. Cette Dixme, étant affermée, par bail qui expirera le premier mai mil huit cent onze, aux décimables, moyenant le fermage annuel de — 56. 3. mais la terre noble de Sandbeck percevant au fermage, de deux années l'une alternativement avec le Prince                                                                     |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| de Hanovre, il en résulte un revenu annuel de .  payable entre la S. Martin et Noël (novembre).  « Dixme sur le même bétail, affermée, par bail qui expirera le premier mai mil huit cent dix, au Prévôt Cikenrodt, demeurant à Osterholz, payable                                                                                                                           | 28. 1.4.   |  |
| entre la S.' Martin et Noël (novembre) « Redevances en grains, consistant en avoine mêlée de cens en nature, s'élevant à vingt cinq malters, un himten et demi par an, le himten évalué à douze mariengros, dûes par dix huit redevables demeurant à Hambergen, Heissen-buttel, Vollersrode, Buggenhorn, Fressenbuttel, Pennigbuttel, Buschamp, Brundorf et Stubben, payable | 32. 18     |  |
| « Droits sur les locataires dans le Bailliage<br>d'Osterholz, et Districts de Sandbech, Leesum,<br>Ritterhude, et Heilshorn, payables au premier                                                                                                                                                                                                                             | 50. 18     |  |
| Janvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40         |  |
| ment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58. 32. 1. |  |
| lers, quinze mariengros, cinq pfennings 8 faisant en francs, quatre mille francs                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000.f.     |  |
| « Total de la Dotation : Quatre Mille francs 4000.f.<br>« fait, composé et arrêté la présente Dotation, à un revenu<br>net de la Somme de Quatre Mille francs, sans garantie du plus                                                                                                                                                                                         |            |  |

ou moins de mesure desdits biens. à Hanovre, le treize Novembre mil huit cent neuf; Signé Daubignose. Vû et approuvé par Nous Intendant général de l'armée d'Allemagne; à Scharding, le dix Janvier mil huit cent dix. Signé: Villemanzy. — Pour copie conforme: le Ministre d'Etat; Intendant général du Domaine extraordinaire; Signé: Defermon.

- « Lecture faite, S. A. S. le Prince Archichancelier de l'Empire, au nom de S. M. l'Empereur et Roi, a déclaré à M.º Collin, agissant pour M. le Baron Ferreri, que la concession des biens spécifiés dans le décret ci-dessus transcrit, est faite pour en jouir sous les condictions fixées par les statuts imperiaux du I.er mars 1808, notamment dans les articles 18, 35, 36, 37, 40, 45, 48, 50, 51, 52, 53 et 54 du deuxième statut, et encore sous les conditions fixées par le statut du 4 mai 1809, et autres. Ces statuts ont été lus.
- « S. A. S. le Prince Archichancelier de l'Empire a ajouté que cette concession est faite, en outre, à la condition que, pour se conformer aux dispositions de l'article 18 du second statut du I<sup>er</sup> mars 1808, *M. le Baron Ferreri* paiera dans la caisse de la légion d'honneur et dans celle du Conseil du sceau des titres, à chacune par moitié, le cinquième d'une année du revenu des biens compris aux présentes lettres d'investiture.
- « Pour se libérer de la somme que M. le Baron Ferreri doit verser auxdites caisses, et dont il a déjà payé un cinquième comptant, ainsi qu'il appert par les quittances à lui délivrées un même jour, dix huit septembre dernier, par les S. Robin, Trésorier du Conseil du Sceau des Titres, et Dubois, Caissier général de la Caisse d'amortissement, faisant pour la Légion d'honneur, M. le Baron Ferreri paiera le dix huit Septembre de chacune des années mil huit cent onze, mil huit cent douze, mil huit cent treize et mil huit cent quatorze, la somme de Cent soixante francs, conformément aux annuités qu'il a souscrites, et ainsi que le tout est réglé par le décret impérial du 17 mars 1808.

« Sur l'interpellation faite à M.º Collin, audit nom, par S. A.

- S. Monseigneur le Prince Archichancelier de l'Empire, au nom de S. M. l'Empereur et Roi, M.º Collin a répondu que M. le Baron Ferreri remerciait très-humblement S. M. impériale et royale de la concession qu'elle voulait bien lui faire, qu'il l'acceptait avec reconnaissance, et que lui, M.º Collin en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la procuration ci-devant datée, promettait, tant pour M. le Baron Ferreri que pour ses successeurs, d'accomplir toutes les condictions ci-dessus énoncées et autres contenues dans les deux statuts.
- « Et à l'instant S. A. S. le Prince Archichancelier, après avoir entendu les conclusions du procureur général, et pris l'avis des membres du Conseil, a déclaré au nom de S. M. l'Empereur et Roi, I.º que les biens spécifiés dans le décret du huit avril mil huit cent dix, sont attachés au titre de Baron de l'Empire, conféré par S. M. à M. le Lieutenant Ferreri;
- « 2º Qu'ils ne peuvent être engagés ni hypothéqués; qu'ils devront être vendus le plutôt possible, et au moins la moitié dans vingt ans, et l'autre moitié dans les vingt années suivantes, après que le titulaire aura fait approuver les conditions de la vente et du remploi par le Conseil établi près l'Intendant du domaine extraordinaire;
- « 3° Que la jouissance desdits biens ne peut être assujettie à d'autres charges que celles mentionnées dans les articles composant la seconde section du titre III du deuxième statut;
- « 4º Que lesdits biens seront transmis, avec le titre auquel il sont attachés, à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de M. le Baron Ferreri, auquel il a été, à cet effet, expédié les lettres patentes nécessaires pour jouir de son titre; le tout conformément à la volonté de Sa Majesté;
- « 5° Et que, dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime de *M. le Baron Ferreri*, la condition de retour en la personne de Sa Majesté impériale et royale, ou de ses successeurs, s'accomplira sur les biens spécifiés dans le décret ci-dessus transcrit, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi.

- 1 4 m

« Son Altesse Sérénissime a ordonné qu'expédition des présentes, signée du Prince Archichancelier, et de nous Secrétaire général, serait délivrée à *M. le Baron Ferreri*, pour lui servir de lettres d'investiture des biens ci-dessus détaillés, et qu'une expédition pareillement signée serait présentée, par Son Altesse Sérénissime à Sa Majesté impériale et royale.

« Fait à Paris, les jour, mois et an susdits, et ont signé. — ainsi Signé: Le Prince Archichancellier de l'Empire, Cambacérès, Collin, et le Secrétaire général du Conseil du Sceau des Titres, le Comte Regnier — rayé trois mots nuls = Le Prince Archichancelier de l'Empire, Cambacérès — Le Secrétaire général du Conseil du Sceau des Titres, Le C.te Regnier » (Pergamena nell'Arch. pred. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

1818 - « Per virtù della presente Capitolazione d'affittamento L'Illus.mo Sig.r March. Dom.º Quadro di Ceresole Luog.te Collonello d'Archibugieri Guardie della Porta di S. M. per se e suoi eredi concede a titolo d'affittamento all'Illus.mo Sig.r March.se Marcello Ferreri, fù Sig.r March.se Onorato, Stipulante ed Accettante per se L'Illus.mo Sig.r Cavag.e Pietro Ferreri di lui Zio qui presente stipulante ed accettante per se suoi eredi li seguenti membri situati nella Casa propria del Preff.º Sig. Mar. se sotto la Parrocchia di S. Carlo - sezione Monviso - contrada degli Acconciatori isola S.ta Cristina porta N.º 15 cioè Dodici Membri al Piano nobile, ed un Mezanello con Crotta, e due Soffitti, Unitamente alli Mobili affissi, ed infissi, descritti in nota a parte dalle Sig.º Parti sottos.ta, che si dichiarano in buon stato, ed in tale stato da restituirsi in fine della locaz.º - Il detto affittamento avrà luogo per il corso d'anni nove prossimi cominciandi col p.mo Aprile dell'anno mille ottocento dicianove.................

Fatta per doppio originale a Torino li 24 x.bre 1818 — Dom. co Gio. Quadro M.se di Ceresole — Per il March.se Marcello Ferreri Pietro Ferreri — Luigi Ardoino T.nio — Gius.e Morino Testimo.o » (Arch. pred.).

1821 — « Passaporto all'interno — In Nome di S. M. Vit-

torio Emanuele . . . . . Il Sindaco della Città d'Alassio prega tutte le Autorità Civili, e Militari che dipendono da S. M. a lasciar liberamente circolare da Alassio a Genova L'Illo Sig. Marchese Marcello Ferreri fu Onorato nativo di Alassio dimorante a Alassio e ad accordar ajuto e protezione in caso di bisogno. Deliberato sulla conoscenza personale del medesimo. Il presente Passaporto è valevole per un anno — Fatto a Alassio li 22 Agosto 1821 — per il Sindaco impedito ed in mancanza di V. Sindaco Il Seniore del Consiglio Antonio Testa (?) = Connotati: Età anni 34 — Statura oncie 39  $^3/_4$  — Capelli Castagni — Ciglia Id. — Occhi Griggi — Fronte scoperta — Naso mediocre — Bocca piccola — Mento pontuto — Barba Castagna — Viso Ovale — Colorito Bruno — Segni particolari con una Gamba di legno . . . . » (Arch. pred.).

1822 - « Ill.mo Sig.r Sig.r P.on Coll.mo - Li Sig.ri Sindaco, e Consiglieri della Comunità del luogo di Cumiana, antico Feudo della Nobilissima Famiglia Canalis Conti, e Signori di detta Comune, fra li di cui Successori viene V. S. Ill.ma annoverato, dovendo sciegliere, e Costituire un Procuratore all'oggetto di presentarsi al Cospetto di S. M. in Torino li quatordeci dell'imminente Marzo, ed ivi prestare il giuramento prescritto dall'Art. 6 del R.º Editto delli 11: Decembre 1821: sull'anima d'essi Costituenti, e della Comunità sudetta, non seppero scorgere chi, per tutti li titoli, puotesse meglio di V. S. Ill. ma rappresentarli in tale circostanza, ond'è, che pieni di fiducia non sarebbe ella per disdegnare la loro scielta, addivennero alla nomina in Capo di V. S. Ill. ma sostituendoli, occorrendo, il Sig. r Conte Canera di Salasco Gran Croce, e Maggiore Generale. - La Confidenza che la Comunità unanimemente ripone nella bontà di V. S. Ill. ma, spera questa verrà da lei riguardata come testimonio verace di quel profondo rispetto, e costante Divozione, che le professa, per il che ardisce di presentarle qui unita copia dell'atto di nomina, che spera degnerà ella di accettare. - E nel testificarle li loro sentimenti della più viva ricconoscenza, con sommo rispetto pregiansi prottestarsi - Di V. S. Ill.<sup>ma</sup> — Cumiana li 25. Febbrajo 1822. — Umill.<sup>mi</sup> ed Oss.<sup>mi</sup> Servitori — Per detta Comunità *Giustetti Sindaco*.

« Copia di Atto di prestazione di Giuramento Solenne, con nomina di Procuratore della Comunità di Cumiana.

« L'anno del Signore 1822, ed alli tredeci del mese di Gennaio - Li Sig.ri Giacomo Giustetti Sindaco, e Consiglieri Pietro Crosa fu Gioanni Battista, Giuseppe Mollar fu Matteo, Francesco Genesio fu Gioanni Battista, Battista Lanza fu Battista. Gioanni Francesco Falea fu Pancrazio, e Francesco Reale fu Tomaso nativi detto Crosa di Chivasso, e gli altri del presente luogo, ove tutti dimorano, in oggi componenti l'Amministrazione Comunale di Cumiana, essendosi radunati avanti l'Altar Maggiore della Chiesa Parrochiale della Motta, con assistenza de' Sig.ri M.to Rev.do Sig.r D. Domenico Perucca Prevosto, ed Ill.mo Sig.r Giudice Av.o Mattia Bessone, e de' Sig. ri Testimoni Maggiore Leandro Bessano, e Not. Gioanni Bruno, e del sottoscritto Segretario di detta Amministrazione. Li Signori Sindaco e Consiglieri all'oggetto di prestare il Giuramento prescritto all'art. 6. del R.º Editto delli 11. di Decembre 1821., fattasi perciò lettura di detto R.º Editto i Signori Sindaco e Consiglieri sovra nominati hanno costituito per loro Procuratore il Sig. Marchese Ferreri Luca Marcello di Bauzone, sostituendogli occorendo il Sig. Conte Canera di Salasco Gran Croce, e Maggiore Generale all'oggetto di presentarsi al Cospetto di S. M. in Torino il 14 Marzo 1822, e prestare il giuramento anzidetto sull'anima de' Costituenti, ed a nome della Comunità sudetta, come difatti i detti Sindaco e Consiglieri hanno prestato individualmente detto Giuramento ne' termini seguenti:

- « Noi Sindaco, e Consiglieri della Comunità di Cumiana giu-
- « riamo di essere fedeli a Dio, ed alla Maestà del Re nostro
- « Signore Carlo Felice e de' suoi Reali Successori, promettendo
- « di essere sempre buoni, e leali sudditi alla Maestà Sua, e
- « generalmente di non permettere alcuna cosa contro il suo
- « servizio, ed anzi di concorrere alla difesa della sua Real

« persona, della Corona, e dello Stato in ogni modo possi-« bile ».

« Del che tutto si sono concedute le opportune Testimoniali, e si è esteso il presente Instromento, che fu letto a chiara, ed intelligibil voce ai Sig.<sup>ri</sup> Costituenti, i quali si sono sottoscritti con me Segretario, e Sig.<sup>ri</sup> Testimonj.

« Sottoscritti in originale Giacomo Giustetti Sindaco, Pietro Crosa Consigliere, Giuseppe Mollar Consigliere, Francesco Genesio Consigliere, Battista Lanza Consigliere, Falca Gioanni Francesco Consigliere, Reale Francesco Consigliere, Leandro Bessano Testimonio, Gioanni Bruno Testimonio, Gianni Domenico Perucca Prevosto, Bessone Giudice, e manualmente Melchior Bessano Segretario — Per copia conforme al suo originale Melchior Bessano Segr.º (Arch. pred.).

1827 — « Ministero di Guerra e Marina — Guerra — 3° Divisione — N° 703 — All' Ill. mo Sig.r Marchese Marcello Ferrero Gubernatis (Torino).

« Torino il 21 Aprile 1827. — Avendo S. M. favorevolmente accolte le supplicazioni da V. S. Ill.ma innoltrate al Rº Trono si è degnata di decorarla del grado di Capitano di Cavalleria con facoltà di far uso dell'uniforme della R.ª Armata. — Mi riesce oltremodo grato di recarlene l'annuncio onde possa far ritirare dal Ministero le provvigioni che le conferiscono tal grado ed ho l'onore di confermarle gli atti della mia singolar divozione,

« Il Primo Segretaro di Guerra e Marina Des Geneys » (Arch. pred.).

1830-1831 — « Prove di Nobiltà esibite dal Signor Marchese Luca Marcello Ruggero Ferreri De Gubernatis di Ventimiglia per la sua ammissione all'Abito e Croce di Giustizia del Sacro Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro a cui venne autorizzato il 1º Aprile 1831.

« CAROLUS FELIX Dei gratia Rex Sardiniæ, Cypri, et Jerusalem, Dux Sabaudiæ, Montisferrati, et Genuæ, Princeps Pede-

montis et totius Militiæ, et Religionis Sanctorum Mauritii, et Lazari, Bethleem, et Nazareth, Hierosolimitani Ordinis Sancti Augustini, citra, et ultra Mare, et per universum Orbem humilis Et Generalis Magnus Magister

«Dilectis Nobis in Christo Equiti D. Aloysio Josepho Alexandro Canera a Salasco, et Equiti D. Cesari Riccardi a Lantosca, Equitibus Militibus Professis, Supplex petiit Marchio Marcellus Ferreri De Gubernatis a Ventinilia Niceæ natus, ut eum in sacrum Militum (\*) Sanctorum Mauritii et Lazari Ordinem cooptari annueremus; Nos vero spe haud dubia freti, probum eum, et fortem Militem Christiani nominis defensorem, pauperumque adjutorem futurum, auctoritatem, qua pollemus vobis impertiendam censuimus, ut ad præscriptum placiti Regii dati die 27. decembris anno 1816; agentes præstito prius Sacramento, ea omnia peragatis, quæ necessaria duxeritis ad probandam eorum fidem, quæ infra proponuntur ad originem nobilitatem, mores, et reliqua Petentem spectantia, de quibus vobis liquido constare opus, ut jure, meritoque secundum Ordinis Sanctiones receptus Miles habeatur. Ut itaque probationum veritas manifesto pateat viros nobiles, aut integræ saltem famæ, quorum dictis acquiescere possitis in patria eiusdem petentis non ab ipso candidato, aliove eius nomine exhibendos, sed a vobis seligendos, delato prius jurejurando interrogabitis, eorumque testimonia, et gestorum seriem in scriptis redigi facietis, eumdem porro petentem in antecessum a vobis commonefactum volumus futurum, ut insignibus exutus ab Ordine ignominiæ causa mittatur, si falsi aliquid in actis, vel probationibus deprehendi contigerit, diuturno quamtumvis tempore in eo permanserit, aliasque causas prætendat. Operam insuper dabitis, ut hujuscemodi acta a vobis subscripta, atque obsignata, nec non literæ vestrum de actis suffragium significantes Magnæ Crucis Equiti D. Josepho Francisco Mussa Primo Nostri Magni Magisterii ejusdem Ordinis a Secretis, et a Consiliis mittantur; In

<sup>(\*)</sup> Militarem?

quorum fidem has literas manu Nostra firmatas, Nostroque Magni Magistri sigillo obsignatas dedimus. Taurini die vigesima quarta aprilis anno millesimo octingentesimo trigesimo, et Regni Nostri decimo.

« Sequuntur Articuli. I. Quod ex legitimo matrimonio procreatus sit. II. Quod fidem Catholicam et Apostolicam profiteatur, et a parentibus descendat, qui eam pariter sint professi. III. Quod loesæ Majestatis divinæ, vel humanæ crimine convictus non sit. IV. Seu alterius cujusquam atrocis delicti. V. Nec ulla notatus infamia. VI Non homicida. VII Non bigamus. VIII. Quod mente, et corpore sanus sit. IX Quod non sit minor annorum septemdecim. X Quod eius persona nulli sit obnoxia, aut obligata. XI Quod non sit oboeratus, aut ære alieno gravatus. XII Quod pater, mater, avi, aviæ, tam paterni, quam materni orti sint ex nobilibus progenitoribus. XIII Quod nobilium more vixerint, nec ullam artem, quæ nobilitati labem inurat exercuerint. XIV Quod ostendat, et probet paterni, ac materni generis stemmata suis picta coloribus.

« Firmatus Carolus Felix — Controsignatus Mussa — Subscriptus D. Pius Vidua Magnus Cancellarius

« R.º R.ºº 48 Prov. C.¹e 20. — R.º 10. Em. C. 87. — Sottoscritto Avv.¹º Gianolio Controllore Generale.

« = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 3. Febbrajo 1882. — Il Capo Archivista F. Moris ».

« IL RE DI SARDEGNA di Cipro, e di Gerusalemme Duca di Savoja, di Monferrato, e di Genova, Principe di Piemonte ecc. Generale Gran Mastro — Aderendo noi alle supplicazioni umiliateci dal Marchese Marcello Ferreri De Gubernatis nato in Ventimiglia (\*) Postulante l'abito, e Croce di giustizia della Sacra Religione ed Ordine Nostro Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro per il presente di Nostra mano firmato, ed autorità Suprema

<sup>(\*)</sup> Dall'atto di nascita del marchese Marcello, che sarà fra poco riferito, si vedrà che egli nacque a Nizza e non a Ventimiglia.

Magistrale partecipato il parere del Consiglio della detta Sacra Religione, permettiamo ad esso Marchese Marcello Ferreri De Gubernatis di fare le sue prove di Nobiltà, vita e costumi fuori de' Luoghi Originari. Mandando al predetto Consiglio, ed alli Commissari di così osservare non ostante la contraria disposizione delle Commissionali da noi oggi firmate a favore dello stesso Postulante, e del § 9. delle Regie Magistrali Patenti 27 dicembre 1816., al che tutto abbiamo derogato, e deroghiamo; Che tal è mente Nostra. — Dato Torino il 24 Aprile 1830. — Firmato Carlo Felice — Controsegnato Mussa — Sottoscritto D. Pio Vidua Gran Cancelliere

« R.º R.º 48. Prov. C.<sup>te</sup> 21. — R.º 10. Em. C.<sup>te</sup> 87 — Sottoscritto Avv.<sup>to</sup> Gianolio Controllore Generale.

« = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 3. Febbrajo 1882. — Il Capo Archivista F. Moris ».

« Il Re di Sardegna di Cipro, e di Gerusalemme Duca di Savoja, di Monferrato, e di Genova Principe di Piemonte etc. Generale Gran Mastro - Aderendo Noi alle supplicazioni umiliateci dal Marchese Marcello Ferrero De Gubernatis di Ventiniglia ammesso a far prove di giustizia nella sacra Religione, ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro per Commessionali Nostre in data 24 Aprile dello scadente anno, gli permettiamo valersi a giustificazione del suo secondo quarto paterno, Grimaldi di Sause, delle prove fatte in ottobre 1823, dal suo cugino germano in secondo grado Cavaliere D. Vincenzo Andrea Maria Ignazio Caravadossi del Toet Milite del Nostro Real Ordine di Savoja, in allora Capitano dei Nostri Carabinieri Reali, attualmente Maggiore di Cavalleria, e Nostro Console generale pel territorio degli Stati uniti d'America; a giustificazione poi del suo primo quarto materno, Canalis di Cumiana, delle prove fatte in 1789, dal suo avolo Conte e Cavaliere di Gran Croce Don Francesco Giacinto Canalis di Cumiana Grande della Nostra Corona; e finalmente a giustificazione dell'ultimo suo quarto materno, Alfieri di Cortemiglia, di quelle fatte in

1762. dal Cavaliere di Gran Croce D. Gioanni Batista Pellegrino Alfieri, Vicerè di Sardegna, fratello del suo bisavolo Conte Antonio Alfieri di Cortemiglia, e ciò mediante consti dei rispettivi vincoli di parentela, e che tutte le dette prove siano state ammesse di giustizia: — Mandiamo al Consiglio d'essa Sacra Religione, ed alli Cavalieri Commessari di così osservare non ostante la contraria disposizione delle Commessionali, ed ogni altra cosa in contrario, cui deroghiamo; Che tale è Nostra mente. — Dato Genova il 25 Dicembre 1830. — Firmato Carlo Felice — Controssegnato Barbaroux — Sottoscritto D. Pio Vidua Gran Cancelliere.

- « R.º R.º 48. Prov. C.te 22. R.º 10. Em. C.te 87 Sottoscritto Avv. Gianolio Controllore Generale
- « = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano Torino, 3 Febbrajo 1882 Il Capo Archivista  $F.\ Moris$  ».
- « Il Re di Sardegna di Cipro, e di Gerusalemme Duca di Savoja, di Monferrato e di Genova Principe di Piemonte etc. Generale Gran Mastro - Il Marchese Marcello Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia, ammesso a far prove di giustizia per Commissionali Nostre delli 24 Aprile anno scorso, trovandosi mutilo della gamba destra. Ci ha umilmente supplicato di dispensarlo dal requisito della dispostezza della persona prescritto dal §º 8.º delle anzidette Lettere Commessionali, e considerando Noi esser Egli incorso in simile diffetto in seguito a fazione militare, Ci siamo mossi a trattarlo favorevolmente dispensandolo, siccome per il presente di Nostra mano firmato lo dispensiamo dal prescritto del mentovato articolo con abilitarlo, quello non ostante, a far prove di Nobiltà, vita e costumi in questa Sacra Religione. Mandiamo al Consiglio d'esso Sacro Ordine Equestre, ed alli Cavalieri Commessari di così osservare non ostante la contraria disposizione delle Commessionali, ed ogni altra cosa in contrario cui deroghiamo. Che tale è mente Nostra. Dat. Torino il 5 febbraio 1831. - Firmato Carlo Felice - Controssegnato Mussa — Sottoscritto D. Pio Vidua Gran Cancelliere.

« R.º R.º 48 Prov. C.<sup>to</sup> 23. — R.º 10. Em. C.<sup>to</sup> 87. — Sottoscritto Avv.<sup>to</sup> Gianolio Controllore Generale.

« — Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 3. Febbrajo 1882. — Il Capo Archivista *F. Moris* ».

« Ego infrascriptus Vicarius Ecclesiæ Parochialis sub Titulo Sancti Iacobi Apostoli fidem facio in Libris Baptizatorum reperiri prout sequitur: - Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo quinto, die vigesima secunda Octobris, Ego infrascriptus baptizavi infantem die 20.ª huius hora tertia pomeridiana gallica natum ex Conjugibus hujus Paroeciæ Illustrissimis D. D. Marchione Honorato Ioanne Baptista Ferrero Gubernatis Ventimiglia (\*), et Aloysia Monica Canalis a Cumiana cui impositum est nomen Marcellus, Lucas, Ruggerius Aloysius Joachimus. Patrini fuere Illustrissimi Domini Joachimus Ferrero Præsbiter, et comitissa Julia Canalis a Cumiana nata Alfieri (\*\*), quorum nomine infantem tenuere Illustrissimi Domini Eques Petrus Michael Ferrero Gubernatis Ventimiglia, et Comitissa Josepha Lovera De Maria nata Alfieri a Castagnola - In fidem Fra Joachim Ferdiani Curatus - In quorum fidem Datum Nicææ die Decima Januarii 1831 - Firmatus Raimundus Binetti Vicarius - Visa, ac vera per Nos recognita suprascripta attestatione, eamdem tam in judicio, quam extra, hic et ubique fide dignam declaramus - Nicææ die Undecima Januarii 1831 -Firmatus Canonicus a Villa Rey Vicarius Generalis - Subscriptus A. Passeronus Canonicus Secretarius. = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano - Torino, 3. Febbraio 1882. - Il Capo Archivista F. Moris ..

<sup>(\*) «</sup> patritio genuensi »: sta pure scritto nell'atto originale dei libri dei battezzati della parrocchia di San Giacomo.

<sup>(\*\*)</sup> La contessa Giulia di Cumiana era sorella di Vittorio Alfieri.

dell'Ill. " Sig. r Marchese Luca Marcello Ruggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia « Albero Genealogico Dimostrativo dei quattro quarti di nobillà in linea ascendente



Firmato all'originale – Francesco Porta Rº Notaio = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano – Torino, 15. Maggio 1882. – Il Capo Archivista F. Moris ».

Quest'albero genealogico porta miniati i seguenti stemmi:

- 1º Ferrero d'Alassio: bandato di nero e d'oro con corona marchionale;
- 2º De Gubernatis: troncato di rosso e d'argento a sei crocette trifogliate col piede aguzzato; tre, mal ordinate, nel primo; tre, poste due ed una, nel secondo; dell'uno nell'altro con corona comitale;
- 3° Grimaldi di Sauze: fusato d'argento e di rosso con corona baronale;
- 4º Ferrero di Nizza: d'argento col leone d'azzurro, linguato ed armato di rosso (\*) con corona marchionale;
- 5º Canalis di Cumiana: d'oro col leone di nero, linguato ed armato di rosso, colla banda di rosso attraversante con corona comitale, da cui sorge un albero al naturale, sopra del quale svolazza una lista azzurra foderata di rosso, portante il motto tem viendra;
- 6º Pallavicino: scaccato di tre tiri, caduno di quattro pezzi, di rosso e d'argento, col capo d'oro all'aquila di nero coronata dello stesso con corona marchionale;
- 7º Alfieri di Cortemiglia: d'oro coll'aquila di nero, rostrata, membrata e coronata di rosso — con corona comitale;
- 8º Maillard di Tournon: d'azzurro con un albanay (uccello acquatico) d'argento, membrato di rosso con corona marchionale.
- « Testimoniali di presentazione di Regie Commessionali, Biglietto fede di battesimo ed Albero Genealogico.
- « L'Anno del Signore Mille ottocento trentuno, ed alli ventinove del mese di Marzo in Torino, giudicialmente avanti gli

<sup>(\*)</sup> V. nella pag. 20° la nota 2° — Forse, per far più presto, nell'albero genealogico del Marchese postulante si diede a questi Ferrero di Nizza lo stemma dei Ferrero di Biella; ma parmi che essi fossero dei Ferrero di Mondovì signori di Sauze. E in questo caso la baronessa Anna Francesca Catterina Grimaldi-Ferrero, sorella probabilmente del cardinale Ferreri vescovo di Vercelli, avrebbe portato nella casa Grimaldi il feudo di Sauze (V. la II° tav. genealogica dei nobili Ferrero di Mondovi).

Illustrissimi Signori Cavaliere D. Luigi Giuseppe Placido Alessandro Canera di Salasco, Maresciallo d'Alloggio della seconda compagnia delle Guardie del Corpo di S. M., Cavaliere D. Cesare Riccardi di Lantosca, Maggiore Comandante i depositi di reclutamento, Ambi Cavalieri Militi professi dell'Ordine Equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro, Commissari di S. S. R. M. Generale Gran Mastro dell'anzidetto Ordine per queste prove specialmente deputati: — È personalmente comparso l'Ill.mo Sig. Marchese Marcello Luca Ruggero Ferrero De Gubernatis di Ventiniglia, Patrizio Genovese, nato in Nizza Marittima, il quale espone alle SS. LL. Ill. me essersi S. S. R. M. Generale Gran Mastro di questo Sacro Ordine degnata di concedergli le Reali sue Patenti di Commissione in capo loro per procedere alle sue prove di Nobiltà, vita, e costumi fuori de' luoghi originari, e come dalle stesse Reali provvisioni che ha l'onore di originalmente quivi presentare in data delli ventiquattro Aprile 1830. da S. M. firmate, debitamente spedite, sigillate e controssegnate dall'Ill.º Sig. Cavaliere Gran Croce D. Giuseppe Francesco Mussa Consigliere, e Primo Segretario di S. M. pella Regia Segreteria del Gran Magistero della Sacra Religione, ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro. Più produce la sua fede di battesimo estratta dai libri Parrochiali della Chiesa di S. Giacomo Apostolo di Nizza sottoscritta Raimundus Binetti Vicarius = legalizzata alla Curia Vescovile di Nizza li Undici gennajo ultimo scorso sottoscritta Canonicus Villa Rey Vicarius Generalis - Sottosegnata A. Passeronus Canonicus Secretarius. — Richiedendo le SS. LL. Ill. me di procedere alle prove dalle suddette Reali provvisioni prescritte, e di concederle di suoi detti, instanze e produzioni pubbliche testimoniali. - Il che udito li prefati Ill.<sup>mi</sup> Signori Cavalieri Commissari inseguendo la richiesta suddetta, vedute e col dovuto rispetto ricevute le Reali Patenti Commissionali, e Biglietto avanti prodotti si sono offerti pronti di ubbidire a Sovrani comandi di S. S. R. M. Generale Gran Mastro dell'anzidetto Ordine. Al qual effetto prestato per essi giuramento col toccarsi cadun di

loro la propria Croce l'uno, in cospetto dell'altro, e fatta al detto Sig. Marchese postulante l'ammonizione e protesta da dette Regie Commessionali ordinata, e dal § 11. delle Regie Magistrali Patenti 27. dicembre 1816. hanno mandato, e mandano procedersi alle richieste prove, ed a me Regio Notaio, e Ricevidore assunto infrascritto di quelle ridurre in atti pubblici, concesse intanto al detto Signor Marchese postulante le testimoniali domandate. Le quali sono state dai prefati Illustrissimi Signori Cavalieri Commissari concesse, e da me infrascritto ricevute. — Firmato Francesco Porta R.º Notaio — Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 3. Febbraio 1882. — Il Capo Archivista F. Moris ».

#### « Teste Primo

- « Assunto l'Ill.mo Sig. Conte D. Marcellino Cravetta di Villanovetta Capitano nel Corpo dei Carabinieri Reali, il quale suo giuramento mediante, che ha prestato col toccarsi la propria Croce a modo e forma de' Cavalieri di quest'Ordine, ed a delazione degli Illustrissimi Signori Cavalieri Commissari informando per le prove di nobiltà, vita e costumi dell'Ill.mo Signor Marchese Marcello, Luca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia, nato in Nizza Marittima, postulante l'abito e Croce di Giustizia della Sacra Religione, ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro. Interrogato in primo luogo sul § 13. degli Statuti di quest'Ordine; cioè se egli è parente, debitore, creditore, o congiunto di cognazione spirituale coll'Ill.º Sig. Marchese postulante Rispose negativamente. Interrogato poscia sovra ciascheduno degli articoli delle Regie Commessionali Rispose quanto segue:
- « Articolo 1º Che l'Ill.mo Signor Marchese Postulante sia nato da legittimo matrimonio.
- « R. Ho l'onore di conoscere da lunga pezza la famiglia dell'Ill. Sig. postulante e posso con tutta verità deporre affermativamente sulla legittimità dei suoi natali.

- « Articolo 2º Che professi la religione Cattolica, e discenda da Maggiori, i quali l'abbiano similmente professata.
- « R. Egli professa apertamente la Nostra Santa Religione, e discende da persone, che lasciarono fama di averla professata.
- « Articolo 3º Che non sia reo di delitto di Lesa Maestà divina, nè Umana.
- « R. Non ha mai dato il menomo sospetto su questo punto, essendo egli anzi conosciuto come persona timorata della divina ed Umana giustizia.
- « Articolo 4º Che non abbia mai commesso verun atroce delitto.
  - « R. Mi riferisco alla deposizione precedente.
  - « Articolo 5° Che non sia notato d'infamia.
- « R. Le nobili sue azioni non lasciano luogo a riputarlo notato di infamia, anzi gli hanno conciliato la pubblica estimazione.
  - « Articolo 6º Che non sia omicida.
  - « R. Negativamente.
- « Articolo 7° Che non sia bigamo; cioè che non abbia sposato una vedova ovverocchè egli vedovo non sia passato ad altre nozze.
- « R. Trovasi congiunto in matrimonio colla *Ill.ma Signora Maria Teresa dei Conti Panissera*, ed erano entrambi nubili all'epoca delle loro nozze.
  - « Articolo 8º Che sia sano di mente, e di corpo.
- « R. I ragionati suoi discorsi, e le savie sue azioni lo fanno conoscere sano di mente. Sano egli è pure della persona, tranne che trovasi mutilo di una gamba in seguito a ferita riportata sul campo d'onore.
  - « Articolo 9° Che non sia minore d'anni diecisette.
  - « R. Si trova egli in età d'anni quarantacinque circa.
- « Articolo 10° Che la di lui persona non abbia veruna soggezione, o dipendenza.
  - « R. Non ad altri che a S. M.
  - « Articolo 11º Che non sia oberato di debiti.

- « R. Egli è provvisto di competente patrimonio, ed a me non risulta che sia oberato da debiti.
- « Articolo 12º Che gli ascendenti del Signor postulante siano nati da nobili progenitori.
- « R. Discende certamente da Nobili progenitori l'Ill.<sup>mo</sup> postulante essendo il proprio suo casato antico, e rinomato in questi Stati d'onde poi i di Lui antenati si allontanarono recandosi ad abitare nella riviera di Genova; ed in detta città furono ascritti all'Albo dei nobili. Per quanto poi ai Grimaldi, Canalis di Cumiana, ed Alfieri di Cortemiglia, che gli appartengono per cognazione, non vi è luogo a dubitare della Antica Nobiltà loro essendo cosa pubblica e notoria.
- « Articolo 13° Che tali ascendenti abbiano sempre vissuto nobilmente.
- « R. Non mi risulta che alcuno de' suoi ascendenti abbia degenerato dalla nobiltà sua.
- « Articolo 14º Che gli Ascendenti anzidetti abbiano sempre fatto uso dei loro stemmi gentilizi.
  - « R. Non mi risulta il contrario.
- « Sapendo quanto sovra per le cause di scienza avanti espresse, e per essere cosa pubblica, e notoria; Sopra li generali interrogato. Risponde: Io mi chiamo come sovra, sono figlio del fu Conte Giovanni Francesco, nativo di Savigliano, ed in questa Città residente, in età d'anni trentatrè, e possedo pel valore di lire Centomila e più. E precedente lettura, e Conferma di detta sua deposizione, si è sottoscritto. Firmato Marcellino Cravetta di Villanovetta.

#### « Teste 2°.

« Assunto l'Ill.mo Sig. Cavaliere Paolo Pastoris di Casalrosso, Capitano nelle Regie Armate, il quale suo giuramento mediante, che ha prestato toccate corporalmente le scritture a mani, ed a delazione degli Illustrissimi Signori Cavalieri Commissari — Informando per le avanti scritte prove di Nobiltà, vita, e costumi dell'Ill.mo Signor Marchese Marcello Luca Roggero Fer-

rero De Gubernatis di Ventimiglia, nato in Nizza Marittima, postulante l'Abito, e Croce di giustizia di questa Equestre religiosa Milizia. — Interrogato in primo luogo sul § 13º degli Statuti di quest'Ordine; cioè se egli è parente, debitore, Creditore, o congiunto di cognazione spirituale coll'Ill. mo Sig. Marchese postulante Rispose negativamente. — Interrogato poscia sovra ciascheduno degli Articoli delle Regie Commessionali — Rispose quanto segue:

- « Articolo 1º Che l'Ill.mo Signor Marchese postulante sia nato da legittimo matrimonio.
- « R. Non ho mai sentito a muovere il menomo dubbio sulla legittimità de' suoi natali.
- « Articolo 2º Che professi la religione cattolica, e discenda da Maggiori, i quali l'abbiano similmente professata.
- « R. Professa la fede Cattolica, e discende da persone, che non lasciarono dubbio sulla loro professione religiosa.
- « Articolo 3° Che non sia reo di delitto di Lesa Maestà divina, nè umana.
- « R. L'Ill.mo Signor Postulante professa le più sane massime, e non lascia il menomo sospetto a questo riguardo.
- « Articolo 4° Che non abbia mai commesso verun atroce delitto.
  - « R. Negativamente.
  - « Articolo 5° Che non sia notato d'infamia.
  - « R. Gode anzi la pubblica considerazione.
  - « Articolo 6º Che non sia omicida.
  - « R. Negativamente.
- « Articolo 7° Che non sia bigamo, cioè che non abbia sposato una vedova, ovverocchè egli vedovo non sia passato ad altre nozze.
- « R. Trovasi congiunto in matrimonio colla *Illma Signora Maria Teresa dei Conti di Panissera*, ed erano entrambi nubili all'epoca del loro matrimonio.
  - « Articolo 8º Che sia sano di mente e di corpo.
  - « R. Non occorre il menomo dubbio sulla integrità della

sua mente, e non ha difetto nella sua persona che di essere mutilato di una gamba in seguito a ferita riportata alla Guerra.

- « Articolo 9° Che non sia minore d'anni diecisette.
- « R. Trovasi in età d'anni quarantacinque circa.
- « Articolo 10° Che la di lui persona non abbia veruna soggezione, o dipendenza.
  - « R. Non dipende, nè è soggetto ad altri che a S. S. R. M.
  - « Articolo 11º Che non sia oberato di debiti.
  - « R. Negativamente.
- « Articolo 12. Che gli ascendenti dell'Ill.<sup>mo</sup> Signor Marchese postulante siano nati da nobili progenitori.
- « R. La famiglia Ferrero a cui appartiene il Signor postulante è ascritta alla nobiltà Genovese. Antichissime poi per nobiltà, e per lustro le famiglie Grimaldi, Canalis di Cumiana, gli Alfieri di Cortemiglia, che compongono i tre rimanenti Quarti del suo Albero Genealogico.
- « Articolo 13° Che tali ascendenti abbiano sempre vissuto nobilmente.
- « R. Ben lungi dal tralignare con Azioni vili, od arti meccaniche dall'avita loro nobiltà, gli ascendenti dell'Ill. mo Signor postulante l'accrebbero anzi col lustro delle Cariche da loro coperte.
- « Articolo 14º Che gli ascendenti anzidetti abbiano fatto uso dei loro stemmi gentilizi.
  - « R. Affermativamente.
- « Sapendo quanto sovra per le cause di scienza avanti espresse, e per essere cosa pubblica e notoria. Sopra li generali interrogato. Risponde: Io mi chiamo come sovra, sono figlio del fu Signor Conte Severino, nativo di Cigliano, e residente in questa città, in età d'anni quarantadue, e possedo pel valore di lire trentamila e più. E precedente lettura e conferma di detta sua deposizione si è sottoscritto. Firmato: Pastoris di Casalrosso.

## « Teste 3°.

- « Assunto l'Ill.º Sig. Cavaliere Vittorio Seyssel D'Aix, Luogotenente nel Corpo Reale d'Artiglieria, Scudiere di S. A. R. la Principessa di Carignano, il quale suo giuramento mediante, che ha prestato toccate corporalmente le scritture a mani, ed a delazione degli Ill.<sup>mi</sup> Sig. Cavalieri Commissarj informando per le avanti scritte prove di Nobiltà, vita e costumi dell'Ill.mo Sig. Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia, nato in Nizza Marittima, postulante l'Abito, e Croce di giustizia della Sacra Religione, ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro. Interrogato in primo luogo sul § 13. degli Statuti di quest'Ordine, cioè se egli è parente, debitore, Creditore, o congiunto di cognazione spirituale coll'Ill.º Sig. Marchese postulante, Rispose negativamente. Interrogato poscia sovra ciascheduno degli Articoli delle Regie Commessionali; Rispose quanto segue:
- « Articolo 1º Che l'Ill. $\overline{mo}$  Sig. Marchese postulante sia nato da legittimo matrimonio.
- « R. Non pervenne mai a mia notizia il menomo dubbio sulla legittimità dei Natali del Nobile Signor Postulante.
- « Articolo 2º Che professi la religione Cattolica, e discenda da Maggiori, i quali l'abbiano similmente professata.
- « R. Non ho pure alcun dubbio sulla professione sua religiosa, nè su quella de' nobili suoi ascendenti.
- « Articolo 3º Che non sia reo di delitto di Lesa Maestà divina nè umana.
- « R. L'Ill. $_{mo}$  Sig. Postulante non ha mai lasciato in nessuna circostanza temere sulla riverenza sua verso Dio, e sull'attaccamento suo al Real Trono.
- « Articolo 4° Che non abbia mai commesso verun atroce delitto.
  - « R. Non ha egli mai commesso alcuno di questi delitti.
  - « Articolo 5° Che non sia notato d'infamia.
- « R. Ben lungi dall'essere notato d'infamia trovasi al possesso della pubblica stima.

- « Articolo 6º Che non sia omicida.
- « R. Negativamente.
- « Articolo 7º Che non sia bigamo; cioè che non abbia sposato una vedova, ovverocchè egli vedovo non sia passato ad altre nozze.
- « R. Trovasi congiunto in matrimonio colla *Ill.ma Signora Maria Teresa dei Conti Panissera*, ed erano entrambi nubili all'epoca delle loro nozze.
  - « Articolo 8º Che sia sano di mente e di corpo.
- « R. La saviezza delle sue azioni, comprova l'integrità della sua mente, e la sanità sua fisica non soffre difetto che nell'esser privo di una gamba, di cui fu mutilato alla guerra.
  - « Articolo 9° Che non sia minore d'anni diecisette.
  - « R. Io lo reputo d'anni quarantacinque circa.
- « Articolo 10° Che la di lui persona non abbia veruna soggezione, o dipendenza.
  - « R. Negativamente.
  - « Articolo 11º Che non sia oberato di debiti.
- « R. Non ho mai sentito asserire che possa essere oberato da debiti.
- « Articolo 12º Che gli ascendenti del Sig. Marchese postulante siano nati da nobili progenitori.
- « R. Gli ascendenti dell'Ill.mo postulante appartengono ai Nobili Casati Ferrero-Grimaldi-Canalis di Cumiana, ed Alfieri di Cortemiglia; i primi dei quali erano Nobili della Genovese Repubblica, i secondi nobilissimi della Riviera di Nizza, gli altri poi cospicui per nobiltà, e per Cariche di Corte, e di Spada, coperte in questi Regii Stati. Su di tutti poi mi riferisco alla notorietà pubblica.
- « Articolo 13° Che tali ascendenti abbiano sempre vissuto nobilmente.
- « R. Nessuno di loro, per quanto io mi sappia non ha mai degenerato dall'avita nobiltà sua.
- « Articolo 14° Se gli ascendenti anzidetti abbiano sempre fatto uso dei loro stemmi gentilizi.

- « R. Affermativamente.
- « Sapendo quanto sovra per le cause di scienza avanti espresse, e per essere cosa pubblica, e notoria, Sopra li generali interrogato. Risponde: Io mi chiamo come sovra, sono figlio del fu Sig. Marchese Tommaso, nativo e residente in questa Città, in età d'anni ventisette, e possedo pel valore di lire centomila e più. E precedente lettura, e conferma di detta sua deposizione si è sottoscritto Firmato: Cav. Vittorio Seyssel d'Aix.

# « Teste 4°.

- « Assunto l'Ill. mo Sig. Conte Annibale Galateri di Genola, Capitano aggregato ai Cavalleggeri di Piemonte, il quale suo giuramento mediante, che ha prestato, toccate corporalmente le scritture a mani, ed a delazione degli Ill. mi Sig. Cav. ri Commissarj, informando per le avanti scritte prove di Nobiltà, vita e costumi dell'Ill. sig. Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia, nato in Nizza Marittima, postulante l'abito, e croce di giustizia di questa equestre religiosa milizia. Interrogato in primo luogo sul § 13. degli Statuti di questo Ordine; cioè se egli è parente, debitore, creditore, o congiunto di cognazione spirituale coll'Ill. sig. Marchese postulante; Rispose negativamente. Interrogato poscia sovra ciascheduno degli articoli delle Regie Commessionali; Rispose quanto segue:
- « Articolo 1º Che l'Ill. $\overline{mo}$  Signor Postulante sia nato da legittimo matrimonio.
- « R. Non ho mai sentito a porsi in dubbio da alcuno la legittimità dei natali dell'Ill.mo postulante.
- « Articolo 2º Che professi la religione Cattolica, e discenda da maggiori, i quali l'abbiano similmente professata.
- « R. L'Ill.mo Sig. Postulante è Ortodosso e lo furono pure gli Illustri suoi primogenitori.
- « Articolo 3º Che non sia reo di delitti di Lesa Maestà divina, nè umana.

- « R. Nessuno di questi delitti può essere imputato all'Illustris.º Sig. Marchese dotato di sodi principii di religione, e devoto al Real Trono.
  - « Articolo 4° Che non abbia mai commesso verun atroce delitto.
  - « R. Negativamente.
  - « Articolo 5° Che non sia notato d'infamia.
  - « R. Negativamente.
  - « Articolo 6º Che non sia omicida.
  - « R. Negativamente.
- « Articolo 7º Che non sia bigamo, cioè che non abbia sposato una vedova, ovverocchè egli vedovo non sia passato ad altre nozze.
- «R. Trovasi congiunto in matrimonio coll'*Ill.a Sig.ra Maria Teresa dei Conti di Panissera*, ed erano entrambi nubili all'epoca delle loro nozze.
  - « Articolo 8º Che sia sano di mente e di corpo.
- « R. Io lo conosco come persona saviissima di mente, e quanto alla sua dispostezza, io non gli scorgo altro difetto, che di essere privo d'una gamba, la quale ebbe egli la disgrazia di perdere alla guerra.
  - « Articolo 9° Che non sia minore d'anni diecisette.
  - « R. Mi pare che abbia quarantacinque anni circa.
- « Articolo 10º Che la di lui persona non abbia veruna soggezione o dipendenza.
  - « R. Non ad altri che a S. M.
  - « Articolo 11º Che non sia oberato di debiti.
- « R. Non me ne risulta in alcun modo, anzi lo reputo persona comoda ed agiata.
- « Articolo 12º -- Che gli ascendenti del Sig. March. Postulante siano nati da nobili progenitori.
- « R. Su questo punto mi riferisco alla notorietà pubblica essendo conosciutissima l'antica nobiltà delle famiglie Ferrero De Gubernatis, Grimaldi di Sause, Canalis di Cumiana, ed Alfieri di Cortemiglia, alle quali appartennero gli ascendenti dell'Ill.mo Signor postulante.

- « Articolo 13° Che tali ascendenti abbiano sempre vissuto nobilmente.
  - « R. Mi riferisco alla deposizione precedente.
- « Articolo 14° Se gli ascendenti anzidetti abbiano sempre fatto uso dei loro stemmi gentilizi.
- « R. Non dubito che gli ascendenti del Nobile Signor Postulante abbiano fatto uso de' rispettivi loro stemmi, i quali fregiano l'Albero Genealogico, che qui mi è ora presentato.
- « Sapendo quanto sovra per le cause di scienza avanti espresse, e per essere cosa pubblica e notoria; Sopra li generali interrogato. Risponde: Io mi chiamo come sovra, sono figlio del fu Conte Carlo, nativo di Savigliano, ed in questa Città residente, in età d'anni trentotto, e possedo pel valore di Lire Cinquantamila e più. E precedente lettura e conferma di detta sua deposizione si è sottoscritto. Firmato: Conte Annibale Galateri di Genola.
- « Alli suddetti quattro Testimoni, come sovra ex officio assunti abbiamo deferto il giuramento, quelli diligentemente esaminati, i loro detti, e deposizioni fatti ridurre in pubblici atti, in presenza, e con assistenza nostra dall'infrascritto Regio Notaio, e Ricevidore assunto. In fede Noi ambi Cavalieri, Commissarj di S. S. R. M. Generale Gran Mastro dell'anzidetto Ordine, per queste prove specialmente deputati, Ci siamo qui sottoscritti coll'apposizione dei Nostri soliti Sigilli L. † S. firmato; Cav. re Alessandro di Salasco L. † S. firmato; Cav. Cesare Riccardi.
- « Le deposizioni de' suddetti quattro testimoni ex officio assunti davanti li prefati Illustrissimi Signori Cavalieri e Commessarj sono state da me sottoscritto nella premessa mia qualità ricevute, in fede firmato Francesco Porta R.º Notaio. Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano Torino, 3. Febbraio 1882. Il Capo Archivista F. Moris ».
  - « Testimoniali di produzione delle Scritture e Documenti.
  - « L'anno del Signore Mille ottocento trentuno ed alli venti-

nove Marzo in Torino; Giudizialmente avanti i prelodati Illmi Signori Cavalieri Commessari: È comparso il predetto Ill.mo Signor Marchese Marcello Ferrero Gubernatis di Ventimiglia postulante l'abito e croce di giustizia della Sacra Religione ed ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, il quale, volendo compiere a quanto potessero essere mancanti le prove di sua nobiltà esibite dai testimoni nel verbale precedente, produce le infra tenorizzate scritture e documenti: — Per provare la sua figliazione come ivi:



« riproduce la fede del suo battesimo estratta dai libri parrocchiali della Chiesa di S. Giacomo Apostolo della Città di Nizza li dieci dell'ultimo scorso Gennaio sottoscritta Raimondo Binetti Vicario e legalizzata nel giorno seguente dalla Curia Vescovile di quella città, munita di suggello e sottoscritta Canonicus Villa Rey Vicarius Generalis e A. Passeronus Canonicus Secretarius. — Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo quinto, die vigesima secunda Octobris, Ego infrascriptus baptizavi infantem die 20. huius hora tertia pomeridiana gallica natum ex conjugibus hujus Parœciæ Illustrissimis D. D. Marchione Honorato Joanne Baptista Ferrero Gubernatis Ventiniglia, et Aloysia Monica Canalis a Cumiana cui impositum est nomen Marcellus, Lucas, Ruggerius, Aloysius, Joachimus. Patrini fuere Illustrissimi Domini Joachimus Ferrero Præsbiter, et Comitissa Julia Canalis a Cumiana nata Alfieri, quorum nomine infantem tenuere Illustrissimi Domini Eques Petrus Michael Ferrero Gubernatis Ventiniglia, et Comitissa Josepha Lovera De Maria nata Alfieri a Castagnola.

# « Primo Quarto Paterno.



« A provare la sovra esposta figliazione l'Ill.<sup>mo</sup> Signor Marchese postulante produce il seguente estratto di fedi di battesimo levate dai libri parrocchiali della Chiesa di Sant'Ambrogio della Città d'Alassio, Diocesi d'Albenga, spedito li diecisette Luglio 1830. dal Molto Reverendo Signor Preposito D. Pietro Francesco Ghersi, la cui firma vedesi a piè di detto estratto debitamente autenticata sotto li dicianove stesso mese dall'Ill.<sup>mo</sup> e Rev.<sup>mo</sup> Signor Vicario Capitolare di quella Diocesi, come dalla fede sugellata, e sottoscritta Canonicus Bianchi Vicarius Capitularis.

« Anno 1653. die 7. Julii. — Petrus Franciscus Ferrarius filius Josephi et Mariæ Magdalenæ conjugum. bap. a Rev.do Melega Curatus (sic), a Juliano Gastaldo et Victoria Bruno (°).

« Anno 1683. die 25 Januarii. — Emmanuel De-Ferrariis filius D. Petri Francisci, et Lauræ Conjugum baptizatus a R. D. Luca Antonio De-Ferrariis; Levat. a D. Joachimo De-Ferrariis, et Clara Maria Scofferia (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Per errore imperdonabile questo Pietro Francesco Ferrario, di umilissima condizione, venne incastrato tra gli ascendenti del marchese Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia (V. la nota 3ª nella pag. di nº 51).

<sup>(\*\*)</sup> Anche questo *Emanuele*, quantunque fosse dei nobili *Ferrero* d'Alassio, non era un ascendente del marchese *Marcello Luca* postulante (V. le tavole genealogiche).

« Anno 1714. die 27 Aprilis. — Ego Jo. Bap. ta Massa Præpositus ministravi functiones baptisimales super infantem natum 8. Septembris anni 1713. ex M. M. Emmanuele Jo. Bap. ta Ferrerio, et Maria Lucretia De-Gubernatis jugalibus, qui eadem die baptizatus fuit domi de licentia Episcopi, a M. R. D. Luca Antonio Ferrerio; cui nomen Lucas Marcellus; levantibus Ill. mo Joanne Bapt. ta Comite Gubernatis, et M. Anna Pelegrina Ferreria Riccardi.

« Anno 1756. die 24. Martii. — Ego Nicolaus M.ª Maggiolus Præpositus baptizavi infantem natum heri ex Ill.mo D. Luca Marcello Ferrerio Patritio Januen. filio Ill.mi D. Emmanuelis, et Ill.ma D. Maria Prospera Josepha filia q. Ill.mi D. Francisci Xaverii Grimaldi Conjugibus, cui nomen imposui Honoratus Joannes Baptista Vincentius. Patrini fuerunt Ill.mus D. Joachim Doria q. Ill.mi D. Jo: Baptistæ et Ill.ma D. Maria Francisca Lascaris uxor Ill.mi D. Jo. Antonii Leonardi Scofferi. Cujus rei gratia præsentes testimoniales etc.

### « Nobiltà

« Per provare la nobiltà di questo primo quarto paterno radicata nel suo tritavo Magnifico Pietro Francesco Ferrero l'Ill.º Sig. Marchese postulante produce il seguente certificato levato dal libro del Consiglio della Città d'Albenga, debitamente spedito li sedici Luglio 1830. dall'Uffizio di detta Città e sottoscritto Lamberti Segretario Civico; Visto e certificato vero dall'Ill.mº Signor Regio Sindaco Commendatore Carlo Borea Ricci, la cui firma è legalizzata dall'Ill.º Signor V.º Intendente della Provincia d'Albenga firmato Somis, e manualmente Lanfranchi Segretario.

« 1709. die Sabbati decima sexta Martii in tertiis — Consilium factum et hodie celebratum in sala inferiori Palatii Comunis Albinganæ, sono campanæ majoris, ut moris est, assistente per Illustrissimo (sic) Domino Vicario loco et vice Illustrissimi Domini Commissarii impediti, quorum nomina qui interfuerunt hic sequuntur. — Illustrissimi Consules Franciscus Maria Fossatus — Joannes Stephanus De Valle — Blasius Rolandus —

Joannes Bartolomeus Ferrarius — Illustrissimi Consiliarii Joannes Bartolomeus Bernoni Riccius — Antonius Maria Rubeus - Franciscus Antonius Barbera . . . . . . Ioannes Baptista Aliserius . . . . — Joannes Franciscus Parma - Laurentius Vius - Absentibus prefactis Magnificis Dominis Aemilio Maria Orengo, et Petro Baptista Bertolutio tamen monitis — . . . . Qui quidem etc. . . . Lectis præcibus Magnifici et Multum Reverendi Domini Lucæ Antonii, et Magnifici Petri Francisci De Ferreriis de Allasio procuratoris medio Magnifici Ioannis Francisci Griffi legum Doctoris, et eorum procuratoris vigore mandati procurae recepti a Domino Carolo Francisco Cultellerio Notario sub die vigesima secunda januarii proxime præteriti, eique annuentes, ad calculos omnes favorabiliter concurrentes in numero undecim, declaraverunt et declarant ad cautelam tantum adscriptionem factam ab Illustrissimo Concilio sub die vigesima tertia Decembris proxime præteriti dictorum Magnificorum (\*), et multi Reverendi Domini Lucæ Antonii, ac Magnifici Petri Francisci fratrum De Fereriis ad primum ordinem sive Nobilium præsentis Civitatis Albinganæ fuisse et esse, ac intelligi debere factam intuitu qualitatis, ac conspicuitatis domus, ac meritorum personalium et realium eorumdem Magnificorum fratrum, omnibus juxta supplicata etc. - Estratto in tutto come dal libro del Consiglio del Comune della Città d'Albenga principiato nell'anno 1696, e terminato li 12 Marzo del 1710 dalla pagina 518 alla 510 del libro suddetto col quale collazionato concorda. Ed in fede etc. etc. (\*\*).

« A provare poi la nobiltà conservata nel Magnifico Luca Marcello Ferrero suo Avolo, l'Ill.mo Signor Marchese postulante produce le patenti per le quali venne esso ascritto nell'albo della Nobiltà Genovese. Sono queste in data Genova li 14 Agosto 1722. Per originale, in carta pecora, munite di sugello in cera

(\*) Magnifici?

<sup>(\*\*)</sup> V. Girolamo Rossi, Storia della città e diocesi di Albenga, Albenga, tip. Craviotto, 1870, pag. 467: — « Casate del primo ordine o sia nobili della città di Albenga dal 1300 circa sino al presente 1744 ».

lacca rappresentante le armi della Serenissima Repubblica contenuto in una teca di argento appesa ad un cordoncino intrecciato di seta rossa e fili d'oro — E sono manualmente sottoscritto Franciscus Xaverius.

« Dux et Gubernatores - Reipublicæ Genuæ - Omnibus et singulis Principibus et Magistratibus, et aliis quavis dignitate fulgentibus, cæterisque aliis ad quos præsentes nostræ pervenerint fidem indubiam facimus testimonioque publico attestamur, in Libro Nobilitatis Reipublicæ Nostræ esse descriptum in familia Ferreria Car. 578. à, scilicet Lucas Marcellus filius legitimus et naturalis Emmanuelis Joannis Baptistæ filii Petri Francisci Mariæ, in quo quidem libro dumtaxat describuntur Cives illi Nobiles, penes quos ressidet Cura, Gubernium, et Administratio ejusdem Reipublicæ, et ex quibus juxta legum nostrarum formam, eliguntur pro tempore Dux, Gubernatores et Procuratores, coeterique Magistratus, qui Civitates, loca, provincias, regna, ac totum Reipublicæ dominium, Rempublicamque ipsam regunt, et gubernant, et propterea ipsum Lucam Marcellum tractari ab omnibus et reputari pro Nobile Reipublicæ Nostræ, eumque omnibus onoribus (sic), dignitatibus præeminentiis, immunitatibus locis, et aliis quibus fruuntur cœteri in dicto libro descripti, uti, frui, et gaudere posse tam in Dominio Nostro, quam in qualibet alia mundi parte. In quorum fidem has Nostras fieri, sigilloque Nostro muniri, ac per infrascriptum nostrum Cancellarium et Secretarium subscribi jussimus. - Dat. Genuæ in Nostro Regali Palatio die 14 Augusti 1722. — Sottoscritto — Franciscus Xav. — Ed in calce di detto diploma vedesi fra i fregi che lo circondano l'arma della famiglia Ferreria « Bande d'oro, e di nero a sette pezzi » con corona marchionale (\*).

<sup>(\*)</sup> y. la pag. di n. 480 e quella di n. 303.

### « Secondo Quarto Paterno.



« Dalla sopra prodotta fede del Marchese Onorato Giovanni Battista Vincenzo genitore dell'Ill.º Sig. Postulante, risultando essere egli figlio della Maria Prospera Gioseffa dei Baroni Grimaldi di Sause, da cui discende l'Ill.º Signor Cavaliere professo di giustizia, Don Ignazio Caravadossi del Toetto, il prefato Sig. Marchese Postulante produce a giustificazione della nobiltà di questo secondo suo quarto paterno un Regio Magistrale Viglietto firmato da Sua Maestà in data Genova li venticinque Decembre ultimo scorso debitamente spedito, sugellato e controssegnato dall'Ill.º ed Ecc.mo Signor Primo Presidente Conte Don Giuseppe Barbaroux Cavaliere di Gran Croce e Gran Cancelliere in secondo di questa Sacra Religione, Ministro di Stato di S. M. e suo Segretario di Gabinetto, per forma di qual Viglietto il Sovrano Gran Mastro ha degnato permettere al Nobile Sig. Postulante di valersi per la prova di detto quarto delle prove fatte in Ottobre 1823, dal di lui Cugino germano in secondo grado Cavaliere Don Vincenzo Andrea Maria Ignazio Caravadossi del Toet Milite del Real Ordine Militare di Savoja, in allora Capitano Carabinieri Reali, attualmente Maggiore di Cavalleria, e Regio Console Generale pel territorio degli Stati uniti d'America, ove consti dell'asserito vincolo del sangue, e che le dette prove siano state ammesse di giustizia. - A compiere la prima di queste condizioni l'Ill.º Sig. Marchese Postulante produce la seguente fede di battesimo della

sua avola paterna, levata dai libri della Chiesa Cattedrale di Santa Reparata della Città di Nizza, e spedita alli undici dell'ultimo scorso Gennajo dal M.to Rev.do Sig. Curato Canonico Baudoin, la cui firma è debitamente autenticata dalla legalizzazione di quella Curia Vescovile, sugellata e sottoscritta sotto la stessa data Canonicus A. Villa Rey Vicarius Generalis, e manualmente A. Passeronus Canonicus Secretarius. — Alli ventisei Maggio, Mille settecento ventisei - Maria Prospera Gioseffa Grimaldi figlia dell'Ill.º Barone Francesco Xaverio Domenico Marcello, e dell' Ill.ma Barona Anna Francesca Cattarina Ferrera giugali, nata oggi, battezzata da me Domenico Durante Can.co Curato. Il Padrino il Signor Conte della Torre Pietro Giuseppe Cortina a nome — La madrina l' Ill.ma Dama Anna Maria Ferreri del Sauze (\*) etc. etc. etc. - Di questa fede dovendosi ora mettere a confronto quella del fratello della suddetta dal quale discende il mentovato Cavaliere Ignazio Caravadossi, qual fede è inserita nel processo di nobiltà infra producendo, l'Ill.mo Sig. Marchese se ne riserva nel seguente articolo.

#### « Nobiltà

« Per soddisfare intieramente alla prima delle condizioni apposte nel sovra prodotto Magistrale Viglietto, ed in specie per compiere alla seconda, l'Ill.mo Sig. Postulante produce, per copia autentica levata dall'originale esistente negli Archivi Magistrali di questa Sacra Religione, spedita in data Torino 11. Dicembre 1830, debitamente sugellata e sottoscritta dall'Ill.mo Signor Avvocato Giovanni Gianolio, Segretario di Stato di S.M., Controllore Generale ed Archivista di questa Religiosa Milizia, il Processo delle Prove di Nobiltà vita e costumi dell'Ill.mo Signor Vassallo Vincenzo Ignazio Caravadossi del Toeto, Capitano nel Corpo de' Carabinieri Reali, seguito nanti gl'infrascritti Signori Cavalieri Commissarii addì 22. Settembre 1823. In detto processo offresi in primo luogo l'albero genealogico seguente:

<sup>(\*)</sup> V. la nota a piè della pagina di nº 519.

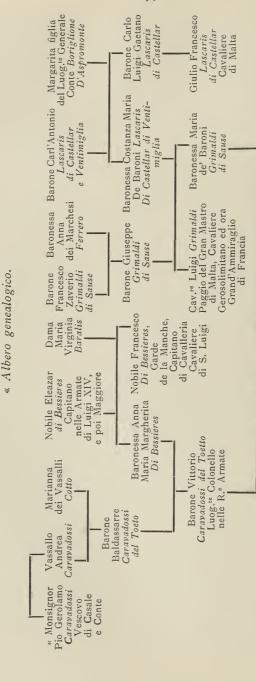

Cavaliere Ignazio Caravadossi del Toetto, Capitano de' Carabinieri R.<sup>1</sup> Milite dell'Ordine di Savoja.

- « Vengono poi in detto Processo le lettere Magistrali di Commissione in capo degl'Ill.mi Signori Cavalieri Don Luigi Bianco di Barbania, e Don Tommaso Cisa Asinari di Grisy - Il Regio Magistrale Viglietto di dispensa dall'obbligo di far le prove nei luoghi d'origine - ed altro Viglietto permissivo di valersi per la nobiltà dei quarti materni delle prove fatte nell'Ordine Gerosolimitano dal Cavaliere Fra Luigi Grimaldi suo Zio; tutte tre dette Provvisioni in data Torino li 13. Settembre 1823, firmate da S. M. e controssegnate dall' Ill.mo Sig. Cavaliere di Gran Croce Don Giuseppe Francesco Mussa, Primo Segretario del Gran Magistero. Succedono le testimoniali di procura fatta dal Vassallo Vincenzo Ignazio Caravadossi in capo del Sig. Cavaliere Vincenzo Caravadossi suo zio, rogata in Genova li 28. Febbraio 1823. al Notaio Ignazio Carbone. Dopo si presenta la fede di battesimo del seguente tenore. - Anno Domini 1787, die prima Augusti Vincentius Andreas Maria Ignatius Caravadossi filius Ill.mi Dom.ni Baronis Victoris Andreæ et Ill.mæ Dom.næ Baronissæ Mariæ Genevephæ Grimaldi del Sause jugalium Caravadossi hodie natus, Baptizatus est a me Honorato Ravella Canonico Curato. Patrini fuerunt etc. etc. etc.
- « A detta fede sieguono le Testimoniali di presentazione di Regie Commissionali, Biglietto, fede di Battesimo, Albero Genealogico, procura ed instruzione, in data Torino 22 Settembre 1823. ricevuta Francesco Porta Regio Notajo e Segretario Assunto; e queste accompagna l'atto delle deposizioni dei quattro testi Ill.<sup>mi</sup> Signori Cavaliere D. Ottavio Renaud di Falicone Cavaliere Enrico Giustiniani Barone Carlo Ludovico Passeroni e Sig. Paolo Grossoni Sotto Segretario di Guerra; da un caduno rispettivamente sottoscritte, come pure dai Prefati Signori Cavalieri Commissarii con apposizione del sugello delle loro armi; ricevute ed autenticate Francesco Porta Regio Notajo e Seg. Pio Assunto. Alle testimoniali di cui sopra succedono quelle di presentazione delle scritture e documenti sotto la stessa data ed autentica notarile. Da queste giova estrarre e tenorizzare le due fedi di battesimo seguenti; di cui la prima

riguarda la madre, e la seconda l'avolo materno del Cav. re Caravadossi, ed ambe ci conducono a riconoscere l'identità del vincolo di parentela proposto. — Testor ego infrascriptus in libris Baptizatorum hujus Ecclesiæ Cathedralis Niciensis sub titulo Sanctæ Reparatæ reperiri prout sequitur — Alli 11. Aprile 1759 — Maria Genovefa Teresa Grimaldi figlia dell'Ill. mo Sig. Barone Giuseppe Maria Ignazio del Sause e dell'Ill. ma Madama Maria Costanza Lascaris giugali Grimaldi nata li 9. corrente battezzata da me Francesco Marini Curato. Sottoscritto Francesco Antonio Binetti Vicario di Santa Riparata. — Alli 2. Giugno l'anno 1728. — Giuseppe Maria Pietro Gioanni Grimaldi figlio dell'Ill. mo Signor Barone Francesco Saverio, e dell'Ill. ma Barona Anna Francesca Catterina Ferrera giugali Grimaldi. Sottoscritto Francesco Antonio Binetti Vicario di Santa Riparata.

« Alla lettera poi di voto degl'Ill.mi sopradetti Signori Commessarii in data 22. Settembre 1823, ed alle conclusioni favorevoli emesse dall'Uffizio del Signor Avvocato Patrimoniale Generale in data 6. Ottobre 1823. e sottoscritte Costa, siegue finalmente il decreto dell'Eccellentissimo, e Reverendissimo Consiglio della Sacra Religione ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro in data dei ventitrè dello stesso Ottobre, e di cui siegue il tenore. - Ad ognuno sia manifesto che il prefato Signor Cavaliere Cortina abbia riferto al predetto Supremo Consiglio le prove di Nobiltà vita e costumi del Signor Vassallo Vincenzo Ignazio Caravadossi del Toet, Capitano nel corpo dei Carabinieri Reali state compilate nella presente Città nanti li Signori Cavalieri D. Luigi Bianco di Barbania, e D. Tommaso Cisa Asinari di Gresy nella qualità di Cavalieri Commissarii da S. M. Generale Gran Mastro specialmente deputati in Regie Magistrali Patenti del 13. 7. bre p. p. in principio del processo originalmente inserte unitamente al Regio Viglietto d'ugual data permissivo al Sig. Postulante di fare esse prove fuori dei luoghi originarii. — Che dalle giurate informazioni prese da quattro persone degne di tutta fede state d'ufficio esaminate dai prelodati Signori Commissarii, e dalla presentazione delle fedi

di battesimo, Albero Genealogico, Regio Viglietto, con cui venne autorizzato a valersi in prova de' suoi quarti materni delle prove di nobiltà fatte dal Sig. Cavaliere Luigi Grimaldi per la sua ammissione all'Ordine Gerosolimitano purchè constasse che fosse fratello utrinque congiunto della Baronessa Maria Grimaldi madre del Signor Postulante, e che dette prove fossero, siccome vennero di giustizia ammesse dal detto Ordine, e da vari altri autentici documenti risultato sia concorrere in esso Signor Postulante tutti li Requisiti necessarii, e prescritti da dette Commissionali, e capi d'instruzione ivi enunciati, cosichè l'Uffizio del Signor Avvocato Generale a cui ogni cosa venne comunicata fu in senso potersi ammettere all'abito e croce di giustizia di questo Sacro Ordine il postulante predetto; -L'Eccellentissimo e Rev.mo Consiglio sentita la relazione del voto favorevole delli prenominati Signori Commessarii, e l'Uffizio del Signor Avvocato Patrimoniale Generale nelle sue Conclusioni, ha ammesso, come ammette le anzidette prove per idonee e sufficienti all'oggetto che il Signor Vassallo Caravadossi venghi decorato dell'abito e Croce di questo Sacro Ordine qual Cavaliere di giustizia. - Sottoscritto all'originale Carlevaris Seg. Sost.º ut supra.

# « Primo Quarto Materno.



« A provare la sovra esposta figliazione l' Illustris.º Signor Marchese postulante produce le due seguenti fedi di battesimo estratte dai libri parrocchiali della Chiesa Metropolitana di

questa Città, la prima sotto il 27. del corrente Marzo spedita dal M.to R.do Signor Vicecurato Gioanni Battista Massa debitamente legalizzata presso la Curia Arcivescovile sotto il 28, munita di sugello, e sottoscritta Can. Mich. Vachetta p. Prov. Generali, e manualmente Th. Jacobus Genta P. Cancellarius; la seconda in data del 18. Dicembre 1830, spedita dal M.to R.do Signor Vicecurato Gioanni Maria Testa, e legalizzata nello stesso giorno presso la medesima Curia, debitamente sugellata e sottoscritta Bernardus Pevron Provicarius Generalis e manualmente Teologo Domenico Teppa Procancellarius — Tenore della prima - Canale di Cumiana Eleonora Maria Ludovica Monica, figlia degl'Ill.mi Signori Conte Giacinto, ed Eleonora Carlotta Alfieri Giugali Canale di Cumiana nata il primo, e battezzata li tre Maggio Mille settecento sessantacinque. Padrini l'Ill.mo Signor Conte Giuseppe Agostino Solaro di Moretta a nome di S. E. il Signor Commendatore F. Secondo Canale di Cumiana, e S. E. la Signora B. Eleonora Salluzzo Marchesa di Trurnon (\*). — Tenore della seconda. — Francesco Giacinto figliuolo degli Ill.mi Signori Conte Ludovico, e Contessa Teresa Pallavicino, giugali Canalis di Cumiana, nato li dodici e battezzato li quattordici Novembre Mille settecento sedici. Padrini gli Ill.mi Signori Conte Giacomo Antonio Giacinto Conte di Casalgrasso, e Madamigella Tecla Francesca Amoretti d'Envie (\*\*).

#### « Nobiltà

« Per la giustificazione della nobiltà di questo quarto l'Ill.mo Signor Marchese riproduce lo stesso Regio Magistrale Viglietto stato prodotto per la giustificazione del secondo quarto paterno, in virtù del quale gli è pure stato concesso da S. M. di valersi per il primo quarto materno delle prove fatte in 1789. dal suo Avolo Conte e Cavaliere di Gran Croce Don Francesco Giacinto Canalis di Cumiana, Grande della Corona, mediante consti del

<sup>(\*)</sup> Tournon.

<sup>(\*\*)</sup> V. la nota a piè della pag. di n. 22.

vincolo di parentela, e che le dette prove siano state ammesse di giustizia. - Dalle ora prodotte fedi di battesimo già risultando soddisfatto alla prima condizione, l'Ill.mo Signor Marchese compie alla seconda presentando l'attestato seguente; — Attesto io infrascritto Segretario di Stato di S. M. Controllore Generale ed Archivista della Sacra Religione, che il Signor Cavaliere ed Avvocato Patrimoniale Generale Mella ha riferito nella Sessione del Supremo Consiglio delli 2 Giugno 1789, le prove di Nobiltà vita e costumi fatte da S. E. il Sig. Conte Francesco Giacinto Canalis di Cumiana Grande di Corona state compilate in questa Città nanti li Sig.ri Conte D. Gabriele Asinari di Bernezzo, e Conte D. Carlo Gianazzo di Pamparato ambi Cavalieri e Commessarii da S. M. Generale Gran Mastro specialmente deputati in vigore di Regie Patenti 22 Maggio 1780. con R.º Viglietto permissivo di valersi per le sue prove di nobiltà dei suoi quarti paterni e materni di quelle fatte dal fu Signor Cavaliere D. Francesco Maurizio Canalis di Cumiana fratello utrinque congiunto, le quali prove dopo di essere state esaminate dal Supremo Consiglio vennero ammesse di Giustizia all'Effetto che detta S. E. il Signor Conte Francesco Giacinto Canalis di Cumiana venisse ascritto in questa Religiosa Milizia nella qualità implorata di Cavaliere di giustizia. Attesto inoltre che nel ruolo secondo dei Signori Cavalieri esistente nell' Archivio della Sacra Religione a fol. 12. retro ed al numero in margine 2873. si legge del tenore seguente. — Canalis Conte Francesco Giacinto di Cumiana nato in Torino li 12. Novembre 1716, professo li 4 Giugno 1789. di Giustizia. - Dichiaro inoltre che la prefata S. E. il Sig. Conte Francesco Giacinto Canalis di Cumiana è stato elevato alla dignità di Cavaliere Gran Croce con Magistrali Patenti delli 12 Giugno 1789. - In fede Torino li 23. Decembre 1830. — L. † S. — Sottoscritto Avvocato Gio. Gianolio.

« Abbenchè dal sovra esposto certificato risulti della dignità di Gran Croce nella persona dell'avolo dell'Ill.mo Signor Postulante, ne produce questi tuttavia ed abbondantemente le Ma-

gistrali Patenti sotto la data della Veneria Reale 12 Giugno 1789. firmate Vittorio Amedeo, e controssegnate Bertolotti, le quali presenta per copia desunta dai Registri della Regia Segreteria del Gran Magistero debitamente spedita li 28. del corrente Marzo, sugellata, ed autenticata dall'Ill.mo Signor Cav.re Don Carlo Domenico Cortina, Primo Uffiziale del Gran Magistero.

« VITTORIO AMEDEO etc. - Dalle valorose gesta degli Illustri suoi antenati eccitato il Conte Don Francesco Giacinto Canalis di Cumiana, Grande di Corona, fece sin da suoi primi anni apparire l'ardente sua brama di camminare sull'orme da loro sì gloriosamente segnate. Intrapresa pertanto la militar carriera diede egli ben tosto a divedere qual fosse il nobile suo impegno di adempiere colla più scrupolosa esattezza ai doveri annessi alle cariche gradatamente a lui conferite, cosicchè avendo in breve saputo conciliarsi e la Reale grazia, e la pubblica estimazione, meritevole si rese di venir destinato dal fu Re mio padre all'immediato servizio in corte nella qualità di Gentiluomo di Camera; Dichiarato in appresso da Noi Primo Nostro Gentiluomo ebbimo a ravvisarlo costantemente animato da un vero zelo verso il suo Sovrano, e prudente e savio nel maneggio di tutti gli affari, che gli furono appoggiati: Chepperò dopo d'avergli coll'onorevolissimo grado a cui veniamo d'innalzarlo testificata la singolar nostra stima, Ci siamo pur anche determinati di decorarlo della Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine Nostro Militare de' Santi Maurizio e Lazzaro. Quindi è che per le presenti di nostra mano firmate, di nostra certa scienza, ed autorità suprema Magistrale, avuto il parere del Consiglio di detta Sacra Religione, abbiamo creato, constituito, e deputato, creamo, constituiamo, e deputiamo il predetto Conte D. Francesco Giacinto Canalis di Cumiana Cavaliere Gran Croce d'essa Sacra Religione con tutti gli onori, autorità, privilegii, prerogative, preeminenze, immunità ed altre cose a tale dignità spettanti. - Mandiamo etc. etc. etc.

« Finalmente, siccome nell' Albero Genealogico presentato

dall'Ill.mo Sig. Postulante vedesi il suo bisavolo materno Eccellentissimo Conte Ludovico Canalis di Cumiana insignito del Collare dell'Ordine Supremo della Santissima Nunziata, Egli ne esibisce la prova producendo la Serie Cronologica de' Cavalieri di detto Ordine pubblicata da Vittorio Amedeo Cigna Santi storiografo dell'Ordine medesimo e stampata con permesso Superiore dalla Stamperia Reale in forma Ottavo, l'anno 1786. In detto libro sotto la Creazione LXXI, e quinta del Re Carlo Emanuele IIIº fatta in Torino li 13. e dichiarata li 23 Maggio dell'anno 1750, a pagine 241. sotto il numero d'Ordine 307. così si legge: - Lodovico Canalis Conte di Cumiana, Signore della Marsaglia etc. Brigadiere di Armata, poi Maresciallo di Campo, Tenente di Maresciallo nel 1734. e Governatore di Lodi nello stato di Milano, indi nel 1736. del Marchesato di Saluzzo, e nel 1739. dell'alto e basso Monferrato, Generale di fanteria nel 1745, Governatore di Novara nel 1747. e in fine della Cittadella di Torino, morto li 10. Maggio 1753. - Portava Di Canalis, come al N.º 222.

# « Secondo Quarto Materno.



« A giustificare la genealogia sovra esposta l'Ill.mo Signor Marchese produce le seguenti tre fedi di battesimo levate dai libri Parrocchiali della Chiesa Cattedrale della Città d'Asti, e spedite li 19. Decembre 1830. dal M.to Reverendo Signor Don Guglielmo Massaja Curato, e Vicario perpetuo di quella Chiesa, la firma del quale è debitamente legalizzata presso la Curia

Vescovile di quella Città, come da certificato appiè delle tre sudette fedi apposto in data Asti 21 xbre 1830, sugellato e sottoscritto Canonicus Petrus Gardini Vicarius Generalis Capitularis, e manualmente P. Mussi Pro Cancellarius Capitularis, Notarius Appostolicus. — Tenore della prima. — Anno domini Millesimo 7tingentesimo quadragesimo sexto. — Maria Eleonora Julia Gabriela filia Ill.um D. D. Comitum Antonii Amedei, et Monicæ Marianæ jugalium de Alferiis ex Comitum (\*) Curtismiliæ nata die undecima Novembris 1746. baptizata fuit in acqua (sic) domi a me infrascripto Curato ex facultate Ill.mi, et Rev.mi D. Episcopi Felissani die eadem. Reliquæ Sacræ preces suppleto (\*\*) fuerunt die 17 Julii 1747. Patrini fuerunt Ill.mus D. Abbas S. Michaelis, et Præpositus Collegiatæ Insig. S. Secundi Joannes Baptista Curbis procuratorio nomine Ill. D. Joannis Baptistæ de Alferiis Equitis Hier. et Ill.ma D. Marchionissa De Tournon Eleonora Maria Magdalena de Salutiis. - Tenore della seconda. - Anno Domini Millesimo Sexcentesimo nonagesimo quinto — Antonius Amedeus filius Ill.um D. D. Gasparis Emanuelis, et Juliæ Cambianæ jugalium De Alferiis ex Comitibus Curtis Miliæ, natus die nona mensis Aprilis, baptizatus fuit die decima septima ejusdem a me infrascripto Curato. Patrini fuere Ill.us D. Eques Baldisar Galeatius De Alferiis et Ill.ma D. Helena Catharina de Massetis. — Tenore della terza. — Anno Domini Millesimo Septingentesimo primo. - D. Joannes Baptista Peregrinus filius Ill.<sup>m</sup> DD. Comitum Gasparis Emanuelis, et Juliæ de Cambianis jugalium de Alferiis natus die decima tertia Ianuarii, baptizatus fuit die decima quinta ejusdem. Patrini fuere Ill.us D. Joannes Jacobus Curbis Comes S. Michaelis, et Ill.ma D. Marchionissa Anna Maria de Carreto Ghilina (\*\*\*).

<sup>(\*) —</sup> ex Comit.us leggesi nella fede battesimale autentica.

<sup>(\*\*) —</sup> Suppletæ.

<sup>(\*\*\*) -</sup> V. la nota 1ª nella pag. di n. 24.

#### « Nobiltà.

« Per giustificare la nobiltà di questo suo ultimo quarto l'Ill.mo Signor Postulante produce di nuovo lo stesso Regio Magistral Viglietto, già stato presentato ad esame del secondo quarto paterno, e del primo materno, per forma del quale gli è stato pure concesso da S. M. di valersi a prova della nobiltà di questo ultimo quarto delle prove fatte in 1762, da Sua Eccellenza il Cavaliere di Gran Croce Don Gioanni Battista Pellegrino Alfieri, Vicerè di Sardegna, fratello del suo bisavolo Conte Antonio Alfieri di Cortemiglia, e ciò purchè constasse del vincolo di parentela, e che le dette prove siano state ammesse di giustizia. Avendo l'Ill.mo Signor Postulante soddisfatto alla prima delle apposte condizioni colle fedi sopra prodotte e tenorizzate, compie ora alla seconda presentando l'attestato seguente. - Attesto io infrascritto Segretario di Stato di S. M. Controllore Generale ed Archivista della Sacra Religione, che il Signor Conte e Pro Avvocato Patrimoniale Bertodano ha riferito nella Sessione del Supremo Consiglio delli 14. Maggio 1762. le prove di nobiltà vita e costumi fatte dal Signor Vassallo Giambattista Pellegrino Alfieri, Luogotenente Generale nelle Armate di S. M. eletto Vice Rè, Luogotenente e Capitano Generale del Regno di Sardegna; state compilate nanti li Signori Conti D. Carlo Alessio Verdina di S. Martino, e D. Giuseppe Agostino Solaro di Moretta, amendue Cavalieri e Commissarii da S. M. specialmente deputati in vigore di Patenti delli 4. Maggio 1762., Le quali prove dopo di essere state esaminate e discusse dal Supremo Consiglio, sono state ammesse per idonee e sufficienti all'effetto che il detto Sig. Vassallo Giambattista Pellegrino Alfieri venisse decorato dell'abito e croce, ed ascritto in questa Religiosa Milizia nella qualità implorata di Cavaliere di Giustizia, - Dichiaro inoltre che nel Ruolo primo dei Signori Cavalieri esistente nell'Archivio della Sacra Religione a fog. 220 retro, ed al numero in margine 2293: si legge come segue: - Alfieri Vassallo Gioanni Battista nato in Asti li 13 Gennaio 1701. professo li 15. Maggio 1762 di Giustizia, promosso alla dignità di Cavaliere Gran Croce con Magistrali Patenti delli 16 Luglio 1762. In fede Torino li 23 Decembre 1830. — L. † S. — Sottoscritto Avv.<sup>10</sup> Gio. Gianolio.

« A quanto risulta dal sovresposto certificato aggiunge qui pure l'Ill.º Signor Postulante le Magistrali Patenti cui piacque alla Maestà del Re Carlo Emanuele III conferire la Gran Croce al prefato Cavaliere Giambattista Pellegrino Alfieri. — Esse sono in data Torino li 16 Luglio 1762. firmate dalla predetta S. M. e controssegnate Ferraris; e le produce per copia levata dai Registri della Regia Segreteria del Gran Magistero sotto la data del 28. Corrente Marzo, debitamente spedita, sugellata ed autenticata dall'Ill.mo Signor Cavaliere Don Carlo Domenico Cortina, Primo Uffiziale del Gran Magistero.

« CARLO EMANUELE etc. — Se fu dono di natura nel Cavaliere D. Giambattista Pellegrino Alfieri la chiarezza del suo nascimento da una delle più antiche, e nobili famiglie della Città d'Asti, egli è pregio suo personale assai più ragguardevole, l'essersi esercitato nello studio delle buone arti, e scienze con non ordinario suo profitto, e sin dall'anno Millesettecentoventidue fissato alla carriera dell'armi, e con prodi e generose azioni accoppiate alla non interrotta pratica del buon costume, reso un uffiziale non solamente ben regolato e saggio, ma altresì istrutto attivo brillante ed utile a Noi ed allo Stato, nelle diverse circostanze in cui gli è toccato di dare le più assicurate dimostrazioni del suo sapere e valore, e così nella espugnazione della fortezza di Tortona, nell'attacco di Boves, e nel comando di un distaccamento delle Nostre Truppe, alla di cui testa avvanzatosi, per strade le più malagevoli, dalla Briga a Ventimiglia, forzò e fece prigione un corpo assai più numeroso di soldatesca nemica colà appostato, e dissipò le copiose provvisioni che vi eransi accumulate, per le quali cose da Noi ricompensato, e spinto gradatamente a maggiori impieghi, e poi anzi preposto al Governo di Cuneo, e dichiarato Luogotenente Generale nelle Nostre Armate, è stato infine prescelto a reggere le importanti cariche di Vice Rè, Luogotenente, e Capitan

Generale del Regno Nostro di Sardegna, ed insieme fregiato con la dignità di Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione ed Ordine Nostro Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, Siccome in virtù delle presenti di Nostra mano firmate, di Nostra certa Scienza, ed autorità suprema Magistrale, avuto il parere del Nostro Consiglio, eleggiamo, e constitujamo l'accennato Cavaliere D. Giambattista Pellegrino Alseri per Cavaliere Gran Croce della mentovata Religione con tutti gli onori, autorità, prerogative preeminenze, ed altre cose a tale dignità spettanti ed appartenenti; Mandiamo etc. etc. etc.

« Delle avanti fatte e tenorizzate produzioni ne ho sulla richiesta de' Prefati Ill.mi Signori Cav.ri Commessari Concesse al Nobile Postulante pubbliche testimoniali. in fede etc. — Firmato Francesco Porta R. Notaio. — Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivj dell'Ordine Mauriziano — Torino, 18. Aprile 1882. — Il Capo Archivista F. Moris ».

« S. R. M. - Essendosi V. S. R. M. degnata di affidarci l'onorevole incarico di procedere alla formazione del processo delle prove di Nobiltà, vita e costumi del Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia nato in Nizza Marittima per essere ammesso all'abito e Croce dei Santi Maurizio e Lazzaro in qualità di Cavaliere di Giustizia, Ci siamo fatto una doverosa premura di esaminare a tale oggetto quattro testimoni degni di tutta fede, e di ben conosciuta probità, ed essendoci dalle loro deposizioni, e dai prodotti documenti risultato che nella persona del detto Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia vi concorrano li requisiti giusta il prescritto delle Commessionali, non possiamo a meno di emettere il Nostro favorevole voto. - Nel rassegnare al Regio Trono questo Nostro parere col più profondo ed umile rispetto abbiamo l'onore d'annoverarci fra gli - Di V. S. R. M. - Um.mi Div.mi Obb.mi e fedel.mi Sudditi e Serv.ri — Firmati — Cav. Alessandro di Salasco. — Cav.re Cesare Riccardi. - Torino il 20 Marzo 1831. = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 18. Aprile 1882. — Il Capo Archivista F. Moris ».

« Esaminatosi dall'Officio il Processo di nobiltà, vita e costumi del Signor Marchese Marcello Luca Roggero Ferreri Degubernatis di Ventimiglia Postulante l'abito, e Croce di Giustizia di questo Sacro Militar Ordine, redatto nelle solite forme da Signori Cavalieri Regii Commissarii, quali sotto il 29 scaduto Marzo emisero il favorevole loro voto, si osserva. - Che col solito esame di quattro testimonii degni di fede appajono giustificati gli estremi di vita, e costumi, alla riserva del Capo 8. in quanto concerne la sanità di corpo del Sig. Postulante, quale dalle deposizioni medesime risulterebbe privo d'una Gamba, ma un tale diffetto portante irregolarità sarebbe sanato col Regio Magistrale Biglietto del 5. scaduto febbrajo, quale dispensollo dal prescritto di detto capo 8. delle Commissionali, e tale diffetto non ostante ammiselo a fare le opportune prove, onde venir ascritto a questo Sacro Ordine, ed apparire pure dalle deposizioni stesse della generica nobiltà delle quattro famiglie, da cui il Sig. Postulante discende, non che dell'uso legittimo in queste dei rispettivi stemmi debitamente blasonati nel prodotto albero Genealogico. — Apparire pure dalle presentate fedi Battesimali della figliazione, e discendenza legittima del Signor Postulante dalle Persone apposte in detto Albero per stipite in ognuno dei quarti, non che il vincolo suo di parentela colle altre delle di cui prove fugli permesso valersi.

« Passando quindi l'officio ad enucleare dietro li prodotti titoli, e quarto per quarto la nobiltà prescritta, quanto al Primo paterno si osserva: — Che radicherebbesi questa nella Persona del Magnifico Signor Pietro Francesco Ferreri tritavo del Signor Postulante ascritto al primo ordine dei Nobili della Città di Albenga, come dal Decreto di quel Consiglio del 16. Marzo 1709. — Che tale nobiltà già radicata nel Tritavo apparirebbe confermata, e direm quasi ampliata nella Persona del Magnifico Sig. Luca Marcello Ferreri, avolo del Sig. Postulante stato

ascritto nell'Albo della nobiltà Genovese presso cui risiedeva il Governo, e l'Amministrazione di essa Repubblica, come dall'esibito originale Diploma in data 14. Agosto 1782 (\*). Nè dicasi insufficiente tale secondo titolo, come relativo solo alla persona dell'Avo, e non del Bisavo, mentre il Bisavo già radicava la propria nobiltà nel Diploma ottenuto dal suo Signor Padre in Albenga, e che se nobile non fosse stato lui pure il di lui figlio al certo non sarebbe stato ascritto alla nobiltà Genovese, che pure richiedeva nei di lei Candidati antica nobiltà di famiglia. Constando adunque dall'unione di essi due titoli della dichiarazione del Governo d'allora, che il Tritavo, e l'avo del Sig. Postulante erano nobili, il voto de' Statuti sarebbe riempiuto quanto a questo primo quarto paterno.

« Secondo paterno Grimaldi Sause - A provare la nobiltà del Bisavo in questo quarto Barone Francesco Zaverio Domenico Marcello Grimaldi di Sause, sarebbe stato il Sig. Marchese Postulante autorizzato col Regio Magistrale Biglietto del 25. scorso Decembre a valersi delle prove fatte in questo Sacro Ordine dal di lui Cugino Germano in secondo grado Cav. Don Vincenzo Andrea Maria Ignazio Caravadossi del Toet ove consti di detto vincolo del sangue, e che le prove di questo sieno state ammesse di Giustizia. - Dalla prodotta fede Battesimale della Signora Maria Prospera Gioseffa Grimaldi, avola paterna del Signor Postulante, appare essere essa figlia del detto Bisavo, Barone Francesco Zaverio, e della Baronessa Anna Francesca Catterina Ferrero Giugali. - Dalla fede Battesimale del Barone Giuseppe Grimaldi di Sauze (Avo materno del Signor Cavaliere Caravadossi suddetto prodotta nel Processo di questo) appare essere figlio di detto Barone Francesco Zaverio Grimaldi, e di detta Baronessa Anna Ferrero. - Dall'unione di queste due fedi appare giustificato che il detto Barone Francesco Zaverio Grimaldi è egualmente Bisavo del Cavaliere Caravadossi, già ammesso a questo Sacro Ordine, e del Signor Postulante seb-

<sup>(\*)</sup> Leggasi 1722.

bene in diversa linea quanto ad entrambi. — Che poi le prove di detto Cavaliere Don Vincenzo Ignazio Caravadossi siano state ammesse di Giustizia, ne consta dal Decreto di questo Supremo Consiglio dei 23. Ottobre 1823, quale lo ammise all'Ordine in qualità di Cavaliere di Giustizia. — La nobiltà adunque di esso secondo Bisavo paterno sarebbe provata nel modo prescritto dal detto R° Magistrale Biglietto, e di già recognita col citato Decreto di VV. EE. RR.

« Primo Materno Canalis di Cumiana — Bisavo figura in questo l'Ecc.mo Sig. Conte Ludovico Canalis di Cumiana, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Nunziata, ed a provarne la nobiltà (già risultante dalla di lui ascrizione a detto Ordine Supremo come dal prodotto Elenco de' suoi Membri stampato di pubblica autorità, in cui pure descrivonsi varii impieghi nobilitanti da esso coperti) venne il Sig. Postulante col citato Regio Magistrale Biglietto autorizzato a valersi delle prove fatte in questo Sacro Ordine dal di lui Avolo materno, Conte e Cavaliere Gran Croce Don Francesco Giacinto Canalis di Cumiana Grande di Corona, ove consti del vincolo di parentela, e che dette prove sieno state ammesse di Giustizia. - Le fedi prodotte pella discendenza in linea materna provano la prima di esse condizioni; ed il pure presentato Certificato di questo Sig. Archivista del 23 scorso Decembre giustifica che con Decreto 2. Giugno 1789. le prove di detto Signor Conte Francesco Giacinto furono ammesse di Giustizia. - Produsse inoltre le Regie Magistrali Patenti 12 Giugno 1789, da cui risulta che detto Conte Cumiana Avo materno venne promosso alla dignità di Gran Croce nell'Ordine medesimo. - Riempita adunque legalmente la prova di questo primo materno.

« Secondo materno Alfieri di Cortemiglia — Bisavo figura in quest'ultimo quarto il Conte Antonio Amedeo Alfieri di Cortemiglia, ed a giustificarne la nobiltà venne il Sig. Postulante col già citato R.º Magistrale Viglietto autorizzato a valersi delle prove fatte in questo Sacro Ordine da S. E. il Sig. Cavaliere Gran Croce Don Gioanni Battista Pellegrino Alfieri Vice Re

di Sardegna, fratello del Bisavo suddetto, purchè consti del vincolo di parentela, e che dette prove sieno state ammesse di Giustizia. - Onde giustificare il vincolo suddetto produsse le fedi Battesimali sia del detto suo Bisavo Conte Antonio, che del fratello di questo Cavaliere Don Gioanni Battista suddetto. e dall'unione di queste appare essere nati entrambi dal Conte Gaspare Emanuele Alfieri, e Giulia Cambiano, per conseguenza fratelli utrinque. — Che poi le prove del detto Cavaliere Don Gioanni Batt.\* sieno state ammesse di Giustizia ne consta dal Certificato 23. scorso Decembre di questo Signor Archivista, comprovante che nella Sessione 14 Maggio 1762. le prove di detto Cavaliere Don Gio. Batt. sta Alfieri nominato Vice Rè in Sardegna furono ammesse di Giustizia, che professò in tale qualità il giorno dopo, e venne quindi promosso alla dignità di Gran Croce colle presentate Regie Magistrali Patenti del 16. Luglio stesso anno. La Nobiltà dunque sarebbe pure legalmente provata in quest'ultimo quarto.

- « Dietro tali risultanze apparendo riempiuto quanto li Statuti, e le Regie Commissionali prescrivono, l'officio aderendo al Voto favorevole dei Signori Commissarii non dissente a che le esibite prove vengano da VV. EE. RR. dichiarate idonnee, e sufficienti, e che dietro di esse venga il Signor Marchese Ferreri Postulante ammesso alla da lui implorata ascrizione a questo Sacro Ordine qual Cavaliere di Giustizia, come si conchiude.

   Torino il primo Aprile 1831. firmato N. Boas A. P. G.le

   Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano Torino, 18. Aprile 1882. Il Capo Archivista F. Moris ».
- « L'anno del Signore mille ottocento trentuno al cinque d'Aprile in Torino, nel Palazzo del Venerando Spedale Maggiore della Sacra Religione, ed Ordine Militare dei Santi Maurizio e Lazzaro, e nella solita sala dell'adunanze si è congregato l'Eccell.mo e Rev.mo Consiglio della medesima in cui sono intervenuti: S. E. il Sig. Conte *Peyretti* di Condove, PP. Presidente del Supremo Reale Consiglio di Sardegna, dei Signori Decu-

rioni di prima classe di questa Ill.ª Città, Cavaliere Gran Croce e Consigliere; - Il Sig. Conte Roero di Monticelli, Maggiore generale nelle Regie Armate, Cavaliere Gran Croce, e Gran Maresciallo; — Il Sig. Cavaliere Gran Croce Mussa Consigliere, e Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero; - S. E. il Sig. Conte Avogadro di Colobiano, e Valdengo, Primo presidente, Presidente del Consiglio delle Regie finanze, Cavaliere Gran Croce, e Gran Conservatore; - Il Sig. Marchese Della Valle di Clavesana dei Signori Decurioni di prima classe di questa Ill.ª Città, Cavaliere Gran Croce, Consigliere, e Reggente la carica di Gran Spedaliere; - S. E. il Sig. Conte Barbaroux, Ministro di Stato, P. P. Segretario di Gabinetto di S. M. dei Signori Decurioni di prima classe di questa Ill.ma Città, Cavaliere dell'Ordine Pontificio di Cristo, Cavaliere Gran Croce, Consigliere, e Gran Cancelliere in secondo; — Il Sig. Conte Andreis di Cimella, Senatore, Uditore generale di guerra, Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Consigliere ed Uditore generale in secondo;

« Ad ognuno sia manifesto, che il Sig. Cav. Gran Croce Mussa abbia riferto al prelodato Supremo Consiglio le prove di nobiltà, vita e costumi del Nobil Uomo Signor Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia state compilate nella presente Città nanti li Signori Cav.ri Alessandro Canera di Salasco e D. Cesare Ricatti (\*) ambi Cavalieri Commissari da S. M. Generale Gran Mastro specialmente deputati con Regie Magistrali Patenti del ventiquattro Aprile mille ottocento trenta in principio del processo di dette prove originalmente inserte, unitamente al Regio Viglietto d'uguale data permissivo al Signor Postulante di fare esse prove fuori dei luoghi originari; — Che dalle giurate informazioni prese da quattro testimoni degni di tutta fede stati d'ufficio esaminati dai prelodati Signori Commissari, e dalla presentazione della fede di battesimo, albero genealogico, e Regio Viglietto della

<sup>(\*)</sup> Riccardi.

stessa data col quale venne permesso al Signor Postulante di valersi in prova del secondo quarto paterno, e del primo e secondo quarto materno di quelle fatte, cioè quanto al primo dal Sig. Vincenzo Maria Caravadossi del Toet, di lui cugino Germano; quanto al secondo dal Sig. Conte, e Cav.re Gran Croce D. Francesco Giacinto Canalis di Cumiana, avolo materno; e quanto al terzo dal Sig. Conte, e Cavaliere Gran Croce D. Gioanni Battista Pellegrin Alfieri di Cortemiglia, fratello del di lui bisavo materno, purchè constasse, come si provò, del vincolo di parentela, come sovra enunziato, e che le dette loro prove fossero state, come furono di Giustizia ammesse da questo Supremo Consiglio, e da altri autentici documenti risultato sia concorrere nel Sig. Postulante tutti li requisiti necessari, e prescritti da dette Commissionali, e capi dell'instruzione ivi enunziata così che li prelodati Signori Commissari non incontrarono difficoltà d'emettere il loro voto favorevole, e l'ufficio del Sig. Avvocato Patrimoniale generale, a cui ogni cosa venne comunicata fu d'avviso nelle sue conclusioni del primo corrente mese potersi ammettere il Sig. Postulante all'abito, e croce di questo Sacro Ordine qual Cavaliere di giustizia.

« L'Eccellentissimo, e Reverend.º Consiglio sentita la lettura del voto favorevole delli prenominati Signori Cavalieri Commissarj, e delle conclusioni del Signor Avvocato Patrimoniale Generale ha ammesso come ammette le anzidette prove per idonee, e sufficienti all'oggetto che il Nobil Uomo Signor Marchese Marcello Lucca Roggero Ferrero De Gubernatis di Ventimiglia venghi ascritto a questa Sacra Religiosa Milizia qual Cavaliere di giustizia. — firmato Ansaldi Segret.rio = Si certifica conforme all'originale esistente nei Magistrali Archivi dell'Ordine Mauriziano — Torino, 18. Aprile 1882 — Il Capo Archivista F. Moris » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

Alcuni anni prima che chiedesse di essere ricevuto cavaliere di giustizia, il marchese *Luca Marcello Ferreri* aveva presentato una « Memoria » all'uffizio dell'Uditorato generale dell'Ordine

mauriziano, per dimostrare i suoi diritti sulla commenda di san Gervasio di Sospello; e da tale uffizio era stato rilasciato al Marchese questo documento:

- « Sacra Religione ed Ordine militare de' santi Maurizio e Lazzaro Uditorato generale N.º 2 Ricevuta.
- « Dichiaro io infrascritto Segretaro dell'Uditorato Generale della prefata Sacra Religione, che in obbedienza al disposto dal Manifesto dell'Eccellentissimo e Reverendissimo Consiglio di essa Sacra Religione del 30 maggio ultimo scorso, ha l'Ill.mo Signor Marchese Marcello Ferreri Degubernatis di Ventimiglia del fii Marchese Onorato come chiamato alla Commenda eretta sotto il titolo di S. Gervasio eretta dal fù Presidente Don Marcello Gerolamo Degubernatis depositato a quest'Uffizio le seguenti carte, cioè una Memoria in data del 4. corrente Luglio da esso Signor Marchese sottoscritta. - Della presente se ne sono fatti due originali sottoscritti dal signor Comparente, e da me Segretaro, per essere l'uno rimesso al signor Patrimoniale dell'Ordine, e l'altro al signor Comparente, il quale all'occasione del ritiramento di dette carte dovrà restituirlo per servire di discarico all'Uffizio predetto della restituzione dei titoli presso del medesimo depositati.
- « Torino il Nove Luglio mille ottocento ventisei. Marchese Marcello ferrero G.º Gattinara segretaro » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

<sup>1846 — «</sup> Dal doppio Registro degli atti di Morte della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1846: è stato estratto l'atto seguente. — L'anno del Signore mille ottocento quarantasei ed alli venti del mese di settembre nella Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio è stata fatta la seguente dichiarazione di decesso — Il giorno diecinove del mese di settembre alle ore sette di mattina nel distretto di questa Parrocchia, casa Ferreri munito dei Santi Sacramenti della Penitenza ed Estrema Unzione è morto il Sig.r Marcello, Luca, Roggero, Luigi, Gioachino Ferreri d'età d'anni sessan-

tuno benestante Marchese nativo del Comune di Nizza domiciliato nel Comune di Alassio maritato con la Signora Teresa Panissera, figlio del fu Sig.r Marchese Onorato Ferreri e della fu Signora Luigia Canalis — Dichiaranti Pr.ºº Francesco Mela d'età d'anni ventiquattro domiciliato in Alassio e Giuseppe Garassino fu Nicolò d'età d'anni quarantanove domiciliato in Alassio — Firma del primo Testimonio: Pr.ºº Francesco Mela — Firma del secondo Testimonio: Giuseppe Garassino — Il cadavere è stato sepolto il giorno ventuno del mese di settembre nel cimitero di Santo Rocco — Firma del Parroco: C.ºº Bernardo Moirano Prevosto. — Per copia conforme all'originale — In fede Alassio li 27: gennajo 1880. — Pel Parroco — C.º Bonavera Nicolò Curato » (Arch. pred.).

Questo atto di morte mostra erroneo quanto si disse nella III tavola genealogica, circa la sepoltura del marchese *Luca Marcello* in san Vincenzo di Alassio. Esiste però tuttora nella cappella, che in essa chiesa è dedicata a sant'Erasmo, la iscrizione seguente, ivi posta dalla marchesa *Teresa* in onore del defunto suo consorte.

MARCHIONI MARCELLO . FERRERIO DE GVBERNATIS . DE VINTIMILIA . DE CVMIANA COMITI . BAVSONII SACRI . SABAVDIE . ORDINIS . COMMENDATORI

OVI

PARISIIS. COMMORATVS.EX.QVO.PATER.LIGVREM.LEGATIONEM.OBIBAT
MAGNIS.OEVI.NOMINIBVS.CONSOCIARI.MERVIT
PRIMORES.EXERCITVS.GRADVS.CONSEQVTVS
MILES.LEGIONIS.HONORIS

IN . IMPERII . BARONES . ALLECTVS
ET . WESTPHALIENSI . BARONATV . DONATVS
SMOLENCI . CAMPIS . CRVRE . OB . VVLNVS . ABSCISSO
INTERCISOQVE . ARMORVM . STADIO

VIXERAT . SVBINDE . SIBI . SVISQVE . ET . LITTERIS IMMATVRO . ABRVPTOQVE . LETHO . PEREMPTVS . M . SAPIENTIORIBVS . ANNIS . VNICE . IN . VOTIS . HARV

QVAM . SAPIENTIORIBVS . ANNIS . VNICE . IN . VOTIS . HABVIT QVIETEM . NACTVS . EST . IN . DEO DIE . XIX . SEPTEMBRIS . ANNO . MDCCCXLVI

OETATIS . SVĘ . LX COMITISSA . THERESIA . PANISSERA . VXOR LONGEVI . DOLORIS . MONVMENTVM V. la nota a piè della pag. di n. 307.

(242) - V. la nota a piè della pag. di n.º 45.

1798 - « Anno domini millesimo septingentesimo nonagesimo octavo — Ill.mus D. D. Aloysius Comes Panissera e Montecalerio, et Amabilia de Wurmbrand a Vindobona in Austria, primus filius quond, excel.mi D. Comitis Francisci Mariae, altera filia excel.mi D. Comitis Francisci josephi, una facta pro tribus denunciatione vi dispensationis, et reliquis servatis juxta Ecclesiæ Præscripta contraxerunt Matrimonium die vigesima sexta Septembris, testes fuere D. joseph Campassi, et R.dus Pater Petrus Pitarelli Ordinis Minoris Observantiæ. - Sub.s in orig = Michael Fumero Prior. = Ita leg: in libro Matrimoniorum fol. 119 Ecclesiæ Parochialis sub titulo Ss. Apostolorum Petri, et Pauli loci Sinfredi infrascriptus testor — Dat. in sid. Sinsredi die 10. Februarij 1847. - T. joannes Abrate Prior - V. pro autenticitate Taurini die 12 februarii 1847 + Aloysius Ar. pus - Th. Gallino Da . . . . . » (Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio).

1801. — « Estratto d'Atto di Nascita e Battesimo — Diocesi e Circondario di Torino — Comune di Moncalieri — Parrocchia di Santa Maria — Panissera Maria Teresa (sic) Paula Aloysia filia Ill.morum D. D. Comitum Aloysij et Amabiliæ Wabran (sic), coniugum, nata et baptizata die decimasexta Xbris 1801. PP. fuere Ill.mi D. D. Eques Paulus Duch, et Marchionissa Theresia Ceva — Per copia conforme: In fede: — Moncalieri Parr. di Santa Maria li 11 Maggio 1882. — D. Ronco Andrea deleg. » (Arch. pred.).

1819 — « Parrocchia di S. Carlo in Torino. — Dal libro 1º dei Matrimonj di questa Parrocchia pag. 220 si ricavò quanto segue: — L'Ill.mo Sig.r Marchese Marcello Luca Roggerio Luigi Gioachino siglio delli surono Ill.mi Sig.r Marchese Onorato Gioanni Battista e Contessa Luigia Canale di Cumiana Giugali Ferrero — Gubernatis di Ventimiglia della Città e Diocesi di Nizza ed abitante in questa Città, e la Damigella Maria Teresa Paola

Luigia Panissera figlia degli Ill.mi Sig.r fu Conte Luigi e viv.te Contessa Amabilia di Wurmbrand giugali Panissera di Moncaglieri di questa Diocesi ed abitante in questa Parrocchia dispensati dalle denunzie e dal tempo proibito servatis servandis li venticinque Marzo mille ottocento diecinove hanno contratto Matrimonio in faccia di S. M. Chiesa alla presenza del sacerdote Angelico Marietti Vice Parroco e dei Testimonj L'Ill.mo Sig.r Marchese Carlo Porporato di S. Peyre Luogotenente Capitano della 2ª Compagnia delle Guardie del Corpo di Sua Maestà, e l'Ill.mo Sig.r Cavaliere Pietro Ferrero. — Sottoscritto all'Originale P. Morizio C. Donadio Curato. = Per Copia conforme all'Originale — Torino S. Carlo li 17 9.bre 1846 — P. Filippo Vogogna V.e Curato — V. pro authenticitate Taurini 17. novembris 1846. — Philippus Ravina Vic. Gen. — J. Berruto V. Secret. » (Arch. pred.).

1821 — « Passaporto all'Interno — In Nome di S. M. Vittorio Emanuele per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja e di Genova, Principe del Piemonte ec. ec. ec. - Il Sindaco della Città d'Alassio prega tutte le Autorità Civili, e Militari che dipendono da S. M. a lasciar liberamente circolare da Alassio a Turino L'Ill.a Sig.a Contessa Teresa Panissera Sposa al Sig. Marchese Marcello Ferreri nativa di Moncalliero dimorante a Turino e ad accordare ajuto e protezione in caso di bisogno. — Deliberato sulla conoscenza personale della medesima. — Il presente Passaporto è valevole per un anno. — Fatto a Alassio li 13 Maggio 1821 - Il Sindaco Gastaldi. = Connotati. - Età anni 19 - Statura oncie 38 - Capelli Neri - Ciglia id - Occhi griggi -Fronte scoperto — Naso Ben fatto — Bocca piccola — Mento pontuto — Barba - Viso Ovale - Colorito Buono » (Arch. pred.).

1848 — « Dal doppio Registro degli Atti di Morte della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1848: è stato estratto l'atto seguente. — L'anno del Signore mille ottocento quarantotto ed alli quindici del mese di febbraio nella

Parrocchia Comune di Alassio è stata fatta la seguente dichiarazione di decesso - Il giorno quindici del mese di febbraio alle ore quattro di mattina nel distretto di questa Parrocchia, casa Ferreri munita dei Santi Sacramenti è morta la Signora Maria Teresa Marcellina Marchesa Panissera d'età d'anni quarantasei benestante nativa del Comune di Moncaglieri domiciliata nel Comune di Alassio vedova in prime nozze del fu Sig." Marcello Marchese Ferreri figlia del fu Sig. Conte Luigi Panissera e della Signora Marchesa Amalia Wurmbrand benestante domiciliata in Alassio - Dichiaranti Avvocato Carlo Moirano d'età d'anni Trentanove domiciliato in Alassio e Conte Carlo Della-Lengueglia d'età d'anni quaranta domiciliato in Alassio. - Firma del primo Testimonio: Avvº Carlo Moirano - Firma delsecondo Testimonio: Conte Carlo Della-Lengueglia - Il cadavere è stato sepolto il giorno diecisette del mese di febbraio nel cimitero di Santo Rocco - Firma del Parroco: C.co Bernardo Moirano Prevosto = Per copia conforme all'originale - In fede Alassio li 27: gennaio 1880. - Pel Parroco C.co Bonavera Nicolò Curato » (Arch. pred.).

<sup>(243) —</sup> V. la pag. di n.º 46, — e la nota che segue alla presente.

<sup>(244) — «</sup> Nomina di Tutore alle persone, e beni dei minori Luigi, Carlo, e Cesare fratelli Ferreri fu Signor Marchese Marcello nella persona del Signor Cavaliere Edoardo Ferreri.

<sup>«</sup> L'Anno del Signore mille ottocento quaranta otto ed alli ventidue del mese di Febraro in Alassio, in uno dei Salotti della Casa della ora fu Signora Marchesa Teresa Vedova Ferreri posta Strada maestra verso Levante. — Giudicialmente nanti l'Ill.mo Signor Avvocato Giovanni Elena Giudice per S.M. di questo Mandamento in virtù di Regie Patenti di nomina de trenta Luglio mille ottocento quaranta sette debitamente spedite sigillate, sottoscritte e registrate, coll'assistenza di me Notaro Giulio Beniscelli Segretaro di questa Giudicatura Manda-

mentale ed alla presenza degli infranominati testimoni - Sull'instanza dell'Ill.mo Signor Cavaliere Edoardo Ferreri fu Signor Marchese Onorato nativo di Alassio Generale Comandante la Città e provincia di Cuneo collà ressidente Protutore dei Minori Luigi Carlo e Cesare suoi nipoti figli dell'ora fu Signor Marchese Marcello in virtù d'atto di sua nomina del giorno venticinque Gennaio mille ottocento quarantasette fatta dal Consiglio di famiglia in questa Città di Alassio ov'è stato insinuato li trenta detto Gennajo col pagamento di L. N. sei e centesimi cinquantacinque ricevuto detto atto di nomina di Protutore da me detto Notaro Segretaro; ed attesa la morte della Signora Marchesa Teresa Panissera fu Signor Conte Luigi vedova del fu Signor Marchese Marcello Ferreri avvenuta in questa Città di Alassio il giorno quindici del corrente Mese di Febbraro, si è radunato il Consiglio di famiglia nelle persone degli infranominati parenti all'effetto di procedere alla nomina di un Tutore dei predetti minori Signori Ferreri in rimpiazzo di detta Signora defunta Marchesa Vedova Ferreri madre e Tutrice legale dei minori medesimi, cioè - 1.º Il prefato Signor Cavaliere Generale Protutore Edoardo Ferreri - 2.º Sua Eccellenza la Signora Amalia Wurmbrand fu Francesco nativa di Vienna Vedova dell'ora fu Signor Carlo Porporato de Saint Peyre ressidente in la Città di Torino - 3.º Marchese Emanuele Ferreri fu Signor Marchese Marcello nativo e ressidente in detta Città di Torino Tenente nelle armi dotte all'attuale servizio del Rè - 4º Avvocato Francesco Bozino fu Giuseppe nativo e ressidente in questa Città di Alassio. Il primo ed il terzo parenti prossimiori di detti Minori Ferreri dal lato paterno per essere il primo fratello di detto loro defunto Signor Marchese Marcello loro genitore ed il secondo perchè fratello di essi minori. La seconda attinente di essi minori dal lato Materno, perchè Madre della prefata defunta Signora Marchesa Teresa. Ed il quarto finalmente amico della stessa prelodata Signora Marchesa Vedova Ferreri fatto chiamare in mancanza d'altri parenti del detto lato Materno in questa Città di Alassio.

« Radunato così legitimamente il Consiglio di famiglia in persona de quali sopra sotto la presidenza del prelodato Ill.mo Signor Giudice sulla proposizione dello stesso Signor Giusdicente è stato invitato a nominare persona idonea in Tutore dei minori Signori Ferreri sopra enunciati in rimpiazzo della prelodata Signora Tutrice defunta Marchesa Teresa Panissera Vedova Ferreri. E detto invito inseguendo lo stesso Consiglio di famiglia all'unanimità, ed astenendosi dal voto, e siccome primo ed unico proposto, il prelodato Signor Cavaliere Generale è stato questo stesso proposto ed eletto alla Carica di Tutore delli sovra specificati minori Luigi, Carlo, e Cesare fratelli Ferreri suoi Nipoti, come la persona più idonea tanto per la educazione, attesa la sua Età e qualità di Zio, quanto rapporto a' loro interessi per essere sempre lo stesso stato unito con la famiglia e per la conosciuta sua affezione verso detti suoi Nipoti. Nella quale nomina essendo concorso col suo voto preponderante deliberativo l'Ill.mo Signor Giudice, il prelodato Signor Cavaliere Edoardo ha dichiarato siccome dichiara di accettare la carica lui come sopra conferita, ed in principio della medesima, in senso dell'art: 311 del Codice Civile a delazione del prefato Signor Giudice hà giurato, siccome giura toccate le Scritture di bene e fedelmente adempierne tutte le fonzioni.

« Ed attesa la nomina di Tutore come sopra fatta ed accettata, siccome sarebbe ora mancante il Protutore dei detti Minori, quindi il prefato Signor Giudice ha invitato lo stesso Consiglio di famiglia a nominare una persona in protutore degli stessi minori in rimpiazzo di detto Signor Protutore Generale Edoardo Ferreri. Ed all'unanimità i parenti come sopra congregati unitamente al prefato Signor Giudice, astenentesi sempre il prefato Signor Tutore Generale Ferreri, ha nominato, siccome nomina alla Carrica di Protutore il Signor Conte Cesare Birago di Vische fu Signor Conte Enrico dei primi Scudieri di Sua Altezza Reale il Duca di Savoja Zio dal lato Materno dei sovra Specificati Minori Ferreri assente dal presente atto perchè ressidente in Torino.

« Successivamente il Consiglio medesimo sempre all'unanimità come sopra in senso dell'art. 329. del Citato Codice ha determinato che l'obbligo al Tutore di impiegare gli avvanzi eccedenti dai redditi, dedotte le spese, non incomincierà se non che, quando gli avvanzi medesimi eccedono la somma di lire nuove Cinque mila, che riterrà sempre per scorta il Tutore. — E sull'interpellanza da me Notaro Segretaro fatta al detto Signor Tutore Generale Cavaliere Ferreri di dichiarare tutti i beni stabili da esso lui posseduti, il medesimo dichiara di non possedere stabili di sorte alcuna.

« Del che tutto io detto Notaro Segretaro ho formato il presente verbale in presenza de quali sopra e de nominati Signori Notaro Gerolamo Fignone fu Signor Lorenzo, ed Antonio Maria Ferrari fu Andrea nativo e ressidente in Aurigo Mandamento del Borgomaro Provincia di Oneglia e detto Signor Fignoni nativo e ressidente in questa detta Città di Alassio, testimoni a quanto sopra noti idonei astanti e richiesti. Detto Signor Fignoni si sottoscrive con detti Signori Componenti il Consiglio di famiglia e me Notaro Segretaro e richiesto di sottoscriversi detto teste Ferrari ha dichiarato di non sapere ed invece Croce segna come segue il presente Verbale stato da me detto Notaro letto, pubblicato, e pronunciato a chiara ed intelligibile voce d'ognuno, in presenza de' quali sopra, avendo spiegato il prefato Signor Giudice al detto teste Ferrari nella lingua sua propria la forza e sostanza di questo atto medesimo, essendosi consunte ore quattro - Per l'Insinuazione e Tabellione L. 6. 55. C. — Copia: Ferreri di Ventimiglia — Amalia Porporato di S. Peyre - Emanuele Ferreri di Ventimiglia -F.co Bozino teste, anzi membro del Consiglio - G. Fignoni Test.º - Copia: Segno di Croce del teste Antonio Maria Ferrari -- Elena Gind.º

« Questa Minuta scritta di mio pugno e Carattere contiene due fogli di Carta bollata di facciate sei di Scritturazione, questa Compresa — In fede — Copia: Giulio Beniscelli Not.º » (Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio).

(245) — « Parrocchia di S. Carlo — Torino — Estratto d'atto di Nascita e Battesimo per l'anno 1830 — Ferrero d'Alassio Carlo Gioanni Oscar figlio delli Ill.mi Signori Marchese Marcello e Teresa Panissera giugali Ferrero d'Alassio nato il dieci Marzo milleottocento trenta e battezzato in casa dal Sac. Morizio Casimiro Donadio Curato con permissione del Superiore ecclesiastico ed alli trentuno furono supplite le cerimonie della Chiesa dal suddetto; e furono padrini S. E. il Marchese Porporato di S. Peyre Cav.re dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e la Marchesa Amalia sua consorte. — Sottoscritto all'originale: P. Casimiro Donadio. — Per copia conforme; Torino il 10 feb.io 1882 — T. Giuganino B. V. Curato. — Curia arcivescovile — Visto si dichiara autentica la firma retrostesa — Torino 3 aprile 1882 Chiuso Tomaso Prov.o — M. Sorasio Segr.o»

<sup>«</sup> Ministero di Guerra e di Marina — Guerra — Divisione del Personale N. 189. — Con decreto del 29. di Marzo 1848. firmato al quartier Generale in Voghera S. M. ha nominato il Sig. Cav.re Carlo Ferreri d'Alassio allievo nella Regia Accademia militare, al grado di Sottotenente d'ordinanza nel 18.º Reggimento di fanteria, Brigata d'Acqui, colla paga, ed i vantaggi assegnati al suo grado dal Regio Brevetto delli 8. Dicembre 1847.; a far tempo dal 27. di Marzo ora scorso. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato interinalmente del Portafoglio di Guerra e Marina ne fa la presente dichiarazione la quale servirà al predetto Sig.r Cav.re Ferreri d'Alassio di titolo bastevole per la sua nomina.

<sup>«</sup> Torino addì 2. di Aprile 1848.

<sup>«</sup> Il Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato del Portafoglio di Guerra e Marina — Cesare Balbo.

<sup>«</sup> Assentato all'Intendenza Generale di Guerra Li 17. diecisette Ottobre 1848. mille ottocento quarantotto — Il S.º Commiss.º di Guerra Regg.te la Divisione Fanteria — Tempia.

« R.to al Controllo generale li 27 dicembre 1848 — Reg.º 1º Promozioni militari — I. Moreno ».

- « N. 1382 Carlo Alberto per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme Duca di Savoja, di Genova Principe di Piemonte ec. ec.
- « Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e di Marina Abbiamo nominato il Cavaliere Carlo Ferreri d'Alassio ora sottotenente nel diciottesimo Reggimento di fanteria, Brigata d'Acqui, al grado di Luogotenente nel duodecimo Reggimento di fanteria, Brigata di Casale, colla paga ed i vantaggi per tal grado assegnati dal Nostro Brevetto delli 8. Dicembre 1847; a far tempo dal vent'uno del volgente mese. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e Marina è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato all'Uffizio del Controllo Generale.
  - « Dato in Torino addì 23 Dicembre 1848.
  - « Firmato CARLO ALBERTO
  - « Controssegnato Sonnaz
- « Per sunto del Sovrano Decreto in data 23 Dicembre 1848. Per il Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Guerra e di Marina Il Primo Uffiziale L. Valfrè Visto: Il Capo di Divisione nel Ministero di Guerra e Marina Ferreri.
- « Assentato all'Intendenza Generale di Guerra Li ventiquattro Gennaio mille ottocento quaranta nove ll Commissario Capo di Divisione Lunghi.
- « Reg.to al Controllo Gen.le addi 22. Gennajo 1849 Reg.on. 1. Promoz.ni mil.ri Saraceno ».
- « Il Sottoscritto dichiara che il Cav. re Ferreri Carlo Tenente nel 12.º Reggimento Fanteria, Brigata Casale si presentò da me jeri 21 corrente onde domandare uomini armati del mio Reggimento per coadjuvarlo a far retrocedere li fuggiaschi di

varj corpi, interrogato per qual causa non si trovava al suo posto, rispose, che essendo in accompagnamento di viveri questi si diedero all'uscita di Mortara, attaccata dal nemico, assieme ad altri carri a precipitosa fuga, la quale non potendo arrestare e temendo d'essere tacciato lui stesso di fuggiasco, pensò di venirsi ad unire alle file del mio Reggimento, in mezzo alle quali si fece rimarcare per molta attività e coraggio nel respingere i vili che abbandonarono i loro corpi durante il combattimento.

« Dall'accampamento presso Bergozzo 22 Marzo 1849.

Il Colonnello Comand.º il 2º Regg.to Granatieri Guardie — Scozia ».

- « Divisione Personale N. 378 d'ordine Ministero della Guerra Segretariato Generale.
- « S. M. il Re avendo accettato dall'Augusta Sua Alleata la Regina della Gran Brettagna la graziosa offerta d'una Medaglia Commemorativa alle sue Truppe che presero parte alla Campagna degli anni 1854-55 in Crimea Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra ha concesso al Luogotenente Ferreri d'Alassio Cav.re Carlo del 12.º Reggimento di Fanteria la facoltà di fregiarsene, e gliene rilascia la presente dichiarazione.
  - « Torino, addi 15 Giugno 1856.
- « P. Il Ministro L'Incaricato del Segretariato Generale C. de Candia ».
- « Brigata Casale 11.º Reggimento Fanteria N. (Part.) Ufficio Personale Oggetto: Avviso dello Scioglimento dello Stato Magg.º del 5.º Regg.º Provv.º in Campagna. Al Sig.º Luog.º nel 12.º Regg.º f.ª Cav. Ferreri d'Alassio già a disposizione del sudd.º 5.º Regg.º Provv.º Torino.
- « Torino addi 1.º Luglio 1856. Dietro Ministeriale disposizione testè emanata io vengo di conoscere che rimane sciolto lo Stato Maggiore del 5º Reggimento Provvisorio in Campagna;

per cui mi affretto a renderne intesa la S. V. Ill.<sup>a</sup> per opportuna di Lei norma — Colgo con soddisfazione quest'incontro per assicurarla ch'io mi trovai pienamente soddisfatto del modo lodevole e zelante con cui Ella, nel corso della gloriosa Campagna d'Oriente, ha adempiuto alle incombenze affidategli.

« Il già Comandante il 5.º Regg.º Provv.º T.º Colonnello Comand.º l'11.º Regg.º f.ª — Leotardi ».

- « N. 434 Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoja e di Genova ecc. ecc. Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc. Ha firmato il seguente Decreto:
- « Vista la legge delli 13. Novembre 1853 sull'avanzamento nell'Esercito Visto il Regolamento delli 5 Giugno 1854 per l'esecuzione della legge ora detta Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: Il Luogotenente Cav. Carlo Gioanni Ferreri d'Alassio dell'Arma di fanteria, è promosso al grado di Capitano nella stess'Arma (2º Turno) colla paga assegnata dal Nostro Decreto delli 25. Marzo 1852. a far tempo dal giorno d'oggi. Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato all'Ufficio del Controllo Generale.
  - « Dato in Torino addì 16 Novembre 1856
  - « Firmato VITTORIO EMANUELE
  - « Controssegnato Alfonso La Marmora
- « Visto: Per Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra — Il Segretario Generale A. Petitti.
- « Per sunto conforme Torino 16. Novembre 1856 Il Direttore Capo della Div. Personale A. Galli.
- « Reg. to al Controllo Generale li 22 9 mbre 1856 Reg. 19. Decreti Personale C. te 366 sottoscritto Wehrlin ».

- « N. 669 Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II. Re di Sardegna di Cipro e di Gerusalemme Duca di Savoja di Genova ecc. ecc. Principe di Piemonte, ecc. ecc. Ha firmato il seguente Decreto:
- « Visto l'art.º 36 della Legge 13 9.bre 1853 sull'avanzamento nell'Esercito; Visto il § 17 del Regolamento 5 Giugno 1854 per l'esecuzione della Legge ora detta Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Il Capitano Cav.º Carlo Giovanni Ferreri d'Alassio del 3.º Regg.to di fanteria, Brigata Piemonte, è trasferto nel Real Corpo di Stato Maggiore, colla paga e coi vantaggi stabiliti dai Reali decreti 25 Marzo 1852, e 15 Marzo ultimo scorso, a far tempo dal primo Giugno prossimo. Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Torino addì 20 Maggio 1860.
  - « Firmato VITTORIO EMANUELE
  - « Controssegnato M. Fanti
- « Visto Per il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra Vialardi.
- « Reg.to alla Corte dei Conti il 30 Maggio 1860 Reg.º 40 Decreti Personale C.te 336 Sottoscritto Wehrlin.
- « Per sunto conforme Torino 15 Giugno 1860 Il Direttore Capo della Div.º Personale A. Galli ».
- « Medaglia Francese Commemorativa della Campagna d'Italia dell'anno 1859 istituita per Decreto Imperiale dell'11 Agosto stesso anno Il Consiglio d'Amministrazione del Terzo Reggimento Fanteria dichiara che il Capitano Ferreri—d'Alassio Cav. Carlo (Giov. Oscar) dello stesso Reggimento ha fatto la Campagna d'Italia dell'anno 1859 ed ha ottenuta la Medaglia

Francese Commemorativa per la Campagna oradetta, con autorizzazione di fregiarsene giusta la Reale determinazione del 4 Marzo 1860.

- « Dat. a Genova li 25 Dicembre 1860.
- « I Membri del Consiglio d'Amministrazione Il Capitano Rollo Il Capitano Manassero Il Maggiore Relat.º e Presid.º Boggetti.
- « Registrato al Ministero della Guerra Divisione Giustizia ed Istituti militari al N. 9030.
- « Visto: Pel Ministro della Guerra Il Segretario Generale Vialardi ».
- « N. 159 VITTORIO EMANUELE Il re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « Vista la legge del 13. 9mbre 1853. sull'avanzamento nell'Esercito: Visto il Regolamento 5. Giugno 1854. per l'esecuzione della legge ora detta Sulla proposizione del Nostro
  Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo
  decretato e decretiamo quanto segue: Il Capitano nel Real
  Corpo di Stato Maggiore, Ferreri d'Alassio Cav.re Carlo, è
  promosso al grado di Maggiore nell'arma di Fanteria, colla
  paga e coi vantaggi stabiliti dai Reali Decreti 25. Marzo 1852,
  e 15. Marzo 1860, a fartempo dal giorno d'oggi. Il predetto
  Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra
  è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Torino addi 17. Marzo 1861.
  - « Firmato Vittorio Emanuele
  - « Controssegnato M. Fanti.
- « Visto: P. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra Il Direttore Gen. le delle armi di Fanteria e Cavalleria E. Cugia.
- « Reg. to alla Corte dei Conti il 25. Marzo 1861. Reg. o 52 Decreti Personale C. te 317 — Sottoscritto Wehrlin.

- « Per sunto conforme Torino addi 15. Aprile 1861. Il Direttore Capo di Divisione Fanteria A. Galli ».
- « N. 469 VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « Visto il Codice Penale Militare in data 1.º Ottobre 1859; Visto il R.º Decreto in data 18 Agosto 1861 con cui venne instituito un Tribunale Militare permanente in ogni Capo Luogo delle Divisioni Militari Territoriali; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue Ferreri d'Alassio Cav.re Carlo, Maggiore nell'11.º Reggimento fanteria, è nominato Giudice nel Tribunale Militare Territoriale di Napoli. Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Torino addì 3 Luglio 1862.
  - « Firmato Vittorio Emanuele
  - « Contrassegnato A. Petitti.
- « Visto: P. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra C. Deleuse.
- « Reg.<sup>to</sup> alla Corte dei Conti il 7 Luglio 1862 Reg.<sup>o</sup> 72 Decreti Personale C.<sup>te</sup> 141 Sottoscritto Wehrlin.
- « Per sunto conforme Torino addì 16 Luglio 1862 V. Il Direttore Capo della Divisione Giustizia ed Istit. Mil. De . . . . . ».
- « VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « Visto l'Articolo 285 del Codice Penale Militare in data 1.º Ottobre 1859, Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue Ferreri d'Alassio Cav.re Carlo,

Maggiore nell'11º Reggimento fanteria, è esonerato dalla carica, di cui è attualmente rivestito, di Giudice nel Tribunale Militare Territoriale di Napoli. — Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

- « Dato in Torino addì 26 Febbrajo 1863.
- « Firmato Vittorio Emanuele
- « Controssegnato A. Della Rovere
- « Visto: Per Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra C. Deleuse.
- « Reg. to alla Corte dei Conti il di 8 Marzo 1863 Reg. 83, Decreti Personale C. te 361 — sottoscritto Salvaja.
- « Per sunto conforme Torino 17 Marzo 1863 Il Direttore Capo della Divisione Giustizia ed Istituti Mil. G. M. Cargnino ».
- « N.º 87 VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « Visto il Codice Penale Militare in data 1.º Ottobre 1859; Visto il R. Decreto in data 18 Agosto 1861, con cui venne instituito un Tribunale Militare permanente in ogni Capoluogo delle Divisioni Militari Territoriali; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Ferreri d'Alassio Cav.re Carlo, Maggiore nel 1.º Regg.º fanteria, è nominato Giudice nel Tribunale Militare Territoriale di Alessandria. Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Torino addì 26 Luglio 1863.
  - « Firmato VITTORIO EMANUELE
  - « Contrassegnato A. Della Rovere.

- « Visto: Per il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra C. Deleuse.
- « Reg.to alla Corte dei Conti il 31 Luglio 1863 Reg.º 91. Decreti Personale C.te 185 — Sottoscritto Ayres.
- « Per sunto conforme Torino, addi 6 Agosto 1863 Il Direttore Capo della Divisione Giustizia ed Istituti Mil. ri Dezza ».
- « Brigata del Re 1.º Reggimento Fanteria Ufficio Colonnello.
  - « Genova addi 17 Marzo 1865.
- « Egregio Signor Maggiore S. M. il Re, in udienza dell'11 corrente mese si è degnata di nominare la S. V. a Cavaliere dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. - Mentre sono lietissimo di poter comunicare particolarmente alla S. V. tale Sovrana Determinazione « che pure rileverà tosto da Ordine « del Giorno » mi è ben grato di potermi seco Lei congratulare del titolo d'onore, col quale volle S. M. compensare gli esimii meriti della S. V., e mi è questa circostanza una prova sempre più irrefragabile di quello zelo, attività, e buon volere, da cui è informato ogni singolo membro di questo Reggimento, di cui vo superbo di essere al Comando, onde vie meglio accrescerne la fama e lo splendore. - Riceva impertanto, Signor Maggiore, i sensi della mia sincera stima, e particolare considerazione, ed esterni agli Ufficiali tutti di codesto Battaglione la mia cordiale soddisfazione pel lodevole contegno ed abnegazione, con cui sanno sopportare le fatiche di codeste provincie, ed Ella mi creda
  - « Suo aff.mo Servo, ed Amico A. De-Litala ».

<sup>«</sup> Sua Maestà VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia e dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro generale gran mastro — ha firmato il seguente decreto

<sup>«</sup> Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra nella ri-

correnza del Nostro giorno Natalizio: — Abbiamo nominato e nominiamo Ferreri d'Alassio Cav.º Carlo Giovanni Maggiore nel 1º Regg.tº fanteria, a Cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite. — Il Ministro di Stato Nostro Primo Segretario del Gran Magistero è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine Mauriziano.

- « Dat. Firenze addì 11 marzo 1865
- « Firmato Vittorio Emanuele = Controssegnato A. Petitti Visto Cibrario Registrato al Controllo Gen. le sottoscritto G. Bracco.
- « Il primo segretario di S. M. pel gran magistero dell'ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro dichiara che in esecuzione delle soprascritte venerate Regie disposizioni il sig. Cav. Carlo Ferreri d'Alassio Maggiore nel 1º Reggimento fanteria venne inscritto nel Ruolo dei Cavalieri (Nazionali) al N.º 9721. e ne spedisce il presente documento al Decorato.
  - « Torino, il 1. Aprile 1865
- « Il Ministro di Stato Primo Segretario di S. M. Primo Presidente Cibrario
  - « Il Capo del Gabinetto e Personale Biestro ».
- « N.º 1 d'ordine d'Elenco Medaglia commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia nel 1848, 1849, 1859, 1860-61 istituita con R. Decreto in data 4 marzo 1865.
- « Il Consiglio d'Amministrazione del 1º Reggimento Fanteria Dichiara che il Maggiore Ferreri d'Alassio, Cav.re Carlo (N.º.... di Matricola) dello stesso Corpo, ha fatto le Campagne del 1848-1849-1859 per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia per cui ha diritto a fregiarsi della Medaglia suddetta accompagnata da Tre fascette corrispondenti alle Campagne cui prese parte.

<sup>«</sup> Dato a Genova, il 5 Aprile 1865.

- « I membri del Consiglio d'Amministrazione Il Capitano, Nemiqued Il Capitano, A. Sforza Il Maggiore Relatore, Bas Il Luogotenente Colonnello Presidente, A. De-Litala.
- « Ha fatto la Campagna dell'anno 1866 ed è autorizzato ad aggiungere la fascetta per detta Campagna.
- « Pel Comandante del 15.º Regg.to fant.a, assente per servizio Il Maggiore Relatore Boelrero ».
- « N.º 317 Eugenio Principe di Savoja-Carignano Luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele II. per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « In virtù dell'autorità a Noi delegata Vista la legge del 13 Novembre 1853 sull'avanzamento nell'Esercito; Visto il Regolamento 5 Giugno 1854 per l'esecuzione della Legge ora detta Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Il Maggiore nell'Arma di Fanteria Ferreri d'Alassio Cav. re Carlo Giovanni è promosso al grado di Luogotenente Colonnello nell'Arma stessa colla paga e vantaggi stabiliti dai Reali Decreti del 15 Marzo 1860, e 25 Marzo 1852 a far tempo dal Primo Agosto prossimo. Il predetto Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Firenze addì 20 Luglio 1866
  - « Firmato Eugenio di Savoja
  - « Contrassegnato I. Pettinengo
- « Visto: P. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra Il Direttore Generale delle Armi di Fant. e Cavall. C. Gibbone.
- « Reg.to alla Corte dei Conti il 27 Luglio 1866 Reg.tro 163 Decreti Personale C.te 292 — Sott. G. Crodara Visconti.

- « Per sunto conforme Firenze addì 11 Settembre 1866 Il Direttore Capo della 1<sup>a</sup> Divisione Fant.<sup>a</sup> (Serv.<sup>o</sup> Attivo) L. Ferrero ».
- « Brigata del Re 1º Reggimento Fanteria Ufficio del Comando N.º 845. di Protocollo Oggetto: Promozione a Luogo Tenente Col.º del Sig. Maggiore Cav.re Ferreri Al Signor Luogo Tenente Colonnello Cav.re Ferreri d'Alassio Quartier Generale del 2º Corpo d'Armata.
  - « Campo di Pramaggiore addì 26 Luglio 1866.
- « Con foglio del 24 volgente N.º 1119, il Comando della Brigata mi partecipa la promozione e destinazione in questo Regg. to a Luogo Tenente Colonnello, della S. V. Nel porgerle pertanto siffatto lieto annunzio, La prego di ben voler gradire le mie più cordiali e sincere felicitazioni, non disgiunte da quelle di tutti i Signori Ufficiali di questo Reggimento.
  - « Il Colonnello A. De-Litala ».
- « N.º 419 bis Eugenio Principe di Savoia-Carignano Luogotenente generale di S. M. Vittorio Emanuele II. per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « In virtù dell'autorità a Noi delegata Vista la legge in data 25 Maggio 1852. sullo Stato degli Uffiziali; Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Il Luogotenente Colonnello nel 15.º Reggimento di Fanteria Ferreri d'Alassio Cav. Carlo Giovanni Oscarre è collocato in aspettativa per motivi di famiglia in seguito a sua domanda. Il predetto Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Firenze addi 10 Ottobre 1866
  - « Firmato Eugenio di Savoja
  - « Contrassegnato E. Cugia

- « Visto: P. il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra Il Direttore Generale delle Armi di Fant. e Cavall. C. Gibbone.
- « Reg.to alla Corte dei Conti il 15 Ottobre 1866 Reg.ro 170 Decreti Personale C.te 98 Sott.º Crodara Visconti.
- « Per sunto conforme Firenze addi 25 Ottobre 1866 Il Direttore Capo della I.ª Divisione Fant.ª (Serv.º Attivo) L. Ferrero ».
- « N.º 499 VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia Ha firmato il seguente Decreto:
- « Visto il Nostro Decreto in data 7 Novembre 1867. Vista la Legge 25 Maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali; Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Il Luogotenente Colonnello nell'Arma di Fanteria Ferreri d'Alassio Cav: Carlo Giovanni già in aspettativa per motivi di famiglia ed ammesso a concorrere a termini dell'art.º 12 della citata legge, è richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa colla paga e vantaggi stabiliti dai Nostri Decreti 15 Marzo 1860 e 10 Novembre 1867, a far tempo dal 1º: Dicembre prossimo. Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.
  - « Dato in Firenze addi 17 Novembre 1867.
  - « Firmato VITTORIO EMANUELE
  - « Contrassegnato E. Bertolè Viale

Visto P. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra — Il Direttore Generale delle Armi di Fant. ia e Cavall. ia C. Gibbone.

« Reg.to alla Corte dei Conti il 21 xmbre 1867 — Reg.º 210 Decreti Personale C.te 106 — Sott.º Ayres.

- « Per sunto conforme Firenze addì 20 Gennajo 1868 Il Direttore Capo della 1ª Divisione Fanteria (serv.º att.vo) L. Ferrero ».
- « S. M. VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia — Gran Maestro dell'Ordine della Corona d'Italia — Ha firmato il seguente decreto:
- « Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra ed in considerazione di speciali titoli di benemerenza: Abbiamo nominato e nominiamo Il Cavaliere Carlo Ferreri d'Alassio Luogotenente Colonnello nell'Arma di Fanteria a Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite. Il Ministro di Stato Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo.
  - « Dato a Firenze addì 1. Maggio 1868.
- « Firmato: Vittorio Emanuele = Controssegnato: E. Bertolè-Viale = Visto Cibrario.
- « Il Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia dichiara che in esecuzione delle soprascritte venerate Regie disposizioni il suddetto Signor Cavaliere Carlo Ferreri d'Alassio venne inscritto nel Ruolo dei Cavalieri (Nazionali) al N.º 548, e ne spedisce il presente documento al Decorato.
  - « Firenze 12. Giugno 1868.
  - « Il Ministro di Stato Cancelliere dell'Ordine Cibrario.
  - « Il Capo del Personale V.º di Monale ».
- « Lo straripamento dell'Adige nel 1868 chiamò il 29.º reggimento a Verona ed il suo 3º battaglione a Legnago. Quelle popolazioni ricordano ancora colla più viva riconoscenza le prove di sublime abnegazione e di eroico sacrifizio date dal 29º reggimento in quella luttuosa occasione. Il 3º battaglione specialmente, comandato dal bravo tenente colonnello Ferreri

d'Alassio, durò otto giorni nelle indescrivibili fatiche del salvataggio della città quasi interamente sommersa. Il battaglione fu colmato, oltre che delle benedizioni degli abitanti, degli elogi i più lusinghieri dal ministro dell'interno, dal generale Pianell, dal prefetto della provincia, dal beneficato comune » (La Caserma: letture per i soldati, anno I, n. 10, — Roma, 1 ottobre 1886 — pag. 3).

« N.º 623 — VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia — Ha firmato il seguente Decreto:

« Vista la Legge 13 Novembre 1853 sull'avanzamento nell'Esercito; — Visto il Regolamento 5 Giugno 1854 pell'eseguimento della Legge medesima; — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

## « Articolo Unico

« Il Luogo Tenente Colonnello nell'Arma di Fanteria (60° Reggimento di fanteria) Ferreri d'Alassio Cav.º Paolo (sic) è nominato Comandante del 10.º Reggimento fanteria colla paga e vantaggi stabiliti dai Nostri Decreti 15 Marzo 1860, e 10 Novembre 1867 a far tempo dal 1.º Gennaio 1871. — Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

- « Dato in Firenze addì 18 Dicembre 1870.
- « Firmato Vittorio Emanuele
- « Contrassegnato Ricotti
- « Visto: P. Il Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra Il Direttore Generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria C. Gibbone.
- « Reg.to alla Corte dei Conti il 22 febbraio 1871 Reg.º 306 Decreti Personale C.te 367 — Sottoscritto Ayres.

- « Per sunto conforme Firenze, addi 2 Marzo 1871 Il Direttore Capo della Divisione Fanteria Filipperi ».
- « Comando generale della Divisione militare di Torino N.º 94 Oggetto: Dispensa dal servizio in seguito a volontaria dimissione della S. V. e di Lei nomina ad Ufficiale della Corona d'Italia Al Signor Luogotenente Colonnello Ferreri d'Alassio già nel 60° Regg. to Fanteria Torino.
  - « Torino il 7 Gennaio 1871.
- « Nel mentre che partecipo alla S.ª V.ª la di Lei dispensa dal servizio in seguito a volontaria dimissione stata accettata per Reale Decreto del 2 corrente mese, son lieto di annunziarle che coll'istessa data S.ª M.ª degnavasi nominarla Ufficiale dell'ordine della Corona d'Italia. Le ora dette sovrane determinazioni saranno pubblicate in un prossimo bollettino.
- « Il Luogot.te Generale Comandante la Divisione A. Casanova ».
- « S. M. VITTORIO EMANUELE II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia Gran Maestro dell'Ordine della Corona d'Italia Ha firmato il seguente decreto:
- « Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra ed in considerazione di militari benemerenze, Abbiamo nominato e nominiamo Ferreri d'Alassio Cavaliere Carlo, Luogotenente Colonnello Comandante il 10º Reggimento di fanteria, con altro Nostro Decreto in data d'oggi dispensato dal servizio in seguito a sua domanda, ad Uffiziale dell'Ordine della Corona d'Italia con facoltà di fregiarsi delle insegne per tale Equestre grado stabilite. Il Cancelliere dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo.
  - « Dat. in Firenze addì 2 Gennajo 1871
- « Firmato Vittorio Emanuele Controssegnato: Ricotti Visto Castelli.

- « Il Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia dichiara che in esecuzione delle soprascritte venerate Regie disposizioni il predetto Signor Cav.º Carlo Ferreri d'Alassio venne inscritto nel Ruolo degli Uffiziali (Nazionali) al N.º 1072 e ne spedisce il presente documento al Decorato.
  - « Firenze addì 11 Gennaio 1871
  - « Il Cancelliere dell'Ordine Castelli
  - « P. il Capo del Personale G. Arghinenti ».
- « Ministero della Guerra Direzione generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria.
- « In considerazione dei servizi prestati e delle Campagne di Guerra fatte dal già Luogotenente Colonnello Comandante il 10º Reggimento Fanteria Sig. Ferreri d'Alassio Cav. Carlo stato con R. Decreto del 2 volgente mese dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione, il medesimo è autorizzato a far uso della divisa del predetto Reggimento ed a fregiarsi dei distintivi del grado di Luogotenente Colonnello di cui trovasi rivestito. Si rilascia il presente certificato quale titolo comprovante siffatta autorizzazione.
  - « Firenze, addì 11 Gennaio 1871.
  - « Il Ministro Ricotti ».
  - (246) V. la pag. 47" e la nota di n.º 244.
  - (247) V. la nota di n.º 244.
- (248) V. l'istr. del 19 di febbraio 1785 nella nota di n.º 251, e la nota di n.º 238.
- (249) « IL RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME « All'Uffizio Genle del Soldo. Abbiamo conferto al Cav: re Gio: Battista Ferrero di Alassio nella Riviera di Genova, il carico

di Luogotenente nel Primo Battaglione del Reggimento nostro di Sicilia, con tutti gli onori, autorità, e prerogative, che ne spettano, ed appartengono, in vece del Cav:re Martinengo, fatto Luogotenente de' Granadieri nel 2:do Battaglione di nuova Levata; V'ordiniamo pertanto d'assentarlo in tal qualità, e di farlo gioire dell'annua p. . . . . (\*) attro cento novanta sei, soldi quattro, d'argento, a Ss. 2. . . . . . Razione una di pane al giorno, un Forriere, Alloggiamento, . . . . ili, ed altre cose, che ne dipendono. Incominciando da quello del suo Assento, e continuando in avvenire, durante la sua servitù, ed il nostro beneplacito; Che tal è nostra mente.

- « Dat. in Torino li 17. 7mbre 1743.
- « C. EMANUELE
- « Bogino.
- « Assento di Luog:te nel pmo Battag:ne del Reggim:to di Sicilia per il Cav:re Gio: Batt.a Ferrero di Alassio nella Riviera di Genova, coll'annua paga di L. 496. 4. Raz:ne una di pane al gno, un Forr:re, Alloggiam:to, Utensili, ed altre cose, che ne dipendono, in v:e del Cav:re Martinengo, fatto Luog:te de' Gran:ri nel 2:e Batt:ne di nuova Levata.
- « Assen.º all'Uff.º Genle del Soldo Torino Li 19: 7mbre 1743 G. Bonada Com.ro di G.ª » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).
  - V. l'investitura del 1775 nella nota di n. 235.

(250) — « Nel nome del Sig.re Iddio sia — L'Ill.mo Sig.r Abb. Gioachimo Ferrero del fu Ill.mo Sig.r Emmanuelle d'Alassio tanto a suo proprio nome, quanto Come Curatore dato, e decretato alla demenza dell'Ill.mo Sig.r Carlo Vincenzo Ferrero di Lui fratello dall'Ill.mo Sig.r Podestà del pnte Luogo, come ne consta dagli Atti di questa Curia a' quali etc. come altresì come uno

<sup>(\*)</sup> La carta è rosa.

degli Eredi fiduciarij del fù Ill.mo Sig.r Marchese Luca Marcello Ferrero altro di Lui fratello, ed ancora come Procuratore dell'Ill.mo Sig.r Caval.re, e Comend.re D. Pietro Francesco Ferrero altro di Lui Fratello, ed altro Erede Fiduciario, e Procuratore ad votum etiam post mortem, e con libera etc. del detto Sig." Marchese Luca Marcello, stato da esso sostituito alla forma del Mand.to di sostituzione dà me infrascritto Not.º rogato sotto li 3 x.bre pmo p.to, à cui etc. — Costituito etc. — Sponte etc. Ed in ogni miglior maniera etc. Loca, ed à titolo di Locazione partiaria dà, e concede ad Angelo Maria Sicardi q.m Ant.º della Valle d'Andora, e Parochia di S. Bartmeo qui pnte, e che accetta etc. Una terra olivata chiamata Marino, ossia Barrò posta in detta Parochia di S. Bartmeo in confini di sopra in parte degli eredi del R.do Manno, ed in parte . . . . di sotto degli Eredi del fù Sig. Gio. Batta Tagliaferro, e dall'uno, e l'altro Lato di un Riano secco, e se altri etc. Ad avere à detto titolo durante la vita naturale di detto Angelo Maria Sicardi, cioè all'annata buona due terze parti del frutto d'Olivi debba spettare al detto Ill.mo Sig.r Abb. Gioachimo sì à suo, che à detti nomi, ed un terzo al detto Sicardi, ed all'annata cattiva da dividersi queste per metà, e da consegnarsi al detto Ill.mo Sig. r Abb. Gioachimo ogni anno dal d.to Sicardi, come così promette, e s'obbliga etc. sotto etc. . . . Delle quali cose etc. Me Marcellino Brea Not.º etc. Fatto in Alassio in uno dei saloti di detto Ill.mo Sig.r Ab. Ferrero etc. L'Anno della Natività di Nostro Sig.re Mille sette cento ottanta corendo L'Ind.ne XIII. Giorno di Mercoledì tre di Maggio all'ora di Vespro etc. P.nti per Testij il R.do Sig. Francesco Bozino q.m Nicolò, ed Agostino Fossati di Bernardo uno de servit.ri de sud.ti Sig.ri Ferreri richiesti etc. = Estratto in tutto come sopra dalli miei atti abbenchè etc. Salvo etc. - Marcellino Brea Not.º » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

V. l'istr. del 19 di febbraio 1785 nella nota che segue.

- (251) « Il sottoscritto dichiara che nel Ruolo dei Cavalieri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, dal 1751 al 1814, leggesi quanto segue a pagina 36:
- « (Numero dei Cavalieri) 2473 (Nome di Battesimo e Cognome dei Cavalieri) Ferrero Sacerdote Pietro (Giorno di loro ammessione all'Abito e Croce, con spiegazione se di Giustizia o di Grazia) li 17. Giugno 1774. di Grazia (Promossi alla Dignità di Gran Croce colla data delle rispettive Patenti) —.
- « Attesta inoltre il sottoscritto che il relativo processo delle prove per l'ammessione al Cavalierato più non esiste, perchè distrutto nei rivolgimenti politici dello scorso Secolo. Torino, 24. Febbrajo 1882. Il Capo Archivista F. Moris ».

<sup>«</sup> Don Pietro dei Marchesi Ferrero Cavaliere Commendatore della Sacra Militare Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro — Prove di Nobiltà presentate dal medesimo per la sua ammessione all'Abito e Croce di questo Sacro Ordine Militare in via di Giustizia — Anno di Grazia 1776.

« Albero Genealogico della Famiglia del Sacerdote Don Pietro Fer ed Ord.º dei

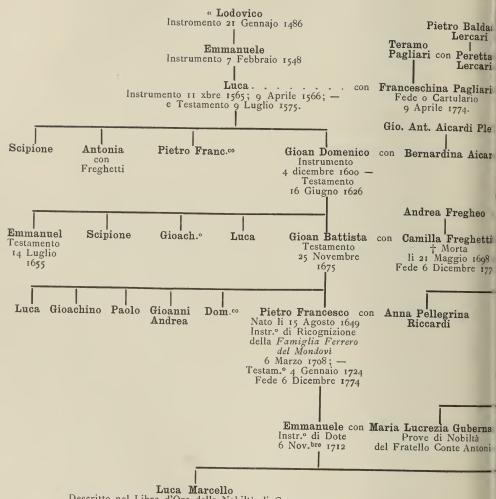

Luca Marcello

Descritto nel Libro d'Oro della Nobiltà di Genova —

Certific. 14 Agosto 1722;

Regie Patenti di naturaliz. nº 20 x.bre 1767; —

Attestati 24 x.bre 1774.

¡Alassio Cavaliere e Commendatore della Sacra Relig.º lur.º e Lazz.º

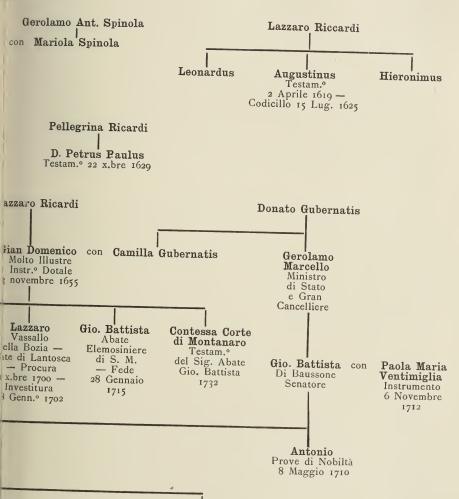

Pietro Ferrero Postulante Nato li 12 Ottobre 1719 Fede 26 Agosto 1774. « Il Cavaliere Commendatore di questa Sacra Religione de' S. Maurizio e Lazzaro, e Sacerdote D. Pietro Ferrero desiderando come si è riservato nell'atto della sua admissione alla Commenda di far le prove rigorose di sua Nobiltà, per ottenere l'opportuna declaratoria da questo Eccelent.<sup>mo</sup> e Reverend.<sup>mo</sup> Consiglio di poter essere admesso all'Abito e Croce di questo Sacro Ordine Militare in via di giustizia, presenta l'Albero Genealogico di sua famiglia, e della rispettiva discendenza legitima d'esso Postulante da tutte le persone in detto Albero nominate, come altresì le infraenunciate scritture e documenti con quali resta provata la suddetta discendenza, e Nobiltà tanto rispetto al Quarto Paterno quanto rispetto al Materno.

## « Ouanto al Paterno

« Si stima di premettere che la Famiglia Ferrero da cui discende il postulante si è per se stessa di qualità Nobile come è quella del Signor Marchese Ferrero d'Ormea dove si riscontrano fin da antichi tempi molti Cavalieri Gerosolimitani ed altri di questa Sacra Religione essendosi a tale effetto, reciprocamente una famiglia con l'altra riconosciuta come proveniente dallo stesso stipite, e così d'una medesima agnazione e Casata, come risulta da publico istrumento delli 6 Marzo 1708. rogato al Notaro e Causidico, Morizio Bongiovanni del Mondovì che si presenta in autentica forma, in cui gl'Ill.mi Sig.ri Pietro Francesco, D. Luca Antonio, ed Abate Gioachino, Fratelli Ferrero d'Alassio avendo riconosciuto derivare, e discendere dal medesimo stipite della Casa e Famiglia degl'Ill.mi Signori Ferreri della Città del Mondovì, siccome però o per corruttela di Lingua o per motivo di pronuncia venivano essi, Sigg.ri Fratelli e loro Sigg.ri Maggiori denominati per lo più col cognome di Ferraro, così per provvedere e riparare a tal equivoco della lettera a in e e così ripigliare il vero cognome di Ferrero, come discendenti dal detto stipite della casa, e Famiglia dei Sigg. ri Ferrero del Mondovi, come fra dette case si è riconosciuto, e dilucidato, abbiano quindi ripigliato e dichia-

rato di voler ritenere il vero cognome di Ferrero, e desiderosi anche che ciò segua con intervento, e participazione di d.i Sig.ri del Mondovì con espressa accettazione ed approvazione dei medesimi: Perciò il Sig. Emanuel Ferrero figlio di d.º Sig. Emanuel Ferrero figlio Pietro Francesco d'Alassio come procuratore di questo e delli Sig.ri D. Luca Ant.nio ed Abate Gioachino di lui Zii, come da procura inserta delli 15 Febbraio allora scorso ha dichiarato essere tanto esso, che d.i suoi Padre e Zii, e loro Sigg.ri Maggiori del cognome Ferrero e discendenti dal medesimo stipite della Casa e Famiglia dei Sigg.ri Ferrero del Mondovi e come tali aver ripigliato, e voler ritenere detto Cognome di Ferrero presenti ivi gl'Ill.mi Sig.ri Vassalli Alessandro Marcello, e Carlo Francesco Fratelli Ferrero, de' Sigg.ri di Roascio, del fu Sig. Marcello Girolamo Vassallo, e l'Ill.mo Giovanni Luigi Ferrero del fu Ill.mo Signor Giuseppe tutti della Città del Mondovì i quali con mutuo reciproco consenso hanno ivi accettato, ed approvato la dichiarazione come sopra fatta da d.º Sig. Emanuele Ferrero ed a quella inerendo dichiarano ed admettono che li nominati Sigg. i d'Alassio sono del vero cognome Ferrero e discendenti dal medesimo stipite e casa dei Ferrero del Mondovi, per piena cognizione anche avutane da loro rispettivi Genitori, Avi, e Comuni Antenati.

« Ad una tale reciproca agnazione corrisponde anche l'aver sempre li Sig.ri Ferrero d'Alassio usato e ritenuto le stesse arme ossia insegne Gentilizie della Casa e Famiglia de' Sig.ri Ferreri del Mondovì, sendo il scudo di detto stemma Gentilizio composto di tre sbarre (\*) nere in campo d'oro istesso, e medesimo come si è sempre usato e si usa dalla famiglia Ferrero del Mondovì; qual antico uso dello Stemma Gentilizio risulta dalle giudiciali attestazioni delli 24 Dicembre 1774 ricevute dal Notaro Fontana attuario della Curia d'Alassio debitamente legalizzate il 29 medes.mo Dicembre (\*\*), per le quali li Sigg. Av-

<sup>(\*)</sup> Bande,

<sup>(\*\*)</sup> V. la nota 2ª a piè della pag. di n. 294.

vocato Lorenzo Moro, e Notaj Marcellino Brea, e Giambattista Brigliano tutti d'Alassio separatamente esaminati depongono concordemente, che la Famiglia del Signor Marchese Luca Marcello Ferrero ha di continuo avuto lo stesso stemma, ossia arma Gentilizia, che attualmente porta il prefato Sig. Marchese Luca Marcello, il di cui scudo è composto di tre sbarre (\*) nere, in campo d'oro, come dimostrano le antiche Capelle, Sepolcri, ed altri monumenti che ha la detta di lui Famiglia, in molte chiese e luoghi di questa città, cioè: nell'Altar Maggiore marmoreo della Chiesa de' R.R. P.P. dell'Ordine di S. Domenico, nell'Altar Maggiore e Capella pure marmorei di S. Luca, eretti in quella de R.R. P.P. Minori Osservanti Riformati di S. Francesco, nelli Sepolcri esistenti a piè di detto Altare di S. Luca e nella Chiesa de' R.R. P.P. Cappuccini sopra la porta della Sacrestia della Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio sopra il publico cimiterio di essa Città, sopra un antico camino che vedesi nel Salone del Palazzo antico, di solita abitazione della stessa Famiglia Ferrero, e nella Capella pure marmorea dedicata a Santa Lucia, e Lapide Sepolcrale a piè di essa costrutti nella detta Chiesa Parrocchiale da Signori Antenati dello stesso signor Marchese non dopo il secolo decimo quinto lo che ricavasi da testamento autentico (da detti testimoni letto) rogato l'anno 1575, al Notaio Gio.ni Domenico Parascoso in cui dicesi tale Capella eretta dagli antecessori del Signor Testatore, come appunto risulta dal medesimo Testamento che si presenta e viene confermato da altra iscrizione incisa sopra altro sepolcro marmoreo della stessa di lui famiglia con la medesima arma Gentilizia, quale Sepolcro resta a piè del Sancta Sanctorum di essa Chiesa Parrocchiale ed è tale iscrizione del tenor seguente: - Sepulcrum M. D. Lucæ Ferrerii quondam Emanuelis anno MDXLVIII (\*\*) bis a successoribus rest. - Qual'arma è anche nel corpo di dette attestazioni dipinta con i colori del Blasone.

<sup>(\*)</sup> Bande.

<sup>(\*\*)</sup> MDLXXVIII ?

« In fatti la detta Famiglia Ferreri da cui discende il Postulante è sempre stata riputata e considerata nel Stato Serenissimo di Genova per famiglia Nobile ed illustre avendo sempre vissuto con gran decoro, e provvista di grandiose entrate, e quindi fu per tale riconosciuta ed admessa nel primo Ordine di Nobiltà non solo nella città di Albenga, come da Decreto del Corpo della medesima Città 16 Marzo 1709 debitamente legalizzato sotto il 1.º Settembre 1774, in cui lectis precibus, Magnifici et multum Rev.di D. Lucæ Antonii, et Magnifici Petri Francisci Fratrum de Ferreriis de Alaxio eisq. annuentes li Consiglieri tutti ad calculos omnes favorabiliter concurrentes in numero undecim declaraverunt, et declarant ad cautelam tantum adscriptionem factam ab Illustrissimo consilio sub die 23 xbris proximè præteriti dictorum fratrum De Ferreriis ad primum ordinem, sive nobilium præsentis Civitatis Albinganæ fuisse, et esse ac intelligi debere factam intuitu qualitatis, et conspicuitatis domus, ac meritorum personalium et realium eorumdem Magnificorum Fratrum — Ma altresi nella istessa città capitale di Genova ove nel Libro d'Oro della Nobiltà di quella Republica risulta dal certificato 14 Agosto 1722 del Doge e Governatori di detta Serenissima ivi = In Libro Nobilitatis Reip. nostræ esse descriptum in Familia Ferreria a 1578 (\*) scilicet Lucas Marcellus Filius legitimus et naturalis Emanuelis Joannis Baptistæ filii Petri Francisci Mariæ in quo quidem libro dumtaxat describuntur illi Cives, Nobiles penes quos residet cura gubernium et administratio ejusdem Reipublicæ, et ex quibus juxta legum nostrarum formam eliguntur pro tempore dux, Gubernatores, et procuratores cœterique Magistratus qui civitates loca, provincias, regna, ac totum Reipublicæ dominium, Rempublicamque ipsam regunt, ac gubernant et propterea ipsum Lucam Marcellum tractari ab omnibus, et reputari pro Nobile Reipublica Nostra, eumque omnibus honoribus quibus fruuntur coeteri in dicto libro descripti, uti frui, et gaudere posse. Vedendosi nell'ornato d'esso certificato di-

<sup>(\*)</sup> Leggasi: car. 578. a, scilicet (V. la pag. di n. 479).

pinta l'arma della casa Ferrero istessa e medesima della Famiglia Ferrera del Mondovì come osservasi pure essere stato descritto detto Signor Luca Marcello in Familia Ferrera come onore non già conferto di novo ma per la Nobiltà di essa famiglia e così degli Antenati d'esso Signor Luca Marcello.

« Questo medesimo Signor Lucca Marcello avendo supplicato S. M. per graziarlo della naturalizzazione rappresentò particolarmente essere discendente da famiglia originaria di questi stati e che da due anni circa avea trasportato, e fissamente stabilito in questi stati la residenza di se, e sua famiglia, la detta S. M. per Regie Patenti 28 Dicembre 1767 interinate dalla Camera sotto li 8 Gennaio 1768 si è degnata d'ispiegarsi ivi: — Essendoci noi benignamente disposti ad accondiscendere alle suddette supplicazioni in considerazione delle accennate circostanze, per le presenti accordiamo al detto Vassallo Luca Marcello Ferrero ed alli di lui figliuoli il privilegio di Naturalizzazione, con che il detto Vassallo e suoi discendenti continuino ad abitare fissamente e senza interruzione in questi Stati.

« Ciò premesso venendo alla dimostrazione e prova della Discendenza e Nobiltà del Signor Postulante rispetto al grado Paterno si giustifica:

« 1º Essere detto Signor Postulante figlio legittimo e naturale delli furono SS.ri Emanuele Ferrero e Dama Maria Lucrezia De-Gubernatis nato li 12 Ottobre 1719; oltre l'esame de' Testimoni di cui nel processo de Vita, et moribus, e la fede di Battesimo inserta in data 26 Agosto 1774 ove si esprime: — Anno 1720 22 Aprilis — Ego Joannes Baptista Massa Praepositus (cioè della Parrocchia di S. Ambrogio d'Alassio) ministravi cæremonias baptismales super infantem natum, et Domi a me baptizatum sub die 12 Octobris 1719. ex Ill.mo D. Emanuele, et Ill.ma D.na Maria Lucretia Jugalibus Ferreri, cui nomen imposui Petrus Franciscus Joannes Joseph Vincentius. — Si presenta ancora l'instromento di costituzione dotale di detta Dama Lucrezia De Gubernatis 6 Novembre 1712 per estratto dall'Insinuazione, ove leggesi che per mezzo ed opera di comuni amici, e parenti sia

stato trattato ed accordato matrimonio tra l'Ill.mo Signor Emanuele Ferrero figliuolo dell.Ill.re Signor Pietro Francesco e Dama Anna Pellegrina Ricardi Giugali Ferreri d'una, e Damigella Lucrezia Maria figliuola dell'Ill.mo Signor Giovanni Battista de' Gubernatis de' Conti di Ventimiglia conte di Baussone de' Signori di Aurigo Cenova e Lavina, Consigliere e Senatore nell'Eccelentissimo Senato in questa Città sedente e della fu Dama Paola Maria Ventimiglia di lui moglie dall'altra parte, il sudd.to Conte, e Senatore Giovanni Battista De Gubernatis il quale tanto a nome suo proprio che dell'Ill.mo ed Eccel.mo Conte Presidente Gerolamo Marcello De-Gubernatis di lui padre Ministro di Stato per S. A. R. constituisce, ed assegna in Dote, e per Dote, e a nome di Dote alla suddetta Damigella Lucrezia Maria sua figliuola, e per essa al predetto Signor Emanuele Ferrero di lei futuro sposo ivi ambi presenti, e accettanti per essi, e li suoi, la somma di doppie mille d'oro d'Italia, oltre il solito fardello.

« Il detto Signor Emanuele Ferrero ha avuto per padre il Signor Pietro Francesco, e la Dama Anna Pelegrina Ricardi di lui madre, come ne risulta dallo stesso istrumento sovra presentato 6 Novembre 1712 ove dicesi il Signor Emanuele Ferrero figliuolo dell' Ill.mo Sig. Pietro Francesco, e Dama Anna Pelegrina Ricardi Giugali Ferreri.

« Il Signor Pietro Francesco Ferrero Avo Paterno del Postulante è pur nato di legittimo matrimonio dalli Signori Gian Battista e Camilla Giugali Ferreri, come da fede di Battesimo di d.º Pietro Francesco 6 xmbre 1774 del Parroco di S. Ambrogio di Alassio debitamente legalizzata sotto li 29 medesimo mese, esprimendosi ivi: — Anno 1649 (millesimo sexcentesimo quadragesimo nono) Petrus Franciscus Maria de Ferreriis filius M. D. Joannis Baptistæ et M. D. Camillæ conjugum natus die 15 (decima quinta) Augusti baptizatus die 22 (vigesima secunda) ejusdem a R. Melega, levatus a M. D. Joanne Thoma Fregheo, et M. D. Francisca Ferrera (\*) — e dalla fede di morte di detta Signora

<sup>(\*)</sup> Se nel 1831 si fossero conosciute queste prove di nobiltà del cav. re don

Camilla Ferreri Bisavo primo paterna del medesimo Parroco di S. Ambrogio e della stessa data suddetta si prova che detta Camilla era nata Freghetti e stata moglie del Magnifico Signore Gian Battista Ferrero; ivi - Anno 1695, 21 Maii M. D. Camilla filia q. D. M. Andreæ Fregheo uxor qu. D. M. Joannis Baptistæ De Ferreriis omnibus munita Sacramentis obiit Alaxii. - Consta pure dal testamento del detto Pietro Francesco delli 4 Gennaro 1624 (\*) rogato al notaio Marcellino Brea e debitamente legalizzato essersi questo qualificato ivi: - L'Ill.mo Signor Pietro Francesco Ferrero del fu Magnifico Giovanni Battista di questo luogo d'Alassio con avere instituiti eredi universali li Magnifici Emanuele e Giovanni Battista suoi figliuoli, e dichiarato quanto alle due primogeniture erette e fondate dal fu Magnifico Emanuel Ferrero loro zio Paterno, essersi per la morte del Magnifico Giovanni Domenico suo fratello consolidate nella sola persona d'esso Signor Testatore, e quindi vuole che ne' beni primogeniali succeda in solidum il magnifico Emanuele suo figlio primogenito e dopo esso il suo primogenito in infinito. - Risultando anche dal testamento del Signor Gian Battista Ferrero in data 25 Novembre 1675 rogato al notaio Alessio Domenico Alciato in Alassio che si presenta per estratto dal notaio Marcellino Brea e debitamente legalizzato, che fra gli altri suoi figliuoli legittimi e naturali nomina il Signor Pietro Francesco instituendolo come ivi, e dispone anche a favore della Signora Cammilla sua consorte. — E siccome ivi designa pure il testamento del fu Signor Emanuele Ferrero di lui fratello delli 14 Luglio 1655, questo anche abbondantemente si presenta rogato dal notaio Antonio Benedetto Alciato d'Alassio per estratto legalizzato come sovra, in qual testamento del Signor Emanuele si dice questo figlio del quondam Giov. Domenico e

Pietro Ferrero, non si sarebbe commesso l'errore di cui feci parola nella nota 3<sup>a</sup> a piè della pagina di n. 51. — Parmi che il rev.<sup>do</sup> sig. canonico Bonavera abbia letto male il cognome del padrino del magnifico Pietro Francesco Ferrero.

<sup>(\*) 1724.</sup> 

vien pur nominato il Magnifico Sig.r Giovanni Battista suo Fratello Germano come erede instituito pendente sua vita, e col vincolo di due primogeniture ivi erette, acciò i discendenti della Famiglia Ferrero della linea di detto Magnifico Gian Battista si conservino con quel decoro ed augmento di Nobiltà che esso desidera volendo eziandio che tutti i chiamati e possessori delle primogeniture assumano e ritengano il nome di Emanuele Ferrero.

« Il Giov.<sup>n</sup> Battista padre del Pietro Franc.<sup>co</sup> era figlio del quondam Magnifico Giov.<sup>n</sup> Domenico Ferrero come ne consta dai medesimi due testamenti d'esso Giov. Battista, e dell'Emanuele Frat. li Ferreri figliuoli del quondam Giov. Dom.<sup>co</sup> d'Alassio e ne consta pure dal testamento del Sig<sup>r</sup> Giov.<sup>n</sup> Domenico 16 Giugno 1626 che anche si presenta rogato al notaio Nicolò Falcone per estratto dal Notaio Benedetto de' Rustici debitamente legalizzato, in cui vien denominata la Bernardina Ricardi (\*) già di lui moglie avendo instituiti in parti eguali li di lui figliuoli, Scipione, Gian Batt.<sup>n</sup>, Gioachino ed Emanuele.

« Il detto Giovanni Domenico Ferrero era figlio del fu q. M. Signor Luca d'Alassio come leggesi nel medesimo testamento del 1626 del detto Giov. Domenico ibi: — Nobilis D. Joannes Dominicus Ferrerius qu. Nobilis Lucæ d'Alaxio e ne consta pure dall'istesso testamento del Luca delli 9 Luglio 1575 rogato al notaro Cesare Parascoso debitamente legalizzato che si presenta in forma autentica. — Dal qual testamento risulta essere il detto Signor Luca ivi qualificato D. D. Lucas Ferrarius qu. Emanuelis d'Alaxio più di avere riconosciuto la Signora Franceschetta sua moglie nella dote da essa ricevuta di scudi 1200, e fattala usufruttuaria di tutti i suoi beni in compagnia de' suoi figlioli Scipione e Giov. Domenico oltre altri legati fattigli; più ha legato a Pietro Francesco suo figliuolo maggiore legittimo, e naturale scudi 500 d'oro, in oro, oltre li beni ivi menzionati, più ha legato un reddito annuale di scudi 4, per il Cappellano che deve

<sup>(\*)</sup> Aicardi.

servire alla Cappella di S.ta Lucia fondata nella Parrocchia di S. Ambrogio, da eleggersi tal Cappellano a piacere de' suoi eredi, e instituito in suoi eredi universali li predetti Scipione, e Giov.ni Dom.co suoi figliuoli legittimi, e naturali in eguali parti con reciproca sostituzione dell'uno all'altro in caso di morte senza figli; osservandosi, che detto Testatore è sempre stato qualificato col titolo di D. Lucas e la Franceschetta sua moglie D. Francischetta la qual Francischetta si proverà infra che era della Famiglia Pagliari. - Oltre di che in un instromento di contratto degli 11 Dicembre 1565 avendo il detto Signor Luca fatto acquisto de' beni ivi menzionati viene pur ivi qualificato col titolo di D. Luca Ferrario qu. Emanuelis, e così successivamente D. emptor, D. emptori come dal medesimo istrumento, che si presenta unitamente ad altro delli 9 Aprile 1566 confermativo del precedente in cui pure si qualifica D. Lucæ Ferrario qu. Emanuelis ed in altro luogo: D. Lucas jussit per me Notarium; ambi essi istrumenti rogati al Notaro. Antonio Parascoso in forma autentica e legalizzati.

« Il detto Signor Emanuele, già di sopra nominato, per Padre del Signor Luca consta da istrumento 7 Febbraio 1548 rogato al notaro Gio. Antonio Parascoso ed estratto dal suo Protocollo, e debitamente legalizzato, avere il medesimo fatto acquisto de' beni ivi designati, espresso in: Vendidit, et tradidit Nobili D. Manueli Ferrerio qu. Ludovici præsenti e successivamente ibi Nobilis D. Manuel emptor promittit.

« Dal che tutto si comprova che questa Famiglia Ferrera è sempre stata considerata per famiglia distinta cominciando dal-l'Emanuele stipite di questa famiglia, qual è quello che per tradizione si è portato, ed ha trasferto il suo domicilio dalla Città del Mondovì al luogo d'Alassio, vedendosi già d'allora e sin da quei tempi qualificato col titolo di Nobilis Dominus, e successivamente nel progresso de' suoi discendenti sino al giorno d'oggi che eccede i due secoli, ha sempre questa famiglia vissuto con gran decoro e lustro, doviziosa di facoltà e riconosciuta per Nobile tanto dalla Republica di Genova, quanto dalla

Città d'Albenga, e medesimamente riconosciuta per la stessa Nobile Famiglia Ferrera del Mondovi e da questa diramata come si è sopra dimostrato. - Avendosi anche di ciò un riscontro che nell'Antichità può giovare, cioè che il detto Signor Emanuele stipite della Famiglia d'Alassio era figlio del Signor Ludovico, e che contemporaneamente al Ludovico Padre dell'Emanuele vivea nella città del Mondovi un Ludovico Ferrero. cioè nel 1486, si ritrova un istrumento 21 Gennaio medesimo anno stipulato in detta città del Mondovì rogato al notaro Francesco De Belusco estratto dall'originale di carattere antico conservato nell'archivio del Signor Marchese Ferrero d'Ormea, fatto tal estratto dal Segretario de' Regi Archivi, Marino perito di tali caratteri, che si presenta, in cui leggesi: — Cum Nobilis Ludovicus Ferrerius fuerit constitutus tutor Nobilium Gilardini, et Burgi filiorum et hæredum quondam Nobilis Baptistæ Ferreri, . . . . . . . abbi fatto qualche esazione nella qualità di tutore suddetto, e volendone dar conto ipse Nobilis Ludovicus dichiara spettare il credito ivi menzionato alli detti Gilardino e Borgo, leggendosi pure in altre parti di detto istrumento Nobilis Ludovicus. — Essendo verosimile la contemporaneità della vita del Ludovico del Mondovì per poterlo arguire stato Padre dell'Emanuele, poichè essendo già l'Emanuele nel 1548 padre di famiglia, ed abile a contrattare, come fece in detto instrumento 7 Febbraio 1548, si può benissimo arguire che l'Emanuele qu. Ludovici sia riferibile al qu. Ludovici del Mondovì, giacchè in detto istrumento 1548, non si spiega, quondam Ludovici d'Alaxio, ma solamente si è espresso N. D. Manuele Ferrerio qu. Ludovici.

« Per dimostrare poi ancor più che questa famiglia sia anche distinta per via d'alleanze contratte all'occasione de' rispettivi matrimonii; compare in 1.º luogo il Luca figlio dell'Emanuele maritato con Franceschina Pagliari figlia di Teramo Pagliari, e di Peretta Lercari Nobile Genovese, constando che detta Franceschina Pagliari, era figlia di Teramo e di Peretta Lercari Giugali Pagliari e moglie del Luca quatritavo del Postulante,

come ricavasi da fede ossia Cartulario delle Colonne, e luoghi delle compere dell'Ill.ma Casa di S. Giorgio che qui presenta per estratto dall'originale in data o Aprile 1774 manualmente sottoscritta: - Joannes Baptista Raimundus Notarius, e debitamente legalizzata ove risulta: - Iº Che la M.ª Peretta era figlia del quondam Magnifico Baldassar Lercari quondam Magnifico Pietro (\*) e moglie del quondam Magnifico Teramo Pagliari di Porto Maurizio. - IIº Che questa Peretta era erede testamentaria per metà della qu. M.ª Mariola, qu. M.ci Antonii Spinolæ qu. M.ci Hyeronimi eius Patris. — IIIº Che la detta M.ª Peretta Lercari, moglie del detto Teramo Pagliari ha avuto per figlia Franceschetta moglie del M.º Luca Ferrerii. - Leggendosi in detta fede che essendo detta Peretta proprietaria di luoghi otto delle colonne di S. Giorgio, ha questa disposto per suo testamento, delli 23 Marzo 1580, rogato in Porto Maurizio, al notaro Bernulfo, ed in esso ha ordinato come segue: Item legavit ipsa testatrix sciens habere loca octo in comperis S. Georgii Januæ in campagna seu Columna S., ideo legavit prout legat quod loca ipsa stare debeant scripta in perpetuum super ipsam testatricem, et proventus ipsorum locorum multiplicari debeant usque quo de ipsis proventibus multiplicatis poterint emi duodecim loca dictarum comperarum etiam scribenda super ipsam testatricem, et de proventibus, exinde quorum viginti locorum annuatim, et in perpetuum responderi debeant majori propinquo ipsius testatricis De Famiglia (sic) de Lascariis (\*\*) domus nunc quondam Magnifici Augustini Lescariis (sic) si aderit, tunc dictus major in præsenti loco portus, si non adfuerit, alteri propinguo de dicta Magnifica Cammilla prout supra, et filio masculo tunc majori M. D. Franciscæ filiæ ipsius testatricis uxoris M. D. Lucæ Ferrerii. -Quali luoghi otto accresciuti a norma di detta disposizione, sino a venti pervennero, secondo la preriferita vocazione al Signor Marchese Luca Marcello Ferrero altro figlio del Signor

(\*\*) De Familia de Lercaris?

<sup>(\*)</sup> V. la nota a piè della pagina di n. 4.

Emanuele Ferrero padre del Signor Postulante come ne fa fede altra cedola dei 18 Marzo 1766 sotto l'istesso titolo della Signora Peretta Lercari Colonnante come sopra estratta da detto archivio di S. Giorgio li 4 Agosto 1774, manualmente sottoscritta Joannes Benedictus Gastaldi Notarius et dicti Archivii, legalizzata come sopra. Ad perceptionem p. p. l. l. dictæ Columnæ pro ipsis dispensandis ad formam verborum eiusdem fuit admissus Emanuel de Ferreriis qu. Petri Francisci tamquam Major natus masculus per lineam masculinam descendens a filio masculo Francischettæ filiæ dictæ Columnantis et olim uxoris Lucæ Ferrerii in verbis eiusdem columnæ nominatæ, ut ex ejus admissione sub eaden columna registrata modo attenta renunciatione facta juri dictæ suæ admissionis per dictum Emanuelem Ferreri ac etiam renunciatione, et abdicatione juris ejusdem, et nunc pro tunc facta per abatem Joannem Baptistam Ferrerium ejus Fratrem. — Ad perceptionem prædictorum locorum pro ipsis per eum in onore conscientiæ suæ dandis et distribuendis in maritatione pauperum puellarum. Admissus est prout admittimus Lucam Ferrerium, primum genitum masculum legitimum et naturalem, dicti Emanuelis Patris sui descendentem a filio masculo dictæ Francischettæ. - Dachè viene comprovato siccome appunto la Franceschina, ossia Franceschetta Pagliari moglie del Luca, era figlia di Teramo e di Peretta Lercari Giugali Pagliari, e che questa Peretta Lercari era figlia di Baldassar Lercari e di Mariola Spinola hanno riconosciuto per loro parente la detta Franceschetta figlia di Peretta come abbondantemente si prova da antiche lettere, ossia missive, cioè una del Signor Gerolamo Giuliano Spinola delli 20 Marzo 1572 scritta da Genova in nostro honorando Arascio, in cui leggesi ivi - Nobile Onorando - Sapete che sembre siamo de accordio e che per noi in ogni occorrenza vostra si desidererà fare come la strettezza ed amorevolezza della parentela si obbliga, nel resto si sono fatte vostre raccomandazioni a nostri di casa, quali a voi, e a vostra consorte si rendono duplicate Madonna Peretta, vostra socera sta assai meglio, e la godiamo qualche volta. — Altra del Nobile Battista Spinola scritta da Genova, Al Magnifico Signor Giov. Domenico Ferrari — Alassio — in qual lettera si legge Magnifico Signore, come fratello, Sono molti giorni che vi scrissi e vi mandai minuta di come dovevi far la scrittura che mi manca per poter terminare al Signor Filippo Com.no, e sino a qui non e mai venuta, vi piacerà mandarla quanto prima acciò possi finire questa pratica tanto più che adesso per il mancamento che abbiamo del Signor nostro Padre, che il Signor Iddio l'ha dimandato a miglior vita alli 19 di questo ci bisogna attendere ad altre cose. Il nocchiero è stato dimandato a partire in Fiandra con sc.ti 12 il mese e più la parte ponde, lo esorto ad andarvi, perchè in cinque o sei anni lui con sanità, Se mand.ra 600 a casa per sua vecchiezza, che non è poco, vi dovrà scrivere, li direte il vostro parere e sono N. S. vi G.di

« Si aggiunge ancora che per via di matrimoni si è contratto sì da' quei antichi tempi parentela con famiglia Doria, come da lettere pur antiche del Signor Martino Doria, una degli 8 Agosto 1554, scritta da Oneglia e diretta a Nobili Domino Lucæ Ferrario honor.do — Alassio in cui scrive ivi — Nobile Cugino Onorando, Hieri ho avuto la grata vostra . . . . . . . Indi prosegue — Non occorrendo altro, vostre raccomandazioni, son fatte a nostra madre e cugina, quale duplicate ve le rendono, ed io resto al solito ai piaceri vostri, - Vostro Cugino Martino Doria. - Più altra 12 Novembre 1554, dell'istesso Signor Martino Doria, scritta da Genova al Nobile Luca Ferrario onor.do - Alassio ove scrive: - Nobile Cugino Onorando, - Mi trovo due vostre grate . . . . - prosegue - Non mi occorre altro che dirvi, senonchè ho fatto vostre raccomandazioni di Mad.na Peretta e Franceschetta a nostra, madre e cugina, e me stesso, le quali duplicate ve le rendono, ed a Mad.na Peretta direte che mi aspetti costì, perchè al ritorno da Genova la condurrò a casa, e che la prego, che lo aspettare non li sia molesto potendovi servire in cosa alcuna, mi offro paratissimo. - Vostro Cugino Martino Doria. - Più altra del medesimo tre (3) Marzo 1556 diretta

da Genova in Alassio. — Nobile Dom.co (?) Luca Ferrario Onor.do e nel corpo si legge: Nobile Cugino Onorando — indi prosegue: A d.a mia madre Caris.ma ed io sono state car.me le raccomandazioni date per parte vostra e di Franceschetta quali duplicate ve le rendiamo e non occorrendo altro a piacer vostri sono — Vostro Cugino Martino Doria.

- « Da tutto quanto sopra si crede pienamente giustificata per publici documenti non solo la discendenza del postulante dal fu Signor Emanuele Ferrero suo Quintitavo, ma anche la nobiltà di questo ramo della famiglia Ferrero, non meno per le testimonianze fatte dalla Nobile famiglia Ferrera del Mondovì ma anche dalla Serenissima Republica di Genova, e dalla Città d'Albenga, e specificamente e positivamente considerate le rispettive persone de' suoi ascendenti e li titoli Signorili con li quali si sono sempre qualificati cominciando dal detto Signor Emanuele, e continuando sino al giorno d'oggi, con essere sempre vissuti nobilmente, e decorosamente senza mistura di veruna arte, che potesse scemare in veruna maniera la qualità di Nobile. In fatti ripigliandosi caduno di detti ascendenti si scorge:
- « 1° Che l'Emanuele vivente nel 1548 viene nell'Istrumento 7 Febbraio medesimo anno qualificato ivi: Nob. Dom. Emanueli Ferrario qu.m Ludovici.
- « 2º Il Luca di lui figlio nell'Istrumento 11 Dicembre 1565 e 9 Aprile 1566 viene intitolato e qualificato ibi: D. Lucæ Ferrario qu.m Emanuelis e nel suo testamento delli 9 Luglio 1575 viene pure qualificato: D. Lucas Ferrarius qu.m Emanuelis. E questo si è quello che ha avuto per moglie la Franceschetta Pagliari di cui si è sopra parlato qualificandola anche: D. Francischetta eius uxor.
- « 3° Il Giov. Dom.co figlio del Luca nell'istrumento 11 Dicembre 1600 viene qualificato ivi: Magnificum Joannem Dominicum Ferrarium, e nel suo testamento delli 16 Giugno 1626 viene qualificato ivi: Nob. D. Joannes Dominicus Ferrerius qu.m Nob. D. Lucæ.

- « 4º Il Giov. Batt.ª figlio del Giov. Dom.co nel suo testamento 25 Novembre 1675 viene qualificato ivi: Il Magnifico Giov.n Batt.ª Ferrero qu.m Magnifico Giovanni Domenico. Ed in altro testamento precedente dell'Emanuel di lui Fratello del 14 Luglio 1655 si qualifica pure il Magnif.co Emanuele Ferrero del qu.m Giov.ni Domenico.
- « 5° Il Pietro Francesco figlio del Giov.<sup>n</sup> Batt.<sup>a</sup> sendo nato nel 1649, si vede descritto nel libro di Battesimo; Petrus Franciscus Maria de Ferreriis filius M. D. Joannis Baptistæ et M. D. Camillæ conjugum. Questo medesimo Pietro Francesco si è quello che è stato riconosciuto discendente dalla Famiglia Ferrera del Mondovì e nel suo testamento viene qualificato ivi: L'Ill.<sup>mo</sup> Signor Pietro Francesco Ferrero del fu Magnifico Gian Batt.<sup>a</sup> osservandosi essere in detto istrumento nominati, e figli e zio del testatore col titolo di Magnifico, che in quello, che negli antichi tempi era titolo di qualità illustre e nobile.
- « 6º L'Emanuele figlio di detto Pietro Francesco e padre del Postulante, nell'istrumento dotale seguito tra esso e la dama Maria Lucrezia Gubernatis, sotto li 6 Novembre 1712, viene pure qualificato ivi: L'Ill.mo Signor Emanuele Ferrero figlio dell'Ill.mo Sig. Pietro Francesco e dama Anna Pellegrina Ricardi Giugali Ferreri.
- « 7º Finalmente che il detto Signor Emanuele Ferrero ha lasciato in suoi figliuoli di detto matrimonio il Marchese Luca Marcello già sovra nominato, descritto nel libro d'oro di Genova, ed il Postulante Pietro Francesco nato li 12 Ottobre 1719.
- « Avendo pertanto il Postulante, provato per tanti gradi e titoli che si sono sempre attribuiti di Nobile, Magnifico, Ill.mo rispettivamente secondo l'uso dei tempi giunte ancora le altre circostanze sopra additate, pensa il postulante non potervi cader dubbio sopra la di lui qualità di nobile, perchè provata non meno per quattro gradi necessari, ma anche per tre altri superiori, cominciando solamente dall'Emanuele che viveva nel 1548.

- « Quanto poi al Quarto Materno.
- « Si crede anche giustificato con quanto infra:
- « 1º La madre del Postulante si era la dama Maria Lucrezia De-Gubernatis, figlia del Sig. Conte Gian Batt.ª Gubernatis di Bausone de conti di Ventimiglia, e de SS. d'Aurigo, Cenova e Lavina, Senatore del Senato di Nizza, e questo figlio dell'Ill.mo ed Eccell.mo Signor Conte e Presid.te Gerol.mo Marcello De Gubernatis, ministro di Stato di S. M.à Che si sa essere stato promosso alla sublime dignità di Gran Cancelliere come ne risulta dal già detto istrumento dotale 6 Novembre 1712. - Rispetto a questa Dama Lucrezia, non può cadervi dubbio veruno, mentre essendo figlia del detto Sig. Conte Gian Batt.ª De Gubernatis, e della fu Dama Paola Maria Ventimiglia di lui moglie, è per conseguenza sorella utrinque congiunta del Conte Antonio De Gubernatis, figlio del Signor Conte Gian Batt.ª il quale ha già fatto le prove necessarie per li quarti, Paterno, e Materno all'effetto d'ottenere, come ha ottenuto, e fu ammesso all'abito e croce di Giustizia di questa Sacra Religione come se ne presentano tali prove per estratto dal Segretario L'honner (?), in data 8 Maggio 1710.
- « 2º La madre del Signor Emanuele Ferrero, moglie di Pietro Francesco ava paterna del Postulante era la Dama Anna Pelegrina Ricardi, come risulta dal medesimo istrumento 6 Novembre 1712: ivi: L'Ill.mo Signor Emanuele Ferrero figliuolo dell'Ill.mo Sig.r Pietro Francesco, e Dama Anna Pelegrina Ricardi Giugali Ferreri. Questa dama era pure di qualità Nobile, come figlia del fu Giov.n Dom.co Ricardi e della Dama Camilla Gubernatis figlia del Signor Donato Gubernatis sorella in conseguenza di d.º Sig. Presid.te Girolamo Marcello Conte di Bausone, Ministro di Stato, e indi Gran Cancelliere, essendo detto Presidente figlio del Donato Gubernatis, come era figlia la detta Camilla, moglie di Gio. Dom.co Ricardi. Di questo matrimonio del Gio. Dom.co con la Camilla, da cui è nata la detta Anna Pelegrina, ne risulta dall'istrumento dotale delli 13 Nov.bre 1655 rogato Ramoin che si presenta per estratto

dall'Ufficio dell'Insinuazione della Città di Nizza ove si esprime, essersi trattato matrimonio tra il Magnif.co e Ill.e Sig. Giov. Dom.co Ricardi fu Sig. Lazzaro d'Oneglia, e la Magnif.ca e Ill.e Sig. Camilla, figlia del fu Signor Donato De Gubernatis, e per la dote il Magnifico e Ill.º e M.º Reverendo Sig. D. Fabio de Gubernatis, zio paterno ed il Magnif.º ed illustre Signor Gerol.mo Marcello De Gubernatis fratello di detta Sig.ra Cammilla (questo si è il Signor Presidente e Gran Cancelliere) costituiscono in fondo dotale, salvo il beneplacito di S. A. R., la porzione de molini da grano ceduti dalla Comunità di Clans per istrumento 20 Luglio 1640, essendo l'altra porzione di essi molini del Magnif.co ed Ill.re Signor Gian Dom.co Rorengo Signore di Castiglione (\*), e ciò oltre doppie 174 d'oro di Spagna, e le robe, volgarmente detta la cassetta - Osservandosi da detto istrumento essersi tanto li constituenti Si De Gubernatis quanto il sposo Signor Giov. Dom.co Ricardi qualificati col titolo di Magnifico e Ill.re nella medesima conformità che si è qualificato il Signor di Castiglione Giov. Dom.co Rorengo, vale a dire con titolo che in quei tempi e così 120 anni fa si dava a Nobili e Vassalli. In fatti d.º Signor Giov. Dom.co Ricardi, avendo avuto due figliuoli maschi e due figlie, sono stati tutti riconosciuti per nobili, cioè il Lazzaro primogenito già Vassallo della Bozia, vi ha aggiunto il contado di Lantosca come da sua procura 11 Dic.bre 1700 e dall'Investitura 18 Gennaro 1701 che si presentarono. — L'altro figliuolo, Giambattista Marcello, non solamente fu decorato del grado e dignità di elemosiniere di S. M. come da fede 28 Gennaro 1715, ma anche onorato da S. M. dell'Abbazia di S. Genuario come resta notorio. - Le figlie poi, una si è maritata col Signor Conte Corte di Montanaro padre dell'ultimo fu Signor Conte Corte già Prefetto, prima in Asti poi nella presente Città come dal testamento dell'Abate Ricardi nell'anno 1732. - L'altra si è Anna Pelegrina maritata come sopra col Signor Pietro Francesco Ferrero.

<sup>(\*)</sup> Campiglione.

- « La nobiltà poi genericamente di questa famiglia Ricardi d'Oneglia si prova dalle informazioni 12 Agosto prossimo scorso prese dal Signor Giudice d'Oneglia che si presentano manualmente sottoscritte Papon da quali sostanzialmente risulta:
- « 1º Che essendosi detto Signor Giudice trasferto in compagnia del Segretario del Signor Pittore Aicardi, e del Procuratore di detto Postulante alla Chiesa Parrocchiale in vicinanza della Cappella dell'Invenzione di Santa Croce si è trovato in attinenza del gradino di detta Capella una lapide Sepolcrale di marmo, sovra della quale si è occularmente riconosciuto esservi a rilievo scolpito il stemma Gentilizio rappresentante nel scudo il quale viene diviso con sbarre nella parte inferiore tre piante fatte a forma di vaso di fiori, sovra di quali tre piante rispettivamente, vi si vedono fatti in rilievo tre Uccellini e nella parte superiore a detta sbarra, e nel medesimo campo altro volatile fatto a forma d'Aquila con una corona sul capo e sovra detto scudo altra corona adornata, d'impronti fatti a forma di palla, e ciò tutto sendosi diligentemente anche osservato, in tutte le sue parti, come sovra circonstanziate, e similmente, anche nelli adorni esterni a detto scudo, si è indi dal medesimo fatto, di detto scudo il fedele rapporto alla presenza de sovranominati, en in tutto e per tutto come risulta dallo stesso stemma, dipinto dal pittore Carlo Giuseppe Aicardi e dal medesimo sottoscritto.
- « 2º Sendosi prese informazioni da Signori Giov.ni Francesco Delbecchi d'anni 74, Giovanni Stefano Belgrano d'anni 65 e Tommaso Costanzo d'anni 78, tutte persone civili e native della Città d'Oneglia, questi col loro giuramento hanno deposto esser voce, e fama publica e di notorietà publica e di fatto permanente che il fu ora Giov. Dom.co Ricardi della presente città, marito in suo vivente della fu ora Sig.ra Camilla De Gubernatis ebbero in figlioli li furono SS.¹ Abate Giov.ni Batt.a elemosiniere di S. M. Abate Leonardo, e Conte Lazzaro fratelli Ricardi, e da quest'ultimo ne nacquero li Signori furono Conte Pietro Francesco, Conte Leonardo Gerolamo, e vivente Conte

Paolo Emanuele Giov.ni Batt.ª Ricardi, e che è sempre stato esso Signor Giov.ni Domenico una persona che è sempre vissuta nobilmente e de' suoi redditi provenienti da un egregio patrimonio da detta sua casa posseduto, e da tutti è sempre stato comunemente tenuto per nobile e di famiglia cospicua, e primaria della stessa presente città, il di cui stemma e armi gentilizie de' quali si è sempre servita detta famiglia, restano scolpite nella lapide sepolcrale antica che resta in questa chiesa Parrocchiale in attinenza del gradino che porta nella Capella eretta in detta Chiesa sotto il titolo dell'Invenzione della S. Croce e spettante al detto Signor Conte Ricardi il qual stemma come hanno più volte osservato rappresenta nel scudo il quale viene diviso con sbarre nella parte inferiore, tre piante fatte a forma di vaso di fiori, sovra di quali tre piante, rispettivamente si vedono tre Uccelli, e nella parte superiore a dette sbarre, e nel medesimo campo altro volatile fatto a forma d'Aquila con una corona sul capo, e sovra detto scudo altra corona adornata ad impronti fatti a forma di palla. — Qual stemma come sopra rapportato dal pittore Aicardi rammostrato, alli come sovranominati hanno deposto, ed attestato e per tale l'hanno riconosciuto dalle osservazioni più volte fatte alla forma con cui è è stato impresso nella suddetta Lapide Sepolcrale. - La suddetta Capella sotto il titolo dell'Invenzione di S. Croce, non è Capella eretta di novo dal Giov.ni Domenico Ricardi, ma bensì antica e dotata da suoi Maggiori sino dal 1619, come da estratto dal libro parrocchiale dove sono annotati tutti gli Oratori e Capelle, Benefizi, e Capellani esistenti in detta Parrocchia d'Oneglia da qual estratto, risulta e leggesi alla pag. 94 scritturato ivi: - Capella Sanctæ Crucis de jure Patronatus Laicorum D. Leonardi Augustini, et Hyeronimi fratrum de Ricardis quondam Lazari quæ habet reditum unius missæ quotidianæ - leggendosi inoltre la seguente scritturazione: D. Augustinus Ricardus ordinavit in suo testamento rogato Antonio Stonorio die 2 Aprilis 1619 et in Codicillo diei 15 Lulii 1625 ut celebrarentur quatuor missæ qualibet hebdomada, quarum tres pro anima ipsius altera vero pro anima Domeneghinæ ejus uxoris. — Più ivi: — D. Paulus Petrus ordinat ut una celebretur super eodem altari, ubi est onus celebrandi supradictas quatuor vel ubicunque voluerit ut in sua dispositione anni 1629 diei 22 Decembris, et hæ pro anima Pelegrinæ Matris suæ. — Sicchè essendo la già detta Capella antica presso la casa Ricardi, ossia degli antenati d'esso Signor Giov. Domenico da un secolo e mezzo in qua, ed essendosi già in quel tempo qualificati detti figli Ricardi col titolo di Dominus non v'ha dubbio che debba considerarsi tal famiglia per nobile.

« 3º La madre di detto Signor Pietro Francesco Ferrero figlio del Giov. Batt.a si era la Camilla Freghetti figlia d'Andrea Fregheo, secondo la pronuncia di quel paese come dalle due fedi già sovra riportate nel Capo del Sig. Pietro Francesco Ferrero. - Questa famiglia del d.º Magnifico Andrea Freghetti, benchè in oggi estinta per la morte anni sono del Magnif.co Giov.ni Maria Freghetti ultimo della stessa, non lascia d'aver tramandato a nostri tempi la sua nobiltà, ed antichità come si prova dalle suddette informazioni 24 Dmbre 1774 (\*), ove in primo luogo dicesi che tal famiglia aveva l'arma gentilizia in dette informazioni delineata rappresentante due mani unite palma, a palma, vedendosi tal arma sopra il camino di sala, d'una delle case che furono di detta famiglia Freghetta, scolpita in pietra, situata essa casa vicino ad una piazzetta chiamata la Piazzetta de' Freghetti. — Vedesi inoltre la stessa arma di marmo bianco questa sovra la porta maggiore, dello stesso marmo d'altra casa che da tutti dicesi appartenuta alla stessa famiglia Freghetti. — Aveva pure essa famiglia nella Chiesa Parrocchiale e nella Nave destra d'essa un antico Sepolcro e Capella di S. Giov. Battista con grosse colonne scanellate, ed architrave dorati e cancello di marmo bianco circondante detta Capella. — Che parimenti detta famiglia Freghetti, era delle famiglie antiche, comode, distinte, e signorili, della stessa Città, e come

<sup>(\*)</sup> V. la nota 2ª a piè della pagina di n. 294.

tale admessa al governo della medesima, e quindi abbia coperto le cariche ed uffizi di consoli, consiglieri ed altri magistrati della stessa Città alle quali cariche non sono admesse se non le persone d'ordine consulare e di famiglie distinte e di merito. — Avendo sopra di ciò li testimoni esaminati date le loro cause di scienza: — A corroborazione del che si vede che già nel 1649 nel Battesimo del Pietro Francesco figlio della suddetta Cammilla, si qualifica essa Cammilla col titolo di, Magnifica Camilla, titolo che si dava in allora alle persone solamente nobili ed illustri.

« Con che si crede anche giustificata appieno la Nobiltà per il quarto Materno, per conseguenza possa farsi luogo alla dimanda del Signor Postulante alla Declaratoria suddetta » (Archivio dei marchesi *Ferreri* d'Alassio).

1785 — « Primogenitura Ill.mo Sig.r Marchese Onorato Ferrero De Gubernatis Vintimiglia.

« Al nome del Nostro Sig. Gesù Christo amen L'anno millesettecento ottantacinque, ed alli diecinove del mese di febbrajo all'ora di mezzogiorno in Nizza alla presenza del Nottaro e delli test. ij sottos. ti, Costituti personalm. te L'Ill. mi Sig. ri Comendatore D. Pietro francesco ed Abbate Gioachino frattelli Ferrero fù Sig. Emanuele della Città d'Alasio ed in questa da qualche tempo residenti nella qualità d'Eredi fidejuciarij procuratori doppo la di lui morte à loro voto del fù Ill.mo Sig.r Marchese Lucca Marcello Ferrero De Gubernatis Vintimiglia loro frattello, con speciale, ed espressa facoltà delle cose infrascritte come dal di lui ultimo testamento con cui è morto delli tredeci ottobre mille settecento settanta nove ricevuto dal Sig. Giacomo Maria De Marchi Not.º del Luogo della Pieve informati della mente, e volontà del detto fù loro frattello, cioè che con vincolo perpetuo di primogenitura mascolina agnatizia restino sempre uniti tutti li beni della di lui eredità in quello de di lui discendenti, e che sarà pro tempore Capo della famiglia per la

conservazione de beni medesimi, e Lustro d'essa, desiderando pertanto di mandare ad effetto la di lui volontà valendosi di tutta la facoltà in d.º Testam.to loro conferta nel seguente modo. Dichiarando la fiducia hanno determinato di vincolare, e sottoporre, come col presente vincolano, e sottopongono a perpetua agnatizia primogenitura mascolina coll'ordine, e chiamate, et condizioni infraesprimende (salve solamente le porzioni dovute alli Ill.mi Sig.ri Marchese Onorato, e Cavalliere Pietro Francesco figliuoli del d.to fù Sig.r Marchese Lucca Marcello loro frattello, così per ragion di legittima come in qualità d'eredi della fù Ill.ma Sig.ra Marchesa Prospera De Grimaldi loro madre) tutti, e singoli li beni stabili, e luoghi de monti esistenti nell'eredità del d.to fù loro Sig." frattello così posti negli stati di di S. M. il Re di Sardegna, come in quelli della Serenissima Republica di Genova, ò di qualsivoglia Prencipe, talche siano perpetualm.te inalienabili à favore del d.to Sig. Marchese Onorato Ferrero De Gubernatis Vintimiglia figlio primogenito del d.º Sig. Marchese Lucca Marcello loro frattello, e de figli, e discendenti dallo stesso Sig. Marchese Onorato maschi da maschi legittimi, e naturali con ordine di primogenitura, e così di primogenito in primogenito in infinito sin a tanto che vi saranno maschi da maschi legittimi e naturali discendenti per linea mascolina da figlio primogenito maschio legittimo, e naturale dello stesso Sig. Marchese Onorato loro Nipote per esso, e suoi accettante, e ringraziante con obbligo però tanto al d.to Sig. Marchese Onorato primo chiamato, quanto a tutti li possessori protempore della d.ª primogenitura venendo il caso della redenzione, ò allienazione de capitali dovuti dalle Communità di reintegrare, e reinvestire il prodotto de medesimi capitali nella compra, ed acquisto d'altritanti beni stabili, e luoghi de monti in aumento della d.ta primogenitura alla quale in d.to caso restino perpetualmente sottoposti, ed incorporati li sud.i beni stabili, e luoghi de monti surrogandi siccome alla d.ta primogenitura agnatizia e mascolina per allora si sottopongono, ed incorporano, la qual linea mascolina da maschi legitimi, e na-

turali del d.º figlio primogenito del d.to Sig. Marchese Onorato. venendo in qualsivoglia tempo ad estinguersi subbentrerà nella detta primogenitura mascolina agnatizia il figlio secondogenito maschio legittimo, e naturale dello stesso Sig. Marchese Onorato, e doppo questo il di lui figliuolo primogenito maschio legittimo, e naturale, e li figli, e discendenti sempre maschi da maschi legittimi e naturali, e coll'ordine di primogenitura, ed in tutto, e per tutto come si è detto di sopra parlando del figlio primogenito di d.º Sig.º Marchese Onorato, e sua linea mascolina. E cessando in qualsivoglia tempo la d.ta linea mascolina del sud.º figlio secondogenito del d.to Sig.r Marchese Onorato succederà in d.ª primogenitura mascolina agnatizia il figlio terzogenito maschio legitimo e naturale dello stesso Sig.<sup>r</sup> Marchese, e sua linea mascolina da maschi, e doppo d.to terzogenito, e sua linea mascolina come sopra perverrà la detta primogenitura al figlio maschio quartogenito dello stesso Sig.<sup>r</sup> Marchese Onorato, ed alli discendenti di questo maschi da maschi, e così gradatamente sino à tanto che durerà la linea masculina de maschi da maschi del d.to Sig. Marchese Onorato sempre però coll'ordine di primogenitura agnatizia mascolina, con escluzione delle femine e maschi da esse, e con le qualità tutte di sopra. - Estinguendosi poi la detta linea mascolina da maschi legitima, e naturale del d.to Sig. Marchese Onorato succederà alla d.ta agnatizia primogenitura il d.º Sig.r Caval.º Pietro francesco Ferrero altro loro Nipote, e figlio secondogenito del d.º Sig. Marchese Lucca Marcello, e li figli discendenti da questo maschi da maschi legittimi, e naturali in infinitum presente anche, ed accett.º per se, e suoi sempre col sud.º ordine di primogenitura colle qualità espresse di sopra parlando della linea del detto Sig. r Marchese Onorato, il che tutto si averà quivi per voluto, espresso, e ripetuto con proibizione però al d.to Sig. Marchese Onorato come à tutti gli altri successori alla d. primogenitura d'ogni, e qualsivoglia dettrazione. - Con facoltà al d.to Sig. Marchese Onorato primo chiamato ma ancora à tutti colloro che nel modo, e coll'ordine sin qui

detto saranno pro tempore possessori della d.ª primogenitura mascolina agnatizia come sopra ordinata, ed instituita di assignare à quello, od à quelli de proprij figli maschi immediati legittimi, e naturali solamente, che allo stesso possessore parerà, e piacerà durante la vita naturale solamente del figlio, o figli gratifficandi quell'annua penzione, che il d.º possessore protempore stimerà, e vorrà ne frutti, e redditi de beni, e capitali come sopra vincolati, da continuare à durare la d.ta penzione anche doppo la morte del padre assegnante . . . .

— Attestiamo essere il Sig. Carlo Galli tale quale si dichiara in questi fogli, e che la sottoscrizione dicente Carlo Galli insimuatore è di lui proprio carattere, e letteratura a noi pienamente noti per aver veduto il medemo più volte scrivere. — In fede di che sarà la presente impressa col solito sigillo di questo consolato. — Data dalla Cancellaria di questo Consolato in Nizza questo di cinque Luglio mille settecento ottantasei — Nicolò Giorni console sorrogato » (Arch. pred.).

(252) — V. la nota di n.º 250.

(253) — V. la scrittura del 25 gennaio 1751 nella nota di n.º 233.

(254) — « Dagli Antichi Registri degli Atti di Nascita e di Battesimo della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1696. è stato estratto l'atto seguente. — Anno 1696. die 23: maij — Ego Jo: Bapt. Massa Prepositus baptizavi sub conditione infantem natum die 20: martij proximi preteriti, et in subsidium domi ab obstetrice baptizatum, natum inquam ex D. Petro Francisco M.co (\*) Ferrerijs et M.ca Anna Pellegrina

<sup>(\*)</sup> Maria ?

ejus coniuge; cui fuit impositum nomen Joes Bap.ta, levantibus pat. D. Luca Ant.º Ferrerijs et D. Clara Maria Scoffero. = Per copia conforme all'originale — In fede Alassio 27. x.bre 1886. — Pel Parroco Can.co Bonavera Nicolò Curato ».

T714 — « In nomine D.ni amen — Jo: Baptista Isnardus De Castello, Dei, et Aflice Sedis gratia Episcopus Montisregalis, et Comes, ac Supremi Ordinis Sanctissime Annunciationis, necnon Gimnasij eiusdem Civitatis Magnus Cancellarius, quod Serenissimus alias DD. Emmanuel Philibertus Dux Sabaudie, et Pedemontium Princeps, perpetuusque Imperialis Vicarius erexit, et instituit, amplissimisque, et innumeris privilegijs SS.mus, ac Divus Pius PP. V., idemque Seren.mus Princeps instar aliarum Universitatum, et Studiorum Generalium Italie illustrarunt, et sublimarunt

«  $Ill.^{mo}$ , ac Adm: R. D. Joanni Baptistæ Ferrerio ab Araxio Sal. in  $D.\overline{no}$ 

« Cum aequum sit bonis, et iustis laboribus gloriosum fructum, et condigna premia elargiri ijs potissimum, qui, spretis Mundi delicijs, per arduos virtutis calles ad fastigia Juris Pontificij, et Cesarei, quibus humanum genus regitur, et fovetur, plurimis vigilijs, et studijs devenerint. Idcircò cum Perill.res DD. Joseph Hiacijnthus Thealdus Archip. Coadiutor Ecclesie Cath.lis, Fran.cus Ignatius Frangia, Fran.cus Bernardinus Curtus, et Michael Octavius Grassus Juris Utriusque Doctores prestantissimi, tuique Promotores Te hesterna die post feliciter à Te consumatos studiorum tuorum labores coram Nobis presentaverint, publicum, et rigorosum in dictis scientijs examen subiturum. Et Nos Episcopus, et Magnus Cancellarius predictus, Perill.res DD. Fabritius Rebaudengus eiusdem Universitatis Prorector, et Ludovicus Emmanuel Fauzonus eiusdem Sacri, Venerandique Collegij Prior presentationem tuam, uti de persona idonèa factam admiserimus, loca, et puncta, tempus examinis pro more assignaverimus: Exindè coram Nobis, ac Prorectore, et Priore predictis, necnon Perill.bus DD. Hieronijmo Frangia Preposito Eccl.e Cath.lis Decano, Laurentio Gandulfo,

Paulo Joseph Govono, Michaele Lud.co Trombetta Can.co Cath.lis, Henrietto Beccaria, Hiacijntho Viotto, Alexandro Marcello Ferrerio, Joseph Marià Carlevaris, Fran.co Ignatio Vitali, D. Philippo Honorato Vegnabem, Ludovico Gioia, Thoma Franco Rebaudengo, Thoma Perlasco, Paulo Joseph Vado, Stephano Vivaldo Can.co Cath.lis, Michaele Ant.º Amistà, Augustino Belletrutto, Jo: Vincentio Frangia, Felice Sarvetto, Jo: Michaele Blanco Theologo Cath. lis, Joseph Marià Berra, Dominico Perlasco, Jo: Fran.co Peijrono, et Adriano Corderio Juris Utriusque Doctoribus prestantissimis Collegiatis maiorem, et saviorem dicti Collegij partem facientibus, et totum dictum Collegium representantibus, et ad eiusmodi examina deputatis cum tuis iam dictis DD. Promotoribus presentatus fueris, publicum, et rigorosum examen in dictis scientijs subiveris, questiones, et argumenta doctissimè, acutissimèque reassumpseris, solvendaque solveris, et omnia alia examen ipsum concernentia dignissimè, et Laudabiliter adimpleveris, Eumque Te prestiteris, qui à predictis DD. Doctoribus Collegiatis, ab Universo Collegio, Nemine eorum penitus discrepante, nec titubante quidem approbatissimus, ac dignissimus ad Doctoratus gradum Juris Pontificij, et Cesarei meritò consequendum iudicatus fueris, ut per schedulas approbatorias Nobis in secreto scrutinio datas evidenter cognovimus. Proindè Nos Epus, et Magnus Cancellarius predictus exoptatum laborum tuorum condignum fructum, et debita premia Tibi elargiri volentes, premissa qua in hac parte fungimur auctoritate, Te predictum Ill.mum, et Adm: Rev: D. Joannem Baptistam Ferrerium in dictis Juris Pontificij, et Cesarei facultatibus, et scientijs optime meritum, et sufficientissimum declarandum duximus, et harum serie pronunciamus, et declaramus, ac Juris Utriusque Doctorem creamus, emissa prius per Te coram Nobis publicà fidei tue Orthodoxe professione iuxta formam à S.ta Sede Aplica traditam, Januis clausis et votis secretis precedentibus, auctoritatem Tibi de cetero in dictis Juris Utriusque Scientijs, et facultatibus ubicumque, et quandocumque volueris, publicè legendi, profitendi, glosandi,

interpretandi, iudicandi, Cathedram Magistralem ascendendi, aliosque quoscumque doctoreos actus exercendi, necnon in eodem Sacro Venerandoque Collegio sub eisdem DD. Promotoribus tuis Doctoratus insignia, et gradum assumendi dantes, et concedentes facultatem. Et cum pred.s Perill.is D. Joseph Hiacijnthus Thealdus tuus Promotor, expletà per Te, uti moris est, ornat.ma Oratione, Te petentem Doctoreis insignibus celsioris dignitatis adepte decoraverit, libros clausos mox, et apertos tradendo, Birretum, et diadema doctorale, lauree corone vice, capiti tuo imponendo, aureo, gemmatoque annulo subharrando, Cathedram Magistralem ascendendo cum osculo pacis, et benedictionis paternę. Ideò has nostras litteras vim publici Instr.i in se continentes; Exindè per Notarium, et Secretarium infras.tum fieri, et subscribi, sigilloque nro Epali muniri duximus concedendas. Dat. Monteregali ex Aedibus nris Ep.alibus Anno Dni mill.mo septing.mo decimo quarto, Indictione septimà, die verò vigesima octava Mensis Aprilis, presentibus ibidem, et semper assistentibus Perill.ri, ac Adm: RR. Josepho Maria Cigna, et Antonio Maria Ursio huius Civitatis pro Testibus adhibitis.

- « Jo Bapta Epus Montis Regalis Collegij Magnus Cancelarius.
  - « Aloisius Emanuel Fauzonus Prior
  - « Hieronijmus Frangia Dec.us.
- « Et quia Ego Bernardinus Fulcherius Civis Montisregalis, publicus Aplica auct.º Notarius, Curieque Epalis eiusd. Civitatis, nec non p.ti Sacri, Venerandique Collegij Secretarius Doctoratui suprasti. Ill.mi, ac Adm: Rev: D. Jo: Bapte Ferrerij ab Araxio, ac alijs dum sic ut supra agerentur, interfui, p.ns publicum Inst.um recepi, et publicavi, meq: hic mem.r signavi in fidem premissorum requisitus. Fulcherius sec.rius » (Pergamena nell'arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

La pergamena porta in alto dipinti tre stemmi. Sta nel mezzo quello della R. Casa di Savoia; nell'angolo a sinistra di chi guarda il diploma, quello di Monsignor Isnardi vescovo di Mondovi; e nell'angolo a destra, quello del Laureato, di questa precisa forma e grandezza:



« Dagli antichi Registri degli atti di Morte della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1768: è stato estratto l'atto seguente. — Anno 1768. die 17. Febbruarij Ill.mus Abbas D. Joannes Bapt. Ferrerius q. Petri Francisci, etatis annorum 73: circiter, Sacramentis Penitentie, Ss. Viatici et extreme Unctionis munitus, in communione S. M. E. animam Deo reddidit heri; cuijus corpus sepultum fuit in Ecclesia R.R. P.P. Capuccinorum, electa ibi sepultura ante obitum, sociante me Nicolao Maria Preposito Maggiolo, una cum Toto Clero seculari et Regulari. — Per copia conforme all'originale — In fede Alassio li 27. x.bre 1886 — Pel Parroco — Can.co Bonavera Nicolò Curato »

In Alassio, nella chiesa dei Cappuccini, leggesi tuttora la seguente iscrizione:

## D. O. M.

ILL. \*\*\* D. AB. \*\*\* IOANNI BABTISTAE FERRERIO
OMNIBVS CHRISTIANÆ RELIGIONIS MVNERIBVS
ERGA DEVM AC DEIPARAM VIRGINEM
IN HOC TEMPLO INTERQVE HAS ARAS
IPSIS QVOS VIXIT ANNIS LXXII
RITE SANCTE PERFVNCTO
ILL. \*\*mus\*\* D. EMMANVEL NATV MAIOR
FRATRI CARISSIMO
MOERENS POSVIT
JVXTA PATRVVM (\*)
QVEM
MORIBVS DOCTRINA PIETATE
EFFVSA IN PAVPERES MVNIFICENTIA
REPRAESENTABAT

ANNO MDCCLXVIII

V. Consulto senza data nella nota di n.º 233.

(255) — « Dagli antichi Registri degli atti di Nascita e di Battesimo della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1651. è stato estratto l'atto seguente. — Joachim Ferrarius filius Joannis Baptiste et Camille coniugum baptizatus a R. Joanne Baptista Fregheto, levatus a D. P. Pisani et Pellegrina Ferraro. — Per copia conforme all'originale — In fede Alassio li 7. maggio 1883. — Pel Parroco — C.co Bonavera Nicolò Curato ».

1738 — « In Nomine Dni Amen Anno à Nat.º eiusdem Milesimo Septingentesimo Trigesimo Octavo Ind.ne prima die verò Lune p.ma mensis 7bris in mane. — M. Abbas Joachinus Ferrerius q. M. Jonis Baptiste de Alassio tam uti heres universalis ex Testam.to q. M. Camille eius Matris, ac uti heres in semissé dicti q. Jonis Baptiste Patris, vocatusque per obitum absque

<sup>(\*)</sup> L'abate Luca Antonio Ferrero.

Prole nunc q. M. Jonis Baptiste eius ex q. M. Paulo Andrea Fratre, Nepotis ad fideicommissum à dicto q. M. Joe Bapt.ª Patre in suo testamento relictum, quam etiam proprio, et particulari, ac alio quovis nomine coniunctim, vel divisim, et prout melius de Jure etc. - Memor declarationis, sive omnium declarationum per eum factarum In Instr.º recepto per D. Alexandrum Auramme Notarium sub die 15. mensis Julij proximè preteriti, quod Instrum ad Cautellam in omnibus suis partibus denuò confirmat, et mandat observari in omnibus prout in eo - Prosequendo suam rectam intentionem exclarandi, et sedandi omnia, ac ponendi in claro etiam interessia MM. Pelegrine et Constantie eius ex M. q. Paulo Andrea eius Fratre Neptarum etc. - Constitutus coram me Not.º et Testibus infrascriptis etc. sponte etc. omnique meliori modo etc. - Constituit Procuratorem suum, et Loco sui posuit, et ponit M. Julianum Gastaldum absentem tanquam presentem ad transigend, ad votum dicti M. Procuratoris, et cum Libera etc. Cum MM. Pelegrina, uxore M. Jacobi Philippi Borelli de Loco Plebis et Constantia vidua q. Ill.mi D. Jois Baptiste de Auria Sororibus Ferrerijs eius ex dicto q. M. Paulo Andrea Neptibus, vel cum Persona legitima pro eis, et earum qualibet ineundum, faciendum, firmandum, et capiendum quodcumque accordium, sivé convenium, vel quamcumque compositionem, vel transactionem in, et super omnibus, et singulis litibus, causis questionibus, et controversis inter ipsum M. Constituentem ex una, et d.as MM. eius Neptes ex altera parte iam ortis, estantibus, et vertentibus, et que in futurum oriri, et vertere possunt quomodocumque, et qualitercumque, quovis nomine, et ex quacumque causa nulla penitus exclusa, et reservata, et presertim, ac in specie causa, et occasione dotium eiusdem respectivé constitutarum pro quantit.º scilicet iam soluta, et que adhuc solvenda esset, ac pro expensis per ipsum M. Constituentem errogatis in earumdem respectivé acconcio, et in alimentis post mortem dicti q. M. Pauli Andree ipsius familie prestitis; et vice versa ex causa redditionis rationis de bonis, et cor. fructibus, de creditis, et pecunijs ab ipso

M. Constituente tam uti Tutore, et pro tempore Curatore filiorum dicti q. M. Pauli Andree, quam uti eiusdem et dicti q. Junioris M. Jois Baptiste Procuratoris etiam post mortem respectivè exactis, et administratis, ac in ipsum respectivè perventis, ad quam quidem redditionem rationis de se teneri, et obligatum esse vult, et intendit ut declarat idem M. Constituens non obstante liberatione, remissione, et precepto factis à dicto M. Joanne Baptista Nepote in suo ultimo, cum quo decessit testamento condito anno 1716. die 21. Junij, et recepto à D. Carolo Joseph Alciato Not.º, de cuius tenore d.us M. Constituens se certum esse fatet ex quo confectioni eiusdem interfuerit, immó ad cautellam, et quattenus opus sit dictum remissionis, et liberationis legatum, sive dictam remissionem, et liberationem ad sui favorem factum, seu factam recusavit, et reccusat, et illud sive illam se se nolle acceptare dicit, et declarat omni meliori modo etc. Me Notario stipulante etc. -Cum declaratione quod per dictam remissionem, seu liberationem ipse M. Constituens solummodo liberatus intelligatur ab esatissima, nimisque stricta, et rigorosa, sivè scrupulosa redditione rationis administrationis ab eo geste, non autem a totali redditione rationis, et reliquatus solutione, cum facultate, authoritate, et bailia, quam ipse M. Constituens eidem M. Gastaldo suo Procuratori dat et tribuit, solidandi propterea, et pro solidatis habendi quevis computa, et proindè quamcumque declarationem circa reliquatum, et tam pro reliquatus solutione, quam pro cuiuscumque alterius crediti dictarum MM. Sororum soluctione quacumque bonorum assignatione iurium cessionem, et renunciationem faciendi, prout dicto M. Procuratori magis iustum fore videbitur, et placuerit, et de eo, quod conventum, transactumqué fuerit, unum vel plura Instrumenta cum opportunis Clausulis confici, et celebrari faciendi etc. et Demum etc. Dans, et concedens etc. Promittens habere ratum etc. Sub etc. Hoc autem mandatum vult dictus M. Constituens quod duret per mensem incipiendum à die, qua fuerit per dictum M. Procuratorem acceptatum, intra quem terminum idem M. Constituens iuravit tactis scripturis in manibus mei Notarij, et promittit illud non revocare et si de iure posset etc. — De quibus etc. Me Joseph Dom.cum Cotalatium Not.um — Actum Alaxij in Camera Cubiculari domus dicti M. Joachini etc. Testes M. Joseph Auramme q. M. Joannis Andreę dicti loci Alaxij, et M. R. D. Joannes Bap.ta Maccagli Michaelis Angeli de Caldararia ad prędicta vocati, et rogati etc. » (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

« Dagli Antichi Registri degli Atti di Morte della Parrocchia di S. Ambrogio Comune di Alassio per l'anno 1739. è stato estratto l'atto seguente. — Anno 1739: 17: Januarii — M.cus Abb. Joachim filius q. M.ci Jo: Bapte Ferreri omnibus munitus sacr.is obiit Alaxii, et sepultus in Parrocchiali, toto Clero, omnibus Reformatis et fratribus ex Ordine Predicatorum sociantibus — Per copia conforme all'originale — In fede Alassio li 7. maggio 1883. — Pel Parroco — C.co Bonavera Nicolò Curato ».

V. l'istr. del 1708 nella nota di n.º 228; — le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n.º 251; — l'istr. 16 di marzo 1686 nella nota di n.º 226; — ed il consulto senza data nella nota di n.º 233.

(256) — V. l'istr. del 1738 nella nota che precede; — l'istr. del 16 marzo 1686 nella nota di n.º 226; — il consulto senza data nella nota di n.º 233; — ed il memoriale del 1722 nella nota di n.º 235.

Il matrimonio del magnifico Paolo Andrea Ferrero colla magnifica Giulia Aurame è ricordato nel Typus Antiquiss.º et Nobill.º Genealogie Familie Ferrerie Montis Regallis, et Allassij più volte citato.

<sup>(257) -</sup> V. l'istr. del 1738 nella nota di n.º 255.

<sup>(258) — (259) —</sup> V. l'istr. del 1738 nella nota di n.º 255 — e la scrittura del 25 gennaio 1751 nella nota di n.º 233.

(260) — V. il testamento del 16 di giugno 1626 nella nota di n.º 219; — l'istr. del 16 di marzo 1686, in quella di n.º 226; — ed il consulto senza data, in quella di n.º 233.

(261) - 1645 - « In nomine Domini Amen - anno à nativitate eiusdem millessimo sexcentesimo quadragesimo quinto die secunda februarij - Cum verum sit, quod secute sint multe lites, et differenție inter D: Emmanuelem Ferrarium q: D: Jo: Dominici de Alaxio, et D. Petrum Joanem Conte q: Laurentij Incolam dicti loci Alaxij occasione avocationis quarumdam stantiarum emptarum per dictum D: Petrum Joannem à nunc q:m D: Julia Uxore D: Joannis Thome Fregheti, et filia q:m D: Scipionis Ferrarij ut ex instrumento rogato à D: Joanne Augustino Frixia Notario anno, et die de quibus in eo Cui sit relatio etc. - Ouare Cupientes dictas lites evitare, et illas terminare, etiam medio Don Hectoris Martini q: D: Francisci de dicto loco; Ideo dictus D. Petrus Joannes Conte constitutus coram me Notario, et testibus infrascriptis etc. Non inductus etc. sed sponté etc. et omni meliori modo etc. Fattetur habuisse, et recepisse à d: D. Emanuele Ferrario absente etc. Me not.º pro eo stipulante etc. per manus dicti Don Hectoris Martini presentis, et solventis de eius proprijs pecunijs libras duas mille ducentum monete Genue currentis in pecunia Visa, et Numerata coram me Notario, et testibus infrascriptis, quas acceptat pro pretio dictarum stantiarum, ut supra per eum emptarum, et dicta de Causa eidem D: Emmanueli absentis (sic) etc. Me Notario semper pro eo stipulante etc. Una cum dicto Don Hectore, renunciat dictas stantias, ut supra per eum emptas, Unà cum omnibus iuribus sibi competentibus vigore supra enunciati Instrumenti rogati à dicto D: Jo: Augustino Frixia Notario cui etc. et successive illas renunciat tales quales eas acquisivit; Ita quod ad nil aliud teneatur; et pro suo facto tantum, et non aliter promittit de Evictione etc. sub hipoteca etc. renuncians etc. - Declarans dictus D: Petrus Joannes, quod sibi resalvat

Capitale Census librarum ducentum Genuę unà cum fructibus non solutis eidem renuncianti per dictam q: D: Juliam vigore supracitati instrumenti, ita se contentante dicto D. Hectore Martino, et promittente de rato pro dicto D: Emanuelle etc. sub hypotheca etc. renuncians etc. De quibus omnibus etc. Per me Bernardum Biancardum Notarium — Actum Alaxij in primo mediano ad planum primę scalę Domus solitę habitationis D: Juliani Brea, pręsentibus testibus D: Josepho Brea filio dicti D. Juliani, et Hyeronimo Grollerio de dicto loco ad prędicta vocatis, et rogatis etc. » (Archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio).

1655 — « Col Nome di Nostro Sig.re Giesù Christo sia sempre = Essendo che la morte, e la vita sono nelle mani di nostro Sig.re Iddio, et essendo che in questo Mondo no vi è cosa più certa della morte ne più incerta dell'hora di essa; il che considerando il M.co Emanuelle ferraro del q.m M.co Gio Dom.co di questo luogo di Alassio, sano per gratia del Sig.re Iddio di mente, senso, loquella, intelletto, vista, et udito, e di bonissimi sentimenti a benche infermo di Corpo: Desiderando disponere di Lui e de suoi beni per euitar ogni Controuersia, che potesse nascere fra Suoi heredi, perciò in uirtù del presente testamento nucupatiuo ha disposto, e dispone di suoa persona, e beni in tutto, e per tutto Come seguita in appresso.

« Primieramente sempre, e quando piacerà a Sua Diuina Maestà di chiamarlo a miglior vita che l'hora sempre sia buona, Raccomanda l'anima sua all'altissimo Creatore Padre, figlio, e Spirito Santo, e priega la Beatissima Vergine, e tutti i Santi, che uoglino intercedere per l'anima di esso Testatore hora, e sempre e specïalmete nel ponto estremo della suoa Morte, il suo Cadauero uuole si sepilisca nella Chiesa Parrochiale di S. Ambrosio del presente luogo nella sepoltura della suoa Capella di S. Lucia, e sopra d.ª Sepoltura uole li sij posto una figura grande di marmo di suoa altezza col suo Nome impresso; E lascia al Molto Reu. do Sig. Preuosto di d.ª Chiesa soldi sette e denari sei di moneta longa per li suoi Settimi, O trenteni.

- « Item per Amor di Dio, et in remissione de suoi peccati lascia alla Compagnia del Santissimo Sacramento due doppie di Spagna, et alla Compagnia del Santiss.º Rosario di detto luogo doppie una Spagna.
- « Item lascia alla Massaria di detta Chiesa Parrochiale di S. Ambrosio due altre doppie Spagna.
- « Item lascia all'Oratorio della Confraternita di S. Cattarina del presente luogo due doppie Spagna da pagarsi seguita la morte di d.º Testatore.
- « Item lascia che subito che sarà seguita la suoa Morte le siano dall'Infrascritto suo herede vniuersale fatte celebrare messe quattrocento pro defunctis da applicarsi in suffragio dell'anima di esso Testatore.
- « Item ordina detto Testatore che si debba osseruare il legato fatto nella Pieue delle hore Canoniche in atti di M. Virgilio Gandolfo Notaro dal detto Testatore e dal M.co Gio: Batt.' suo frattello di suoa volontà, e caso che li RR. Preti della Massa di detto luogo della Pieue no volessero Osseruare detto legato delle hore Canoniche e Messa grande alla forma di detto Instrumento, in tal Caso ordina, che li redditi di detto legato restino in l'infrascritto fideicommisso in Capitale obligando detto Suo herede a douer far celebrare tre messe ogni settimana in perpetuo da morti, Con applicare il Sacrificio per l'anima de morti della famiglia, e parentella de ferrari di esso Testatore, e particolarmente per quelli che hanno fatto detto legato, e che si paghi l'elemosina di dette tre Messe quello si suole pagare doue si faranno celebrare, ò in Alassio, ò in La Pieue doue meglio parrà al detto suo herede.
- « Item lascia il capitale di lire quattrocento di annuo reddito di lire venti otto cedutoli da Pietro fran.co Bertoso douutoli da Izabetta moglie del q. Vincenzo Sozo, qual Capitale di lire quattrocento habbia da seruire perpetuamente per fondo, e che li annui Censi di esso fondo seruano per elemosina di vna Messa ogni Settimana in perpetuo sopra l'altare della Capella di d.i SS.ri Ferrari sudetta sotto titolo di S. Lucia, da applicarsi secondo la mente et intentione di detto Testatore.

« Item per Amor di Dio, et in remissione de suoi peccati lascia alla Chiesa Parrochiale di S. Gio: Batt. di detto luogo della Pieue lire Cinquata moneta Corrente da pagarsi al Sig. Arciprete di detta Chiesa, acciò le spenda lui come meglio le parrà a vtile di detta Chiesa.

« Item lascia alla Sig.ra Paola suoa Sorella quello lascierà in pectore, à suo frattello o sia in vno biglietto sottoscritto di suoa mano, e quello sarà in esso doppo sua Sorella resti al suo primo maschio maggiore in primogenitura, ò, a chi piacerà a detta suoa Sorella.

« Item Conoscendo detto Testatore di quanta utilità sia, et apporti alle famiglie il constituire fideicommissi, e desiderando che i Descendenti della famiglia Ferrara della linea di detto M.co Gio: Batt. suo frattello si Conseruino co quel decoro et augumento di nobiltà, che esso desidera, il che facilmente si acquista col Conservare nelle famiglie l'Azienda, ò sia beni, perciò uuole esso Testatore che la suoa heredità, azienda, e beni no possino in modo alcuno uscire dalla famiglia sudetta, saluo però sempre i Casi da dichiararsi Come sotto, perilchè a questo fine prohibisce, e vieta all'infrascritti suoi heredi e chiamati al presente fideicommisso ogni e qualonque detrattione di quarta falcidia, trebellianica, o legitima, che spettasse, ò potesse spettare per viam Juris all'infrascritti suoi heredi come anche li prohibisce, e vieta ogni, e qualonque sorte di alienatione, etiam dio rispetto a quelli della famiglia volendo, et espressamete Comandando che tutto quel Capitale della suoa heredità, che si trouerà al tempo della suoa morte si conserui perpetuamente illeso, e sia il medemo intieramente in Corpo, e sostanza indiuiso, e no separato in modo alcuno a chi toccherà, prohibendo anche a tale effetto ogni, e qualonque sorte, e modo di alienatione, ò sia diminutione di detta heredità in maniera che la specialità no deroghi alla generalità o sia la Speciale non deroghi alla generale prohibitione ma seruino per Corroborare la mente, e dispositione sudetta, e per Conseruare maggiormente la detta heredità, e perciò espressamete con la

sudetta conditione generale prohibisce, e uieta all'infrascritto suo herede Universale et a tutti i Suoi Successori maschi, e femine chiamati come sotto alla heredità, e fideicommisso, e beni di d.º Testatore il potere alienare ne per via di contratto, ne distratto, nè per via di ultima volontà, nè per via di alimenti, ò dote, ne per qualonque altra Caosa, che qui s'habbino per espresse vietate, e prohibite in maniera tale che sempre resti, e si Conserui detta heredità intatta, et illesa, et il Successore che contrauenirà, ò si opponerà alla presente dispositione resti priuo subito come così hora per all'hora detto Testatore lo priua del presente fideicommisso, et heredità, et in suo luogo chiama, e uuole li succeda chi toccherà a succedere nel modo da dirsi come sotto: Successiuamente detto Testatore hà instituito, chiamato, nominato e deputato, Come instituisce, chiama, e nomina, e deputa di suoa propria bocca il detto M.co Gio: Batt.\* suo frattello germano in suoa vita però solamente di tutti li suoi beni mobili, et immobili, ragioni, et attioni presenti, e da venire co le sudette Conditioni, et prohibitioni, che qui si habbino anco per dichiarate, et espresse, al quale Mag.co Gio: Batt. ha conferto conferisce, e da facoltà, potestà, auttorità, e bailia di poter nominare, chiamare, et eleggere, che succedano doppo suoa morte al presente fideicommisso, et heredità due di suoi figlioli, che meglio parrano al d.º M.co Gio: Batt.a da nominarsi dall'istesso M.co Gio: Batt.a in sua vita, e quando dal detto M.co Gio: Batt. no fosse fatta detta nomina, in tal Caso detto Testatore hora per all'hora sostituisce, chiama, nomina, e deputa al presente fideicommisso, et heredità di suoa propria bocca due di essi figli però maggiori di età, che a quel tempo saranno li quali succedano in tutto, e per tutto alli beni, et heredità di detto Testatore doppo morte di d.º M.co Gio: Batt.a, li quali in loro vita solamente, e co uguali portioni guodano, e si seruino del beneficio de frutti di detti beni, fideicommisso, et heredità; e doppo morte di detti due primigeniti, ò sia maggiori di età di d.º M.co Gio: Batt. \* ferraro uuole esso Testatore che ad essi rispettiuam. te succedano, e debbano succedere i loro rispettiuamente primigeniti, et così de primogenito in primugenitu di linea mascolina gradatim per sempre, et in perpetuo, e mancando la linea mascolina de primigeniti uuole esso Testatore che ad essi rispettiuamente succedano, e debbano succedere i loro rispettiuamente secondo geniti, e così di mano in mano de primogenito in primugenitu di linea mascolina per sempre e mancando i primogeniti di d.i respettiuam.te secondo geniti, o di alcuno di essi, uuole esso testatore succedano, e debbano succedere i terzi geniti, i loro respettiuamente ò li quarti, ò li quinti di mano in mano gradatim di maggiore in maggiore di linea mascolina per sempre, e macando la linea legitima mascolina di d.º M.co Gio: Batt.2 ferraro frattello di detto Testatore, vuole detto Testatore che li succedano, e debbano succedere li figlioli bastardi gradatim Come sopra, e mancando detti bastardi di d.º linea mascolina chiama, e nomina la figlia maggiore di d.º Mco Gio: Batt.a, la quale in sua vita però solamente guoda detta sua heredità fideicommisso e beni, doppo morte di detta figlia femina maggiore, uuole che li suceda, e debba succedere il suo figlio maschio maggiore, che a quel tempo sarà e così per sempre per linea mascolina de primogenito in primugenitum, e mancando la linea de primogeniti di d.º figlia maggiore succeda la linea de secondi geniti, e mancando la seconda succeda la terza, et alla terza succeda la quarta, e così di mano in mano per sempre, e cessando anche la linea di d.ª figlia femina maggiore succeda, e debba succedere la linea della seconda, ò della terza, ò della quarta di mano in mano per antianità gradatim di maggiore in maggiore per sempre, e mancando anco le linee sudette mascoline, e feminine di detto M.co Gio: Batt.a, in tal caso, e no altrimete uuole d.º Testatore che alli detti beni, et heredità succeda, e debba succedere la Sig.ra Paola sorella di detto Testatore e moglie del Sig. Giuseppe Romana, laquale debba guodere in sua vita però solamente il presente fideicommisso, beni et heredità, alla quale succeda, e debba succedere il suo figlio maschio Maggiore, che a quel tempo sarà di detta

Sig.ra Paola, Con obligo di douersi far chiamare della famiglia, e parentella de Ferrari, Cioè Emanuelle ferraro di detto Testatore, e così di mano in mano gradatim de primogenito in primumgenitu, e di maggiore in maggiore per sempre, e macando anco detta linea di detta Sig.ra Paola uuole che in detta sua heredità, e beni li succeda, e debba succedere il figlio maschio maggiore che à quel tempo sarà dell'hor q.m Sig.ra Pelegrina sorella di d.º Testatore che fù moglie del q.m Sig.r Lazaro Riccardo del luogo d'Oneglia, e così di mano in mano, e de primogenito in primugenitum, e di maggiore in maggiore per sempre in maniera tale che, quel che si è detto della linea mascolina di d.º M.co Gio: Batt.a s'inteda esser repetito in tutte le altre linee mascoline, e feminine, e che succederano al p.nte fideicomisso, et heredità a douersi far nominare della parentella, e famiglia de ferrari, Cioè Eman.º ferraro di detto Testatore sotto pena della priuitione del beneficio del presete testamento, in luogo de quali douerà succedere il Chiamato secondo il grado di sopra dichiarato, et espresso, con dichiara che rispetto alli Descendenti della detta q.m S.ra Pelegrina, che fù moglie di d.º q.m S.r Lazaro Riccardo siano anche obligati venir ad habitare nel presete luogo d'Alassio, oltre il douersi far chiamare di d.a famiglia De Ferrari.

« Item incarica allo d.º M.co Gio: Batt.a suo frattello che in sua Comodità debba in un libro à parte registrare primieram.te il p.nte testameto autentico, et appresso tutti li beni immobili, censi, nomi de debitori, ragioni, et attioni, et in somma tutta l'heredità di d.º Testatore, del qual libro douerà esso M.co Gio: Batt.a darne copia ad un Notaro, e far anche autenticare detto libro (\*) acciocchè tutti quelli che sono chiamati al presente fideicommisso, et heredità possano sapere se il d.º fidei-

<sup>(\*)</sup> Questa volontà del testatore venne scrupolosamente eseguita dal magnifico Gio. Battista Ferraro « suo primo herede ». Il libro, che si conserva tuttora nell'archivio dei marchesi Ferreri d'Alassio, è coperto di cartapecora ed è intitolato « Testameto et heredità del Sig. Emanuelle Ferraro — 1655. agosto ». È da esso che io tolgo il presente testamento.

comisso sarà stato defraodato ò nò, nel qual Caso douerà il chiamato dare libello, è domanda in giudicio contro delli heredi di quel tale che hauerà fraodato, e minuito il presente fideicommisso, acciò sia restituito in integrum, dichiarando che se alcuno de Chiamati al pinte fideicommisso intendesse ottenere dal Ser. mo Senato licenza di poter alienare in tutto ò in parte beni di detta heredità, in tal caso supplica il Ser. mo Senato a darli repulsa, e così co. quella riverenza, che si deve al prefato Ser. mo Senato hora per all'hora detto tale che hauesse simili pretese lo priua del commodo, e beneficio del presente testamento al quale douerà succedere il chiamato secondo il grado detto di Sopra.

« Item vuole detto Testatore che se alcuno de Suoi debitori censuarij uorrà redimersi e pagare il Capitale, sia di nouo detto Capitale impiegato in altri censi e fondi fruttifferi secondo che parrà al detto suo herede esser più vtile.

« Item dichiara, e uuole detto Testatore che se accaderà in tempo alcuno, che li chiamati al presente fideicommisso lasciassero andar à male detti beni, et heredità, et no la curassero. e no. coltiuassero le terre di detta heredità, che in tal caso detto tale possa esser sforzato dal più propinquo successore a fare coltiuare, e conseruare detti beni nella maniera che sono lasciati dal detto Testatore, e Caso che il chiamato suo herede in tempo alcuno commettesse delitto per il quale fosse luogo alla Confiscatione de beni, in tal Caso resti d.º suo herede delinquente, e che hauerà commesso delitto tre giorni prima di hauere commesso tale delitto priuo come lo priua hora per all'hora di detta suoa heredità gaudita, usufrutto, e Commodità del presente testameto; Successiuamente vuole esso Testatore che al detto Delinquente li succeda, e debba succedere chi resta chiamato per maggioranza et antianità come sopra, Con dichiaratione che se detto tale delinquente tornerà in gratia del Prencipe, e resterà libero, in tal caso uuole, e manda che li sia restituito detta heredità, e fideicomisso con le sue raggioni, et attioni.

« It. uuole, e Comanda d.º Testatore espressamente che resti incluso incorporata, e sottoposta, come include, incorpora, e sottopone al presente fideicommisso la mettà, ò sia portione della Casa grande spettante, à d.º M. Gio: Batt.a suo frattello, oltre la portione di detto Testatore di detta Casa, in la quale al presente esso M. Gio: Batt.a, e detto testatore habitano Con li giardini Contigui alla detta Casa, siti essi beni dentro delle mura del presente luogo a quali beni confinano dalla parte orientale li heredi del q.<sup>m</sup> Gio: Batt.a Morteo e della strada pubblica, mezo giorno il Carroggio, ponete heredi del q.m Pietro Fignone, e dalla parte di tramontana parimente della strada, ò sia Barbacane, e detta incorporatione di detti beni in detto fideicommisso esso Testatore lo fà etiam di Consenso, e uolontà di detto M.co Gio: Batt.a ferraro suo frattello qui presente consentiente, anzi volente, ordinante, comandate che detta suoa portione di Casa, e giardini che restano sotto d.º fideicommisso e vincolato dal detto M.co Emanuelle testatore, che il tutto d.º M. Gio: Batt.º uuole hauere qui per replicato, e repetito.

« Item esso Testatore comanda, e uuole che se detto M. Gio: Batt.<sup>a</sup> suo frattello conoscerà che nel presente suo testamento li mancasse qualche claosola che l'istesso M. Gio: Batt.<sup>a</sup> possa agiongerla, pur che sia a beneficio, et in augumeto di detto fideicommisso.

« Item uuole detto Testatore che se alcuno de chiamati al sudetto fideicommisso et heredità fosse minore di età, ò fanciullo, che sino all'età di anni venti compiti no. possa amministrarla, ne sia patrone di cosa alcuna, et in tal caso uuole d.º Testatore che a d.º suo herede uniuersale li sia prouisto di alimeti necessarij, e ragioneuoli, e che il soprapiù che auanzerà ogni anno de frutti si conuerti in Capitale inalienabile sottoposto al presente fideicommisso.

« It. obliga d.º Testatore, e uuole che se alcuno de suoi heredi, e Sucessori chiamati al d.º fideicommisso fosse religioso, ò co poca famiglia debba augumetare detta suoa primogenitura,

e fideicommisso, e quando venisse il Caso, che alcuno di detti suoi heredi, e Successori no hauessero figli maschi e che solo hauesse femine no possa dotarle saluo che de frutti ragioneuolm. te Di più essorta ogn'uno della famiglia, e particolarmete
il primogenito, e suo herede ad esser timorati di Nostro Sig. re
Iddio, et a procurare di non stare mai in peccato mortale, e
che se per sorte, e per fragilità, che Dio non voglia mai Cascasse in detto peccato, procuri subito di esserne almeno pentito obbligandolo a douer far dire una Messa l'anno in perpetuo
il giorno della morte di detto Testatore, al quale prega detto
Suo herede che uoglia assistere, acciò si riccordi di pregare per
detto testatore, che Sicome esso Testatore sarà morto hauerà anche a morire, essortandoli a leggere spesso la vita di
Marc'Aurelio Imperatore con altri libri, che esso lascia nella
Suoa libraria.

« It. detto Testatore uuole che ogn'uno de suoi Successori vivendo diece anni, ò più al possesso di detta suoa heredità accresca il Capitale all'istessa di scuti cinquecento, poi arriuati ad vna somma grossa, ne possino Comprare vn feudo come è la mente di detto Testatore, e spera debba Seguire, e così prega suo frattello Gio: Batt.<sup>a</sup> restandoli detta heredità, ò sia primogenitura di augumentare come meglio li parrà, e di procurare, che si osserui la mente di detto Testatore.

« Item lascia, e nomina particolarmete li sia Compreso li annui Censi, che li deue la M.ca Communità d'Alassio, e se bene sono in Solidum con detto suo frattello Gio: Batt.a dichiara sono tutti suoi, come ne consta per suoa poliza, che ne ha hauuto intiero pagamento, e Similmente dichiara della Casa, come tutto appare per suoa poliza, che ne resta sodisfatto per suoa mettà.

« E similmente nomina il stabile di fauare compro dalli Sig. ri Paolo Morinelli e Giulio Semino sotto suoi confini, come ne consta per suo Instrumento, e tutto come si contiene in detto testameto co le suoe conditioni dette di sopra.

« It. vuole d.º testatore, e dichiara che quando no li fosse

linea mascolina delli Suoi heredi di legitimo matrimonio, uuole che quando li fosse bastardi possano succedere a detto fidei-commisso prima che la linea feminina con le conditioni come si contengono di Sopra.

- « It. dechiara detto *M.co Emanuelle ferraro* che seguita la Suoa morte uuole che suo frattello *Gio: Batt.*<sup>a</sup> possi esseguire, e scodere da debitori senza interuento, et auttorità de Giusdicenti che Così, è la Suoa uolontà.
- « E questa, è la suoa ultima uolontà laquale esso Testatore uuole che uaglia, e varrà per via di Testamento, e no valendo per via di testamento, uuole che vaglia, e varrà per via di Codicillo, ò per via di donatione causa mortis in quel miglior modo, O maniera che potrà valere. Cassando, et annullando qualsiuoglia altro testameto, Codicilli, e Donatione causa mortis fatti da detto Testatore in atti, et appresso delli atti di qualsiuoglia Notaro restando solamente il presente in suoa forza. Delle quali cose tutte Per me Antonio Benedetto Alciato Notaro.
- « Fatto in Alassio nella Sala della Casa grande doue al presente habita detto M.co Emanuelle Testatore doue stà sedendo sopra di vna Cadrega, L'anno della Natiuità di Nro Sig. re Giesù Christo Mille seicento cinquanta cinque Correndo l'inditione ottaua il giorno di Mercordì li quattordeci del mese di Luglio all'hora di terza: Presenti a tutto ciò Fran.co Alciatore di Gull.o, Gio: Antonio Maglione q. Stefano, Gio: Antonio Quassolo q. fran.co Gio: Batt.e Pracco q. Bernardo, Francesco Becco q. Agostino, Andrea Maglione q. Giacomo, e Gio: Antonio Moreno q. Pietro testimonij alle predette Cose chiamati, e dal detto Testatore di propria bocca pregati, e richiesti, etc.
- « = Ex actis meis etc. in ijs folijs quinque p.nti Computato singulatim nomine meo subsignatis etc. licet etc. salva tamen Anto. Bened. Alciatus Not.
  - « Perill.ris Dne.
- « Mag.cus Joannes Bap.ta ferrarius q. M. Jo: Dom.ci de p.nti loco Alaxij Constitutus — Dicit et exponit diebus superioribus

ex hac uita migrasse q. M. Emanuellem eius fratrem, suo Condito testamento recepto a Nob. Antonio Benedicto Alciato Not.º sub die 14. Julij proxime preteriti, quod ab eodem subscriptum exhibet, in quo inter cetera sibi heredem Vniuersalem instituit dictum M. Jo: Baptām cui propterea uirtute dicti testamenti hereditas eiusdem M. Emanuelis delata est, Et volens propterea circa dictam hereditatem eius animum declarare, Ideo dicit, et declarat se esse, et esse velle heredem dicti q. M. Emanuelis cum beneficio Legis, et Inuentarij: Petens ad eam admitti, et Confirmari, et Sibi concedi mandatum pro adipiscendis bonis hereditarijs d.¹ q. M. Emanuelis, et proclamata fieri ad formam statuti, et predicta etc. — C.ª Dictus Constitutus.

« A. 1665. die Mercurij 25. Augusti in v. ris ad b. Curię Alaxij » (Archivio dei marchesi *Ferreri* d'Alassio).

V. la pag.º 6.º e le seguenti nel capitolo I°; — il test. del 16 di giugno 1626 nella nota di n.º 219; — il memoriale del 1722 nella nota di n.º 235; — il consulto senza data nella nota di n. 233; — e le prove di nobiltà del 1776, in quella di n.º 251.

<sup>(262) —</sup> V. il test.º del 16 di giugno 1626 nella nota di n.º 219; — il test.º del 14 di luglio 1655 nella nota di n.º 261; — le prove di nobiltà del 1776 nella nota di n.º 251; — e la nota di n.º 230.

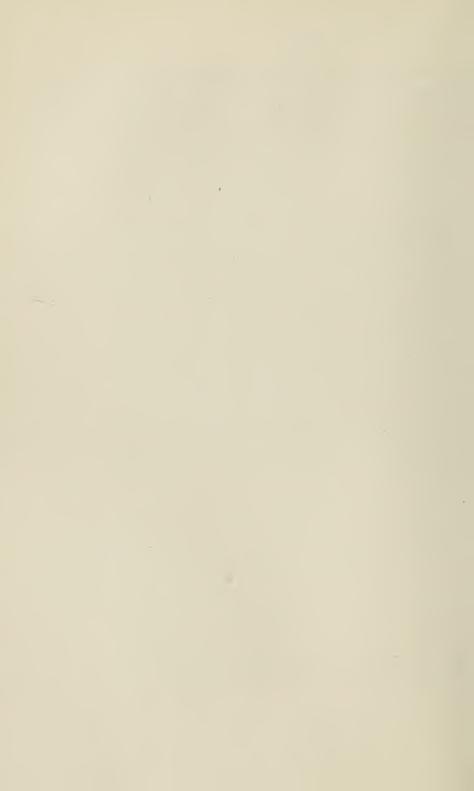

### INDICE

#### DELLA PARTE PRIMA

(1 MARCHESI FERRERI D'ALASSIO).

CAPITOLO I. - Il nobile Emanuele Ferrero si stabilisce in Alassio nella prima metà del secolo XVIo; muore comandante di Oristano. -Il magnifico Luca, famoso capitano di mare al servizio dell'imperatore Carlo V. - Scipione vien fatto schiavo dai Maomettani. -Gio. Domenico lascia ricchi i suoi figli Gio. Battista ed Emanuele, i quali si rendono benemeriti della repubblica di Genova nel 1625 e nel 1672. - Luca Antonio e Pietro Francesco, fratelli, vengono ascritti nel 1708 al primo Ordine dei nobili della città di Albenga, e Pietro Francesco ottiene dalla Serenissima licenza di acquistare il feudo di Saorgio e la contea di Gazzelli e Ciossanengo, nella valle d'Oneglia. - Gio. Battista studia giurisprudenza nella università di Mondovì, e nel 1714 vi prende il grado del dottorato. - Il marchese Emanuele, suo fratello, sposa Maria Lucrezia de Gubernatis, che porta nella casa Ferrero d'Alassio il nome, le armi, i feudi e le ricchezze dei Conti di Ventimiglia, signori d'Aurigo, Cenova e Lavina, e dei De Gubernatis, conti di Baussone e signori del Castellar. - Il marchese Luca Marcello viene ascritto alla nobiltà di Genova, nel 1722; ottiene dal re di Sardegna privilegio di naturalità nel 1767; riceve l'investitura della contea di Baussone nel 1775. -Il marchese Onorato, ascritto alla nobiltà genovese nel 1767, ambasciatore della Repubblica Ligure a Parigi, ufficiale della Legion d'Onore. - Napoleone conferisce il titolo di barone dell'Impero e dona terre nello Hannover al luogotenente Marcello Luca. Questi ed il fratello suo Emanuele partono, nel 1812, per la guerra di Russia; il primo è gravemente ferito a Ostrowno, il secondo perde miseramente la vita al passo della Beresina. - I figli ed i nipoti del mar-

Capitolo II. — I maggiori del nobile Emanuele Ferrero d'Alassio comandante di Oristano; — sono nobili cittadini di Mondovì. — I vassalli di Roascio e gli altri Ferrero, patrizi monregalesi, nel 1708 riconoscono per parenti i magnifici signori Ferrero, patrizi alassini. — Il nobile Giacomo Ferrero di Mondovì, comune stipite delle due case di Mondovì e d'Alassio: interviene ai generali consigli di Mondovì dal 1441 al 1452; ha per isposa Maddalena Ceva de' signori di Scagnello. — La pretesa sua origine spagnuola è inverisimile;

anzi sicuri documenti mostrano la nobile famiglia Ferrero fiorente in Mondovì dugent'anni prima di lui. - Già nel 1291 Pietro Ferrario ha casa con portico nella piazza; è del consiglio generale, e, nel 1328, cogli altri consiglieri giura fedeltà al vescovo d'Asti. -Guglielmo Ferrario nel 1347 siede nel consiglio, in cui si delibera la dedizione di Mondovì al conte di Savoia ed al principe di Acaia. Giorgio Ferrario, o Ferrero, è tra i primi personaggi di Mondovì ed ha parte per mezzo secolo nell'amministrazione della repubblica: nel 1347 è nel consiglio generale, convocato per approvare i patti della dedizione di Morozzo a Mondovi; nel 1363 si trova all'atto della lega fattasi in favore del marchese di Monferrato contro Galeazzo Visconti; nel 1396, sindaco, si reca in Asti a riconoscere per signore di Mondovì il principe Giovanni, marchese di Monferrato e vicario imperiale, ed a giurargli fedeltà; nel 1383 è uno degli arbitri tra Mondovì ed i frati di santa Maria di Casotto; nel 1394 è nel consiglio in cui si eleggono sindaci per trasferire nel principe Teodoro, marchese di Monferrato e signore di Mondovì, e ne' suoi successori, ogni impero e giurisdizione sopra Mondovì; nel 1396, con altri nobili guelfi, preferisce a ogni altro dominio quello della Casa di Savoia: invita Amedeo, principe d'Acaia, ad impossessarsi della città, ed interviene al generale consiglio, che si tiene al cospetto dello stesso principe circondato da grandissimo numero di baroni, e nel quale si approva la dedizione del comune a lui ed a' suoi successori. - Gabriele Ferrario nel 1379 sta nel generale consiglio per eleggere i sindaci, che devono giurare fedeltà a Ottone duca di Brunswick ed al marchese di Monferrato. - Paolino Ferrero ha un palazzo in Mondovi nel 1415. - Nel 1419 Margarito e Guglielmo sono nel consiglio generale, quando la città dona i castelli di sua giurisdizione al duca Amedeo di Savoia. - È opinione d'alcuni che i nobili Ferrero siano una di quelle casate, che da Asti si trasferirono a Mondovì quasi appena sôrto questo nuovo comune; ed è assai probabile che gli antichi e nobili Ferrero d'Asti siano gli stessi signori di Ferrere assoggettati dalla potente repubblica astese. -Dodone de Ferarie, o de Fereriis, ed il figliuol suo Oddone, il 16 novembre 1142, cedono la loro parte del castello nuovo di Ferrere al popolo d'Asti. - Manfredo e Giacomo, suo nipote, signori di Ferrere, sono citati nel 1198 per prestare fedeltà al Comune, e Giacomo è dal Comune investito nel 1202. - Oberto altro signore di Ferrere nel 1202 e nel 1206. - Suo figlio Ruffino, consignore di Stuerda, vende nel 1237 al comune d'Asti quanto egli possiede di quel castello. - Elena, vedova di Ruffino, e Guglielma madre di lui rinunciano anch'esse nell'anno medesimo, in favore del Comune, a ogni loro diritto sopra Stuerda. - Guglielmo Ferrario, del consiglio d'Asti, giura nel 1251 la concordia col comune di Mondovì. Pag. 49

Capitolo III. — I discendenti del nobile Giacomo Ferrero rimasti in Mondovì. — Davide, dottor di leggi, ambasciatore a Carlo il Guerriero, duca di Savoia, nel 1485 e nel 1488. — Agostino, suo figlio, dottor di leggi, cavaliere dello Speron d'oro, ambasciatore a Carlo III duca di Savoia nel 1516; e fra Antonio, altro suo figlio, cavaliere

gerosolimitano nel 1520, corre in difesa di Rodi assediata dai Turchi. - Francesco Bernolfo, cavaliere dello stesso ordine nel 1534, capitano delle galere di Spagna. - Girardino, dottor di leggi, vicario di Cuneo nel 1508, consigliere di Stato di S. A. nel 1512; e Borgo, suo fratello, vicario di Peveragno nel 1506. - Gio. Francesco, sindaco di Mondovì nel 1505 e nel 1515; fra Gerolamo, suo fratello, designato vescovo di Mondovi nel 1523, muore prima di essere consacrato. - L'eruditissimo filosofo Giovanni Ferrero di Mondovi. - Agostino, cavaliere dell'ordine di S. Maurizio, ed i suoi figli. - Giuseppe, cavaliere di Malta nel 1548, e i tre figli di suo fratello Gilardino: Paolo, cavaliere dei santi Maurizio e Lazzaro nel 1573; Luigi, cavaliere dello stesso ordine e mastro della casa di Sua Altezza; Alessandro, gentiluomo di bocca pure di S.A. - Tamino, per la città di Mondovì, giura fedeltà al principe ereditario Carlo Emanuele; senatore nel 1595; padre di Alfonso, cavaliere di Malta e balì di S. Maria di Pancalieri, e di Andrea, cavaliere mauriziano. - Bartolomeo, vescovo di Aosta nel 1505 : zio di Raffaele e di Giuseppe, senatori, e di Enrietto cavaliere di Malta. - Dal senatore Raffaele nasce Gio. Cristoforo, colonnello delle milizie di Mondovi; Carlo Antonio, figlio del senatore Giuseppe, e Giuseppe Antonio, figlio di Carlo Antonio, sono referendari della città e provincia di Mondovì nel 1662 e nel 1678. - Borgo, detto giuniore, governatore di Ripaglia, respinge il generale francese Sancy; nuovamente assediato, sostiene coraggiosamente l'impeto degli assalti, ma perduta ogni speranza di soccorso e fatta dal nemico una grande breccia ne' bastioni del castello, si arrende e ne esce con onore, il 1º di maggio 1589. - Suo figlio Gian Luigi, colonnello e governatore di Susa, assalito da Créqui a Sant'Andre nella Moriana, sopraffatto dal numero de' soldati di lui, compie gloriosamente la vita sul campo di battaglia. - Degli altri quattro figli di Borgo giuniore, uno è cavaliere di Malta e tre sono cavalieri de' santi Maurizio e Lazzaro; il cavaliere don Gio. Battista è fatto commendatore d'Alinges e gentiluomo di camera del duca di Savoia; il cavaliere don Giuseppe, colonnello delle milizie di Mondovì, muore anch'esso gloriosamente nel 1625, combattendo presso Ormea. - Borgo Luigi, suo figlio, gli succede nel grado di colonnello delle milizie medesime; e a lui succede nel 1642 il figliuolo Ercole, fatto poscia comandante di Mirabocco e di Carmagnola. — Gio. Pietro, nato da Borgo seniore, è gentiluomo di camera del re di Francia nel 1568, colonnello e maresciallo di campo degli Italiani al servizio di quel re. Da lui nasce Annibale, gentiluomo di bocca ed armi del duca di Savoia, e padre di Michele Antonio governatore del castello d'Azeglio. - Figli di Leandro, pur nato dal colonnello Gio. Pietro, sono: Vincenzo, cavaliere di Malta, Livia, che sposa e tradisce Borno Tapparelli de' signori di Genola, e Carlo, presidente del senato di Nizza nel 1640, guardasigilli e fungente l'ufficio di gran cancelliere sotto la reggente Cristina di Francia nel 1641. Carlo è padre di Claudio, avo di Carlo Marcello e di Gio. Onorato, e bisavolo di Gerolamo Marcello e di Giulio Cesare, tutti cavalieri di Malta; padre eziandio di Leandro, signor di Sauze, governatore e

Capitolo IV. - Il marchese d'Ormea. - Carlo Francesco Vincenzo Ferrero, de' signori di Roascio, nasce a Mondovì nel 1680; - a diciassett'anni è ricevuto dottore collegiato dalla facoltà di giurisprudenza nella università degli studi monregalese; - giudice di Carmagnola nel 1706, fa omaggio al duca Vittorio Amedeo, che ne apprezza l'ingegno; - gli sono affidati uffizi di maggiore importanza, e nel 1717 vien fatto generale delle finanze; - pesa in gran parte sopra di lui l'ingiustizia del regio editto del 1720 sulla riunione de' feudi alla Corona; - compra il marchesato di Ormea nel 1722; - è mandato a Roma nel 1724, per comporre le differenze tra la Corte di Torino e la Santa Sede; si acquista la grazia di papa Benedetto XIII, e conchiude felicemente il concordato; i suoi negoziati rimangono perenne monumento della sapienza civile dei padri nostri; - nel 1729 è rimandato a Roma sotto colore di ringraziare il Papa per la sacra porpora data a monsignor Ferrero, vescovo di Alessandria, ma nel vero per tener fermi gli accordi fatti; -- morto Benedetto XIII, si adopera per favorire nella elezione del successore la parte più vantaggiosa al re di Sardegna; - mentre sta spiando i primi atti di Clemente XII, il re Vittorio lo elegge segretario di Stato per le cose dell'interno e fa rinuncia del regno in favore del figlio; - ritorna a Torino; si guadagna il cuore del re Carlo Emanuele e tutta in sè riduce la somma degli affari di Stato; - tentato, insultato, minacciato dal suo più grande benefattore, dall'antico suo re bramoso di risalire sul trono, non cede, e con mente serena provvede al bene della patria; - la sua figura grandeggia in mezzo alle accuse, alle contumelie che da ogni parte si scagliano contro di lui; - nel 1732 è fatto ministro per gli affari stranieri, notaio della Corona e segretario dell'ordine della SS.ma Annunziata, pur conservando il segretariato di Stato per le cose dell'interno; - imprende a guidare i negoziati politici e le guerre con mirabile sagacità; - sottoscrive, il 26 di settembre del 1733, il trattato di Torino d'alleanza della Sardegna colla Francia a danno dell'Austria; segue il Re in guerra, e in tre mesi la Lombardia è in possesso di Carlo Emanuele; - l'anno dopo è a fianco del Re nella battaglia di Guastalla; riacquista la fiducia dell'Inghilterra e salva il Piemonte da grave pericolo; coi preliminari di pace del 1736 aggiunge il Novarese e il Tortonese alla monarchia di Savoia, e ne ha in premio il collare dell'Ordine supremo; - amico del novello

pontefice, Benedetto XIV, nel 1741, con due concordati pone definitivo termine alle controversie con Roma, e assoggetta alla Corona i feudi pontifici dell'Astigiano, del Canavese e del Vercellese, ma la gloria sua è oscurata dal tradimento di Giannone adoperato come mezzo per placare papa Clemente XII, irato contro gli accordi del 1727; - mostra la massima accortezza politica con ideare e stipulare la celebre convenzione provvisionale del 1742 con Maria Teresa, e a lui il Re conferisce la più cospicua dignità dello Stato: quella di Gran Cancelliere; - cede al conte di Saint Laurent il segretariato di stato per gli affari dell'interno, ma continua a tener quello degli affari esterni; - invano dissuade Carlo Emanuele dalla infelice quantunque gloriosa impresa contro l'infante don Filippo in Savoia; - il senno di lui vale quanto un esercito, e il trattato di Worms del 1743 è considerato come il capolavoro della diplomazia piemontese; - nella guerra del 1744 provvede alla difesa di Cuneo, assolda a sue spese 10,000 Mondoviti, e dal campo di Mondovi molesta in tutti i modi il nemico; consiglia al Re di dar battaglia e questa salva Cuneo: i vittoriosi Gallo-Ispani ripassano le Alpi, e i vinti Piemontesi hanno libere le loro terre dagli invasori; - è accolto a Torino con grande venerazione, ma questo è l'ultimo suo trionfo: - muore nella primavera del 1745 . . . . . . . . Pag. 125

CAPITOLO V. - I discendenti del gran cancelliere Marchese d'Ormea. -Alessandro Marcello, suo figliuolo, combatte ed è ferito alla Madonna dell'Olmo nel 1744; tratta nel 1745 col conte di Gages la resa del castello di Tortona; depone le armi e viene inviato a Ratisbona; le ripiglia dopo un anno e nell'inverno 1746-47 è brigadiere in Provenza; ambasciatore a Vienna per complimentare Giuseppe II, novello imperatore; perviene nel 1771 al grado di generale di fanteria, e riceve il governo della città di Torino e il collare della SS.ma Annunziata; ai feudi paterni ed aviti aggiunge Montaldo, Pavarolo, Vico di Mondovì e Tigliole. - Carlo Emanuele marchese di Palazzo, figlio del marchese Alessandro Marcello, sposa in Avignone nel 1761 l'unica figlia del conte Cesare Enrico Brancas, dei conti di Forcalquier, che porta nella casa Ferrero d'Ormea il feudo di Laudun in Linguadoca. - Carlo Emanuele Ferdinando perde innanzi tempo il padre suo, marchese Carlo Emanuele di Palazzo, e alla morte dell'avolo è marchese d'Ormea e di Palazzo, conte di Beinette e di Vico, signore di Tigliole, Pianfei, Roascio, Cavoretto, Montaldo e Pavarolo; non ha prole dalla consorte Irene Ferrero della Marmora, e a lui succede il fratello Paolo Cesare Vincenzo conte di Laudun, scudiere della duchessa d'Aosta. - Il marchese Tancredi, nato da quest'ultimo e dalla marchesa Antonietta Vittoria de la Baume Pluvinel, è maggiore d'artiglieria e gentiluomo di camera del re Carlo Alberto. - I figli ed i nipoti del marchese Tan-

Note alle tavole genealogiche dei nobili Ferrero di Mondovì e d'Alassio Pag. 309



## VITTORIO DEL CORNO

# I MARCHESI FERRERI

D'ALASSIO

PATRIZI GENOVESI

ED I CONTI

# DE GUBERNATIS

PARTE SECONDA



TORINO

VINCENZO BONA

Tipografo di S. M.

1893.

zione di Monteregale ad Amedeo di Savoia Principe d'Achaia. -Subsequenter autem anno prædicto Nativitatis Dominicæ millesimo tercentesimo nonagesimo sexto, indictione quarta, die decimatertia dicti mensis julii, in Civitate prædicta Montisregalis in Pedemonte situata in burgo superiori, videlicet in domo Communis ante, et prope Ecclesiam Conventus Fratrum Minorum dictæ Civitatis, in qua domo Consilia, et Credentiæ Communitatis, Universitatis, et hominum dictæ Civitatis celebrantur, et tenentur, celebrarique, et teneri consueta sunt. Hujus publici, et authentici instrumenti serie noverit præsens ætas, et posteritas non ignoret, quod in pleno, et generali Consilio, et Credentia ibidem in dicta domo Communis more solito, voce præconia convocato propter infra scripta, et congregato; in quo Consilio intererant Syndicus, et plusquam duæ partes Consiliariorum, et Credendariorum Consilii, Credentiæ, et Communitatis prædictorum, quorum nomina inferius describuntur; præsentibus testibus infrascriptis, ad hæc vocatis specialiter, et rogatis, videlicet illustre Domino Ludovico de Sabaudia, Egregiisque, et Nobilibus Viris Johannono, et Henrico ex Marchionibus Cevæ, Domino Fratre Bertono de Ceva Ordinis Sancti Iohannis Ierusalem, Dominis Amedeo de Sabaudia Domino Moletarum, Luchino de Salutiis, Antonio Domino de Grolea, Johanne de Montebello Condomino Ferruzaschi, Antonio de Claromonte . . . . . Gaspardo de Montemajori Militibus; Joanne Borto de Berdusano Capitaneo in parte Armagnacorum stipendiariorum Illustris Domini Principis Achavæ infrascripti, Ribaldo Condomino Ripaltæ, Guillelmo de Nuceto Condomino Caballarii-Leonis Marescallo Illustris Domini Principis prædicti, Antonio et Honorato fratribus de Bolleris Condominis Demontis, et Rochæexparveriæ, Marenchino Bolleri Condomino Salmatorii . . . . . . . . . Condomino Plozaschi, et Noni, Ludovico Condomino Plozaschi, et Publiciarum, Petro de Chivrone, Guyono Tapparelli Condomino Genolæ, Rolandino de Plozasco, Johanne Philippo de Solario Condomino Moretæ, Ursino de Romagnano; Domi-

| nico Provane, Francischino de Solario Condomino Monaste-              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| rolii, Michaële de Ferrariis alias Gagliard de Pinayrolio             |
| Glaudo Candie Guillelmo                                               |
| de Canalibus; Johannardo Rascherii de Cherio                          |
| Vauterio de Revoyra de Montemeliano                                   |
| Michaële Marescallo de Maurianna, Percevallo de Aran-                 |
| thone Antonio Trucheti de Pinayrolio Do-                              |
| micellis; Petro Probi de Yenna, Antonio Ranerii de Chambe-            |
| riaco Secretariis præfati Domini Principis, et quampluribus aliis     |
| testibus vocatis ad hæc, et rogatis; et me Nicoleto Ruffi No-         |
| tario publico supra, et infra scripto personaliter constituti propter |
| ea, quæ sequuntur, Illustris, et Magnificus Princeps, et Dominus      |
| Dominus Amedeus de Sabaudia Princeps Achayæ etc. præli-               |
| batus parte una, nec non ipsi Syndicus, Consiliarii, et Creden-       |
| darii Consilii, et Credentiæ Communitatis, Universitatis, Civium,     |
| et hominum dictæ Civitatis, et loci Montisregalis, et districtus,     |
| quorum nomina sunt hæc: primo videlicet Jacobinus de Mo-              |
| glolis Syndicus, Dominus Manuel Biglonus Jurisperitus, Ber-           |
| nardus Fauzonus, Ludovicus Biglonus, Luchinus Paganus,                |
| Maistnus (Mastinus?) Fauzonus, Georgius Ferrarius, Luchinus           |
| Fauzonus, Magister Blancus Rector Scholarum                           |
| Conradus Grassus, Henricus Cigna, Sadonus Bertonus                    |
| Conradus de Turre Antonius Do-                                        |
| glus, Johannes Dadeus Ludovicus de Polis,                             |
| Antonius Grassus Bartholomæus Tricolus,                               |
| Girardus Tricolus, Johannes Grammaticus, Henricus Capellus de         |
| Bastita Petrus Scofonus, Blaxius Ferrerius, Anto-                     |
| nius Biglonus Johannes Persicus                                       |
| Antonius Peruca Michaël de Vivada                                     |
| Johannes Paxius Petrus Gandulphus                                     |
| Ansermus Corderius, Franciscus Juge, Rem-                             |
| baudus Prandus, Guetus Trompeta, et Johannes de Obertono,             |
| omnes Consiliarii, et Credendarii, ut supra, parte ex altera.         |
| Ipsi Syndicus, Consiliarii, et Credendarii certificati plenius, ut    |
| asserebant, de conventionibus, et pactis initis, et celebratis vice,  |

lieve conforto il pensiero che i lavori a cui Egli dedicò il suo ingegno e la sua operosità, gli sopravviveranno e lo salveranno dall'oblio.

Gradisca, ottimo e nobilissimo Signore, i più rispettosi ossequii

de' suoi devot.mi servi

Paolo del Corno - Ottavio del Corno.

Crescentino, 16 gennaio 1893.

### PARTE SECONDA

## I CONTI DE GUBERNATIS



La terra di San Martino di Lantosca è la culla dei conti De Gubernatis, i quali sono ricordati colà dalla tradizione popolare e dall'antico loro palazzo. - Se i De Gubernatis nizzardi traggano la loro origine da quelli di Roma. - Ambrogio de Gubernatis, circa la fine del secolo XVº, è investito dai principi del Monferrato del feudo di Castellazzo; gli succede il figliuolo Giorgio, che, privo di discendenza maschile, lega il feudo a Luigi de Gubernatis, suo cugino; ma Apollonia, figliuola di Giorgio, ricorre al Principe e ne ottiene l'investitura; sorge perciò quistione tra di lei e Luigi. - I nobili De Gubernatis di San Martino non discendono dai signori di Castellazzo; è però verisimile che siano della stessa loro famiglia, ed è pure probabile che siano del medesimo sangue di Stefano de Gubernatis, patrizio di Avignone nel 1461, e di Gerolamo de Gubernatis, vescovo di Trivico nel 1524. - Il nobile Nicolò risiede in San Martino nella seconda metà del secolo XVo; assai dovizioso; fonda nella chiesa parrocchiale la cappellania di Nostra Signora della Grazia. - La figlia sua Andrevia sposa il nobile Bartolomeo Fabri, ed il figliuolo suo Giovanni sposa la nobile Franceschetta di Giuliano Pellegrini, segretario della duchessa Jolanda e del duca Filiberto di Savoia, e poscia ricevitore generale e procuratore generale fiscale nel contado di Nizza. - Giovanni amplia il retaggio paterno: acquista il dominio diretto di beni enfiteutici in San Martino, Belvedere, Roccabigliera e Venassone; compra case e possessioni a Sospello, in Venassone, alla Scarena; ha crediti da tutte le parti. È commissario del duca Carlo III nella valle di Lantosca, nel 1538; il suo testamento del 1539 dimostra l'alta sua condizione e le grandi ricchezze di lui. - Gaspare, ultimo de' suoi cinque figli maschi, ne è l'erede universale. La sua discendenza si mantiene per circa due secoli ancora in nobile stato a San Martino; vi acquista nel 1604 ragioni feudali; ne è investita dai duchi di Savoia nel 1605 e nel 1678, e, per ultimo, dal re Carlo Emanuele III nel 1737. - Gio. Francesco, Antonio e Claudio, altri figli di Giovanni e fratelli di Gaspare, sono: il primo sacerdote, il secondo tesoriere della vicaria di Sospello nel 1559, ed il terzo ufficiale del presidio del castello di Nizza nel 1544. - Nicolò, loro fratello e figliuolo primogenito di Giovanni, sposa nel 1524 la nobile Onorata Vachieri di Sospello, della casa dei signori di Castelnovo; prende domicilio in Sospello, e vi è fatto primo console nel 1533; acquista per il figlio Donato il priorato di san Gervasio; muore giovane e lascia al-. cuni de' suoi figli in pupillare età. - Da Claudio, da Donato e da Lodovico, figli di Nicolò, hanno origine i tre rami principali della famiglia :

al ramo di Claudio appartengono i Conti di Gorbio; a quello di Donato i Conti di Baussone, illustrati da Gerolamo Marcello, gran cancelliere del re Vittorio Amedeo II; e del ramo di Lodovico è il presente conte Angelo De Gubernatis, per ingegno, per erudizione e per opere chiarissimo. — Antonio, altro figlio di Nicolo, si addottora in medicina e la sua perizia nel 1547 è di grande giovamento a' suoi conterranei. — Cappella gentilizia dei nobili De Gubernatis in Sospello.



an Martino di Lantosca, già chiamato San Martino ne' Monti, nel contado di Nizza, è la culla dei conti De Gubernatis (1).

« La memoria della famiglia De Gubernatis — scriveva, or sono alcuni anni, il

cavaliere Lazzaro Raiberti al conte Angelo De Gubernatis — è tuttora viva nella tradizione in San Martino Lantosca, almeno nella generazione che è sul declinare, perchè per il fatto dell'annessione alla Francia (2), avvenuta in virtù del trattato 24 marzo 1860, tali mutazioni sono successe nei costumi, nel linguaggio, nelle primitive consuetudini, che il presente ha quasi rotto ogni legame col passato; anche le costruzioni si sono rinnovate e totalmente mutate. Molte antiche fabbriche sono scomparse;

<sup>(1) «</sup> Le voyageur qui arrive à Saint-Martin, se trouve dans la région parfaitement Alpine..... Saint-Martin est bâti sur une langue de terre, au confluent de la Vésubie et du Borréon.... Le village n'offre rien d'intéressant, et n'a d'ancien qu'une porte, seul vestige des murailles qui l'entouraient, mais les campagnes sont très-riantes, ombragées de châtaigniers grandioses ; l'air y est pur et frais. Sur ces coteaux s'érigent des châlets gracieux, dont le nombre s'accroît tous les jours, d'où l'on jouit d'une vue admirable des prairies verdoyantes et fleuries, des serpentements des deux rivières qui miroitent au milieu des arbres, des versants parfumés de plantes aromatiques, des cimes crénelées du Conchet, ou arrondies et gazonnées de Saint-Dalmas, ou boisées de Siroul...... L'altitude sur le niveau de la Méditerranée, mesurée sur la place de l'Église, est de 978 mètres. Le village est entouré de riantes prairies qui lui donnèrent le nom poétique de Saint-Martin-le-Vert » (Chevalier Lazare Raiberti, Guide de Saint-Martin-Lantosque, de ses environs et de ses montagnes - Excursions d'un touriste, Nice, impr. A. Gilletta, 1878, pag. 50 e seg.).

<sup>(2)</sup> Il presente confine tra l'Italia e la Francia passa sul territorio di San Martino fra le abitazioni di esso comune e la Madonna delle Finestre.

alcune case con le finestre ogivali, molte porte di stile gotico si sono rifatte in stile moderno, e la memoria non è più aiutata a spiegare gli avvenimenti che furono.

- « Ecco quanto ho raccolto personalmente dalla bocca dei più vecchi miei compatrioti riguardante la famiglia De Gubernatis.
- « Essa era una famiglia potente e ricchissima. Possedeva in San Martino molti beni stabili.
- « Esiste tuttora la sua casa chiamata ancora la casa De Gubernatis, ed è quasi la sola che abbia conservato l'antica e primitiva impronta severa e grandiosa. È tutta in pietra da taglio di tinta fatta oscura dal tempo, con un vasto porticato ad una sola volta in tutta la lunghezza, sotto cui si apre la porta con modinatura di bello stile. Le sale interne sono ampie, alte, maestose e talune, sebbene dimezzate e suddivise, sono vaste ancora.
  - « Essa casa ha la sua tradizione curiosa. Eccola.
- « Un De Gubernatis aveva domandato in isposa la figlia di un ricco gentiluomo del Piemonte. Il padre della futura, prima di dare la sua parola, volle vedere di persona se il genero fosse degno della figlia; si recò a San Martino e si accertò de visu che il De Gubernatis era veramente ricco; però trovò la casa alquanto umile per un così ricco signore, e consigliò al futuro genero di fabbricare una casa più confacente al suo stato, dove la sposa potesse essere dignitosamente ricevuta. Promise il De Gubernatis e difatti fece fabbricare il palazzo sopra descritto, ma siccome si era creduto ferito dall'osservazione del suocero, appena fatta la casa gli scrisse: « La casa è fabbricata, ma « non è per vostra figlia », e il matrimonio fu rotto.
- « Pare che i *De Gubernatis* avessero il monopolio del transito del sale da Nizza al Piemonte, poichè la tradizione dice che possedevano vaste praterie (1) ed un numero considerevole di muli con cui valicavano le Alpi.

<sup>(1) «</sup> È tuttora dei Raiberti (che parecchie volte si imparentarono coi De

« È storico che fin dal 1434 tutto il commercio da Nizza al Piemonte passava per San Martino. I commercianti si lagnavano delle angherie che lor facevano soffrire i Lascaris conti di Tenda ed i marchesi di Dolceacqua, per cui il duca di Savoia ordinò la costruzione di una strada che per Levenzo, Lantosca, San Martino, passando le Alpi, andasse al Piemonte. Nella vallata della Vesubia erano tutti comuni liberi datisi spontaneamente alla casa Savoia, come Nizza, nel 1388; ed ivi il commercio avrebbe avuto il suo normale sviluppo senza impedimenti. Certo Paganino del Pozzo di Alessandria, accensatore generale della gabella del sale in Nizza, che allora ne provvedeva il Piemonte, la Savoia e parte della Lombardia, si incaricò di costruirla; e detta strada incominciata nel 1430 fu terminata con grandi spese nel 1434, lanciando nove ponti sulla Vesubia e passando attraverso le Alpi sopra malagevoli balze, rese praticabili con gravi difficoltà ed enorme dispendio (1).

« La famiglia De Gubernatis, potente e ricca, tendeva ad acquistare in San Martino una supremazia feudataria; ed allora cominciarono le lotte con la popolazione, poichè questa era gelosissima della sua indipendenza, e di questo si hanno le prove che ora si direbbero ufficiali ed autentiche.

« A' 23 settembre 1388, il conte Amedeo VII (il Conte Rosso) passò le Alpi con numeroso seguito e buon numero di armati; si fermò a San Martino, ed ivi in casa del Bailo si rogò l'atto di volontaria sottomissione del popolo ed uomini di San Martino alla casa Savoia colla condizione espressa — 1° che fossero conservati tutti gli antichi privilegi che godevano ab antico la universitas et homines di San Martino; — 2° che mai

Gubernatis) la principale proprietà di praterie attigua all'abitato. Si dice che un sotterraneo, partendo dal palazzo De Gubernatis arrivasse in detta loro proprietà, dove avevano una casa campestre con vaste stalle; ma di questa casa campestre non si trova traccia, e del sotterraneo ho visto io e percorso i primi passi, ma, per franamento, non si può procedere oltre; sicchè non so quanto vi sia di vero in tale tradizione » (Cav. Lazzaro Raiberti, lettera al Conte De Gubernatis).

<sup>(1)</sup> V. Guide de Saint-Martin-Lantosque cit., pag. 111, 191, 192, 200, 202.

in alcun tempo San Martino fosse infeudato a qualsiasi persona (1). Il Conte Amedeo giurò e sottoscrisse detti patti, e proseguì per Nizza ove a' 28 settembre accettò la volontaria dedizione di quella città.

« Era dunque naturale che, a meno di 70 anni di distanza, il popolo fosse inquieto della minacciata infeudazione (2).

(2) « Amédée VII, étant mort à Ripaille, le 1<sup>cr</sup> novembre 1391, son successeur Amédée VIII concédait, par lettres patentes de Chambéry, l'inféodation de Clans à Luquin Morro. Les communes de la vallée de Lantosque, se croyant lésées dans leurs priviléges, jurés par Amédée VII, se recrièrent. Une députation de délégués des communes, partit pour Chambéry. Pour Saint-Martin, Raibaud Chorni et Antoine Guersi; pour Venanson, Ludovic Blanchi; pour Saint-Dalmas du Plan, Jacques Laugieri et Laurens Graglia; pour Roquebillère, Paul Mattei et Jean Laugieri; pour Lantosque, Pierre Brest et Guillaume Danielli; pour Bollène, Antoine Laurenti; pour Belvédère, Jean Laurenti et Ludovic Giuglaris; pour La Tour, Jacques Carle et Barthélemy Gili; pour Utelle, Guillaume Olivari et Paul Massiglia. La députation fut reçue par le comte et justice lui fut rendue » (Raiberti, Guide cit., pag. 188 e 189).

Verso la metà del secolo decimoquinto, il conte Antonio Ventimiglia del Castellaro aveva ricevuto l'infeudazione del castello di Sant'Agnese. Sospello, Breglio, Saorgio, Pigna, Sant'Agnese, San Martino e le altre terre tutte della vicaria del contado di Ventimiglia e della valle di Lantosca, per mezzo del notaio Giuliano Pellegrini, presentarono una supplica a Lodovico duca di Savoia, colla quale umilmente gli ricordarono come il conte Amedeo, suo avolo, avesse promesso di tenere la vicaria « ac omnia et singula loca prædicta » perpetuamente « sub Dominio, atque demanio suis propriis, nec illa dare, donare, vendere, alienare, seu in alias, quam suas manus, transferre . . . . . . constante publico instrumento per Bartholomaeum Toyrani Notarium quondam accepto sub anno Domini millesimo tercentesimo octuagesimo octavo, die decima septima mensis Octobris, Indictionis duodecimæ»

<sup>(1)</sup> Prima ancora della dedizione ai principi di Savoia, le università e gli uomini della vicaria del contado di Ventimiglia e della valle di Lantosca avevano supplicato il siniscalco di Provenza perchè in nome del signor loro Carlo terzo, re di Gerusalemme e di Sicilia, nel confermare i loro privilegi, promettesse e concedesse « quod dicta castra vel loca aut iura eorum, generaliter vel particulariter, per imperpetuum non alienabit quovis titulo sive causa, nec permutabit, donabit seu alias transportabit in aliud dominium, vel segnoriam aut aliam personam cuiuscumque conditionis vel status existat; ymo in dicto dominio et demanio regio et naturali et heredum suorum retinebit perpetuo, quacumque donatione facta forsitan vel fienda quomodolibet non obstante; et si secus fieret, quod non creditur, manu armata contra quoscumque contrarium attentantes, possint et habeantur viriliter defendere, ac libere et impune, tam per se quam per alios eorum amicos et valitores » (E. Cais de Pierlas, Statuts et privilèges accordés au Comté de Vintimille et Val de Lantosque par les Comtes de Provence, Genova MDCCCXC, pag. 84).

« Nella festa del *Corpus Domini* si faceva la solenne processione, passando fuori le mura, come ancora attualmente; quando il parroco, portando il Santissimo, fu vicino ad una cappella detta di Sant'Anna, sbucò dal muro di detta cappella un uomo, detto Aglieri, il quale, slanciatosi sul parroco, lo trafisse con un pugnale, e, fuggendo per la campagna, s'inselvò.

« La popolazione rimase costernata sul momento; ma poi, credendo, a ragione od a torto, che quell'Aglieri fosse un sicario mandato dal Signore, il quale aveva nel parroco un avversario alle sue mene ambiziose, corse alla casa del Gubernatis, e, non trovatolo, fece un simulacro in paglia e lo bruciò sulla pubblica piazza della Signoria come protestazione (1).

e come la infeudazione di Sant'Agnese fatta inavvertentemente « Nobili Antonio ex Comitibus Vintimilii, alias de Castellario » fosse « contra formam, ac in enervationem, præjudiciumque, et derogationem hujusmodi Conventionum, Pactorum, Franchisiarum, et libertatum »; perciò lo pregarono di voler rivocare ed annullare « dictam infeudationem, et quævis alia contra dictas Conventiones, Pacta, franchisias, et libertates facta quomodolibet et attentata » e di confermare le dette convenzioni, franchigie e privilegi della vicaria. — Il Duca, considerata la fedeltà ed i meriti dei supplicanti e come realmente per inavvertenza fosse stata conceduta la infeudazione, il 19 dicembre 1454 la annullò ed accolse in ogni sua parte la supplica a lui presentata. — Bisogna pur dire che la vicaria di Sospello alle belle parole ed alle buone ragioni aveva unito un dono pel Principe di cinquecento fiorini, che viemmeglio servì a procacciarle la grazia sua speciale (Sigismondo Alberti, Istoria della Città di Sospello, Torino MDCCXVIII, p. 157. — V. pure L. Raiberti, Guide cit., pag. 196).

<sup>(1) «</sup> Il y avait, à Saint-Martin, une famille assez riche, qui possédait des biens et avait fait construire une maison avec portique, en pierre de taille, qui, comparativement aux autres, on pouvait appeler un palais, maison qui existe encore et qui conserve quelques vestiges de sa splendeur première. Le chef de cette famille convoitait d'avoir le titre de comte de Saint-Martin; mais la population, jalouse de ses priviléges, lui était contraire; quelques démonstrations populaires, faites devant sa maison, lui avaient fait entendre qu'on ne voulait aucune inféodation. Le curé du village était le chef de parti du peuple et il prêchait la résistance, ce qui, du reste, n'était pas nécessaire. Le jour de la Fête-Dieu, la procession passait hors des murs de la ville, appelés par une ancienne dénomination, le Barri, où a été récemment construit le boulevard vers le nord. Le curé portant le Saint-Sacrement était pour entrer à la porte Sainte-Anne, lorsqu'un homme caché derrière le mur de la chapelle de Sainte-Anne, se précipita sur le curé avec la rapidité de la foudre, le poignarda et fuit du côté de Venanson, avant que la population sortit de l'ébahissement et de l'effroi produits par un acte si rapide. On peut concevoir

- « Ciò avveniva circa al 1450 o 1460 (1).
- « Un altro tentativo, e questo storicamente provato, esiste di infeudazione tentata da un De Gubernatis, e fu nel 1684.
- « Allora ci fu la patente di infeudazione a favore del Gerolamo Marcello de Gubernatis; ci fu la protesta del Comune e la revoca, fatta lo stesso anno: ciò risulta da autentici documenti ».

Una buona parte di queste tradizioni popolari, raccolte dal Cavaliere Raiberti, ricercatore diligente di notizie storiche di San Martino, ha, come avviene di quasi tutte le tradizioni, un fondamento di vero.

Non tarderemo a persuadercene. Ma sin d'ora io voglio dire che in un'autentica ed autorevole scrittura del secolo XVIIº trovasi menzione del signorile palazzo, che i De Gubernatis avevano in San Martino; il quale attestava non solo la residenza quivi fatta da essi in tempo antico, ma altresì la nobiltà e la dovizia loro. In questo modo ne parla l'avvocato Giovanni Francesco Guisio, gentiluomo di Nizza, nelle Prove di nobiltà del cavaliere mauriziano Giuseppe Francesco de Gubernatis.

la fermentation et l'irritation du peuple pour un crime si horrible, rendu encore plus grave par la solennité du moment. On supposa de suite qui pouvait être le soudoyeur, et le peuple le brûla en effigie sur la place de la Frairia. — Toute intrigue pour le titre de comte finit pour le moment » (Lazar Raiberti, Guide de Saint-Martin-Lantosque cit., pag. 194).

<sup>(1)</sup> Il Cavaliere Raiberti, nella citata sua opera (pag. 193), pone dopo il 1470 il fatto dell'assassinio del parroco di San Martino.

Nell'anno appunto 1452, nel giorno 22 di marzo, la comunità di Lantosca ottenne dal duca di Savoia una favorevole dichiarazione circa la giurisdizione; e pare che questa dichiarazione fosse in favore di tutta la valle, e per conseguenza eziandio della terra di San Martino. — « 1452. 22. Marzo — La Communità di Lantosca — Vol. P.º De Clause 1440 in 455 Arch.º di Corte, fol. 477 — Dichiarazione del Sovrano in fatto della giurisdizione» (Archivio di Stato in Torino, sezione III; Indici de' Feudi: S. Martino di Lantosca, Prov. Nizza).

Un secolo dopo, la comunità e gli uomini di Venanzone protestavano di non voler riconoscere per sovrano altro che il duca di Savoia. «1562. 6 Febr.º — La Cotà, e Vomini di Venanzone — Inv.º Garder.º Nice, e (sic) Comté Arch.º de Cour, fol. 16 — Fanno procura p. quale dichiarano di non voler riconoscere p. Sovrano altri che il Duca di Savoja » (Arch. pred., *Indici* cit.: *Venanzone nel Contado di Nizza*).

« Sendo io passato (a San Martino di Lantosca) - egli dice - nell'anno 1671, mi fu colà indicata una casa isolata e separata dall'altre di quel luogo, fabbricata sontuosamente in forma di Palazzo, e mi fu detto quella esser la casa antica delli Signori Gubernatis. Il che mi diede causa di considerarla più particolarmente, et rimarcai che sopra della porta civile della medesima qual resta al di sotto de' portici d'esso Palazzo, vi erano le armi et insegne della famiglia De Gubernatis, che consistono e sono formate d'alcune croci alla forma di quelle che portano li Signori Cavalieri di questa Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, e dal veder dette armi et edificio molto antico e fabbricato magnificamente (1) a differenza dell'altre case di quel luogo argumentai che detta famiglia, mentre habitava colà fosse riguardevole o più conspicua delle altre prenotando essa casa come una specie di preminenza nel luogo. Mi sovviene anche - soggiunge l'avvocato Guisio - in occasione mi fu portato a consultare una investitura dell'anno 1525 fatta dal Sig. Conte di Boglio, che viveva in quel tempo, del retrofeudo dell'Alpe, a favore del Sig. Honorato Achiardi, osservai che fra li Testimonii in essa intervenuti resta nominato un Sig. Gubernatis di San Martino qualificato col titolo di nobile, che in quel tempo si dava solo ai veri Gentilhuomini ».

Se però la terra di San Martino di Lantosca è storicamente la culla dei Conti De Gubernatis, è d'uopo confessare che le

<sup>(1)</sup> Il ch. conte Angelo De Gubernatis mi scrisse: — « Visitai io stesso or sono alcuni anni San Martino . . . . . . . Il palazzo è in buono stile del rinascimento, e ricorda alcuni palazzi fiorentini del fine del trecento e dei primi anni del quattrocento, ma una sola parte se ne conserva; nell'interno ho ancora trovato due antiche bussole, a formelle di elegante disegno, con una croce, arma nostra, nel mezzo. Una di quelle bussole acquistai e trasportai in Toscana, ed ora adorna un salottino del castello medievale di mia proprietà, che ho ristaurato a Cozzile nella Valdinievole. Accanto al palazzo mi fu mostrato un grosso casamento in pietra rozza annerita dal tempo, con un forno che si chiama ancora forno De Gubernatis; quella era la casa abitata dai De Gubernatis e loro possesso prima che uno di essi si costruisse il palazzo. La casa vecchia e la casa nuova sono ancora rammentate negli atti del principio del secolo XVI ».

notizie, che si hanno in esso luogo intorno a tale nobile casato, risalgono appena alla seconda metà del secolo decimoquinto. E bisogna pur confessare che, per mancanza di documenti, non è facile cosa ragionare convenientemente della origine di esso casato.

Pare probabile ad alcuni che i De Gubernatis si fossero trasferiti dalla Toscana nelle Alpi Marittime prima del mille, al seguito del Conte Bonifacio (1); da altri invece si crede che fosse originaria di Roma, o di Velletri, la loro famiglia, e che intorno alla metà del secolo XIIIº passasse a soggiornare nell'Alta Italia. — Vediamo se la tradizione conservata nella casa dei Gubernatis e se le più antiche carte, che di essi fanno parola, possano darci qualche apparente ragione di conghiettura.

Sul finire del secolo passato, nel 1792, da una mano di soldati licenziosi fu invaso e saccheggiato in Gorbio il palazzo del conte *Vittorio Maurizio de Gubernatis*, che aveva parte nella signoria di quel luogo: rubata ogni cosa preziosa, le carte di famiglia furono lacerate, arse e disperse per le vie della terra (2).

<sup>(1) «</sup> Aggiungeremo qui di passaggio essere cosa probabilissima che precisamente in quest'epoca dalla Toscana venissero nelle Alpi Marittime al seguito del C.º Bonifacio le famiglie degli Alberti, Galleani, Guidi, Degubernatis, Bardi ecc., originarie tradizionalmente di quei lontani paesi e per le quali sarebbe altrimenti difficile lo spiegare come si sarebbero stabilite nelle regioni Nizzarde e, ciò che è degno di considerazione, appunto nelle terre dipendenti dai C.º di Ventimiglia, come Ventimiglia, Tenda, Briga, Gorbio, Perinaldo » (Conte E. Cais di Pierlas, I conti di Ventimiglia, il priorato di San Michele ed il principato di Seborga; nella Miscellanea di Storia Italiana, tom. VIII della Serie II, p. 12).

<sup>(2) «</sup> République française — Departement des Alpes Maritimes — Arrondissement Comunal de Monaco — Mairie de Gorbio.

<sup>«</sup> Nous françois Dental Maire de la comune de Gorbio Departement des Alpes Maritimes, certifions à tous ceux qu'il appartiendra, que la maison du feu Citoyen Maurice Victor De Gubernatis natif et domicilié en cette comune en son vivant; et mort le dixneuf ventose an cinq, a été sacagé et pillée par un nombre de Militaires en l'an 1792; et que dans cette circostence pleusieurs Meubles, et papiers appartenant au dit Maurice Victor De Gubernatis furent dechirés brulés et dispersés par ces militaires dans les rues de cette comune.

<sup>«</sup> En foid de quoi sur l'instence du citoyen Marinetto De Gubernatis fils au

Ed è probabilmente a questo fatto doloroso che noi dobbiamo la conoscenza delle domestiche tradizioni e delle più antiche scritture e notizie della illustre casa *De Gubernatis* (1).

Invero, così scrive il cavaliere Girolamo Rossi (2): — « Nel memorando anno 1797, in cui la Monarchia sabauda andava cercando un asilo nella Sardegna, fra il generale scompiglio e rovinio di tante famiglie affezionate a questa dinastia, alcuni membri della nobile casata de Gubernatis, quasi a rintracciare concordi gl'avanzi della sofferta burrasca, convenivano insieme per raccogliere i materiali onde formare una cronaca ed un albero genealogico dei comuni loro ascendenti. — Erano dessi i signori avvocato Ignazio, il P. Paolo dell'ordine dei Teatini, Giuseppe Ajutante di camera del Re di Sardegna e l'abate Pietro; e dai documenti che ciascuno potè esibire, fu tosto agevol cosa conoscere la stretta loro parentela, confermata più chiaramente dalla produzione dello stemma, che si riconobbe pressochè identico nei diversi rami ».

Io tengo davanti agli occhi la cronaca (3) e l'albero genealo-

feu Maurice Victor nous avons delivré le present certificat pour lui servir et valoir en ce que de raison.

<sup>«</sup> fait et delivré a la Mairie de Gorbio le trente ventose an douze de la Republique française.

<sup>&</sup>quot; Le Maire de Gorbio " Dental.

<sup>«</sup> Vu par nous prefet du V Arrondissement pour legalisation de la signature du citoyen Dental maire de Gorbio — Monaco Le 4 Germinal an 12 « Chane »

<sup>(</sup>Archivio del conte Angelo De Gubernatis).

<sup>(1)</sup> Per buona sorte il nobile Rosario De Gubernatis di Girgenti in un suo viaggio nella contea di Nizza, nel secolo scorso, era stato a Gorbio prima che fosse distrutto quell'importante archivio della famiglia, e ne aveva copiato le più antiche e principali scritture. Poterono in questo modo essere conservati preziosi documenti, dei quali, anni sono, venne data comunicazione cortese al conte Angelo De Gubernatis dai suoi lontani parenti di Sicilia, i nobili fratelli Michele ed Antonio De Gubernatis.

<sup>(2)</sup> Notizie sulla famiglia De-Gubernatis (estratte dal Giornale Araldico-genealogico, anno IX, n. 6), Pisa 1881, p. 5.

<sup>(3)</sup> È tra le pregieveli carte date dal sig. conte Caissotti di Robione al sig. conte Angelo De Gubernatis.

gico (1), e, ad onor del vero, devo dichiarare che l'una e l'altro sono lavori accurati e fatti colla scorta di scritture degne di fede. Non eccettuo che quanto riguarda la origine della famiglia, che, se non resiste in tutto ad un serio esame, ha però il merito di essere la espressione autentica di quella tradizione, che, da generazione in generazione e di mano in mano modificandosi ed alterandosi, era pervenuta ai nobili De Gubernatis del secolo decimottavo.

La detta cronaca così incomincia:

« Questa famiglia che De Gubernatis venne denominata, nè si sa da quale accidente o fatto, e che originaria fu dell'antica Città di Veletri nel Lazio ossia Campagna di Roma, nel tempo delle fazioni tra i Guelfi ed i Ghibellini si trasferì primieramente alla Città d'Ancona nella Marca, indi a Vercelli nella Lombardia; da quivi se ne spiccò un ramo il quale passò ad abitare la città d'Avignone allorchè i Romani Pontefici vi facevano la loro residenza: lo che si incominciò nel 1305 per Clemente V. e venne terminato nel 1370, nel qual anno ed ai 17 di Gennajo Gregorio XI. la ristabilì novellamente in Roma.

« In quella metropoli dell'universo, e nella chiesa di S. ta Maria

<sup>(1)</sup> Ha questa pomposa intitolazione:

<sup>«</sup> Albero Genealogico della Gentilissima Stirpe De Gubernatis, ove tra vari grandi uomini ammiransi Sei Eccellenze tra le quali un Gran Cancelliere, vari ambasciatori, un primo Presidente, un Ministro, un Governatore a Roma, un Aio de' Serenissimi principi di Savoia Carignano, un Vescovo ed un Abate Mitrato, due Gentiluomini di Poppa nella Battaglia di Lepanto ed a quella di San Quintino e tanti altri insigni personaggi nelle corti de Sovrani, oltre ad insigni oratori sacri e profani e uomini celebri nella toga e spada. Inoltre i cospicui e candidissimi Imenei celebrati colle più illustri prosapie del Piemonte, Sicilia e Sardegna, tra le quali Lascaris, Vivaldi, Ventimiglia, Pastoris, Tizzoni marchesi di Crescentino, Caissotti, Ricci, Isnardi marchesi di Caraglio, Ferreri della Marmora, del Pozzo, della Turbia, Brunengo di Monleone, Masini marchesi di Caluso, Luserna di Campione etc. Nella Prosapia De Gubernatis tre feudi, diversi cavalieri di Malta, vari cavalieri di San Maurizio, tra cui sei Gran Croce ed un Gran Cordone. - Quest'albero fu fatto l'anno 1797 dall'avv. Ignazio, dal P. Paolo Teatino, dall'Aiutunte di Camera Giuseppe, dall'Ab. Pietro Superiore del Collegio tuti quatro De Gubernatis, colle notizie dei R. Archivi, e con tutti gli altri monumenti e memorie necessarie...... ».

di Ara coeli trovasi una lapide sepolcrale di marmo con questa Inscrizione

- « Caterina De Gubernatis nobilis matrona Romana.
- « E dai libri del Commune di Avignone risulta che nobilis Stefanus De Gubernatis fuit saepissime Consiliarius præfatæ civitatis etc. de numero illustrium et nobilium virorum ejusdem scilicet de anno 1461 usque ad annum 1471 (1). Di questo è vero che ignoransi e i genitori e la figliolanza: il di lui nome però replicato trovasi in uno dei figlioli.
- « Essendo tuttavia nella Città di Vercelli un Ambrogio De Gubernatis, egli dall'Imperatore Federico II., allorchè nel 1250 circa scese in Italia, in feudo ottenne il paese di Castelazzo nella medesima Lombardia.
- « Questi fu padre di Giorgio De Gubernatis, che per non esserli rimasta dalla sua già defonta moglie se non se una figlia, lasciò lo stesso feudo a Alloisio, o sia Ludovico, suo nipote del premorto fratello (2).
- « Il Ludovico ebbe due figlioli: uno col nome di Claudio il quale fu padre di Gerolamo De Gubernatis, e questo dopo creato Auditore di Camera sotto di Clemente VII. il cui Pontificato cominciò ai 19. Novembre 1523, e terminò ai 25. Settembre 1534, venne nel 1524. eletto Vescovo di Vigo o Vico della Baronia, oggi Trevico nel Regno di Napoli (3), e l'altro appellato Nicolò il quale verso il fine del secolo XV. si ritirò in Nizza detta di Provenza.
- « Leggesi nelle citate memorie della Casa De Gubernatis di Gorbio ch'egli vi venisse al seguito del Duca Carlo III. di Savoja; ma siccome il regno di questo principe non cominciò se non che nel 1504, ed altronde si sa per mezzo di autentici do-

<sup>(1) «</sup> per estratto autentico dei libri di detto Comune conservato con altre particolari memorie nell'archivio del Vassallo De Gubernatis Consignore di Gorbio ».

<sup>(2) &</sup>quot; Rolland. a Valle. Consilior., Vol. 2, Cons. 41 ".

<sup>(3) «</sup> Bulla die 11 Januarii 1524 ».

cumenti (1) che lo stesso *Nicolò* sin dal principio del secolo XVI era di già stabilito a S.¹ Martino luogo nel contado di Nizza al dissopra di Lantosca e moglie avevasi nominata Elisabetta, e madre di *Giovanni* e di *Andreria De Gubernatis*, e che egli medesimo per sino dalli 8 Agosto 1506 vi era di già morto: in mancanza di più chiare notizie sì intorno al tempo della di lui giunta à Nizza che del suo servizio al Sovrano, si potrà dire che da questi o dal Principe suo antecessore egli fosse stato inviato a S.¹ Martino per sostenervi l'onorevole impiego che nelle allegate memorie si legge avervi realmente sostenuto e riguardante la buona direzione e la sicurezza ancora del Commercio, che da Nizza per quel luogo passando si portava nel Piemonte, attese le difficoltà che soventi incontravansi con gli antichi Conti di Tenda padroni allora di una parte di quella strada che presentemente vi conduce ed è frequentatissima ».

Io non so che a Velletri od in Ancona vi fossero De Gubernatis. Quelli poi che ebbero stanza in Roma, dei quali abbiamo notizia, non possono essere i progenitori dei nobili De Gubernatis di San Martino; anzi vi sono argomenti per supporre che essi medesimi dal contado di Nizza si fossero trasferiti alla città eterna (2).

D.O.M.

HIC IACET D. MARTIA DE GVBERNALIBVS (SIC)

VXOR D. LVDOVICI SATINI NOBILIS ROMANI

OVÆ OBIIT DIE X. NOVEMB. M. DC. V.

(Vincenzo Forcella, Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma dal

<sup>(1) «</sup> Instrumentum actum in Loco S.<sup>ti</sup> Martini die 8 Augusti 1506 per Joannem Franciscum Pellegrini Notarium de Sospitello....... Cum Egregius quondam *Nicolaus De Gubernatis* die..... ».

<sup>(2) «</sup> Che i De Gubernatis avessero radici in Roma viene attestato dal Malvasia in una iscrizione del 1605 esistente nella chiesa dei SS. Apostoli e che ricorda: Domina Martia de Gubernatibus uxor domini Ludovici Sanctini nobilis romani; come pure dal Forcella nel suo primo volume delle Iscrizioni delle Chiese di Roma, in cui è riportata una lapida della chiesa di Aracoeli dell'anno 1650, nella quale la nobile Caterina de Gubernatis vedova romana, viene appellata flos pudicitiæ » (Girolamo Rossi, op. cit., nota a piè della pag. di n. 6, col. 2°).

La iscrizione accennata dal Malvasia, che la vide ancora nel pavimento della nave maggiore della chiesa de' SS. Apostoli, è questa:

Verissimo, per contro, è che nell'Italia superiore un Ambrogio De Gubernatis era stato investito del feudo di Castel-

secolo XI fino ai giorni nostri, Roma 1869, vol. II: SS. XII. Apostoli, p. 257, n.º 783).

È possibile che per errore di chi scrisse la iscrizione, o di chi la scolpi, o la copiò, o la stampò, il cognome di Marzia sia stato alterato. Anche il conte Gerolamo Marcello, che fu gran cancelliere del re Vittorio Amedeo II, nella iscrizione con cui ornò la sua villa di Camp long, presso Nizza, scrisse erroneamente De Gubernatibus, in vece di De Gubernatis, che è già un caso latino e però indeclinabile.

Non àvvi poi dubbio sull'altra iscrizione, che riguarda la *Caterina*, letta dal Forcella nel pavimento sotto la pila dell'acqua benedetta della chiesa di Santa Maria in *Aracoeli*. Eccola integralmente:

D T V OBSTVPE O LECTOR HAC ENIM SVB GELIDA AQVA ARDENS DIVINI AMORIS IGNIS RECLVDITVR NEC VER ALIBI REQVIRAS NAM FLOS PVDICITIÆ HIC IACET SI CASTISSIMAM SI DOCTISSIMAM PIAM IN DEVM GRATAM IN PAVES **MVLIEREM** OMNIVMO. VIRTVTV EPILOGV **EXOPTAS** CATHERINÆ DE GVBERNATIS VIDVÆ ROMANÆ MEMORIAM RECOLE NAM HÆC OMNIA HIC REPERISTI A . DIE XVI. OCT. AN. ÆT. XIIL. LVGENTES FRATRES

FRANCISCVS ET PETRVS PAVLVS DE GVBERNATIS TANTÆ POS . SORORI



(Forcella, op. cit., vol. I, parte II: S. Maria in Aracoeli, p. 240, nº 920). La lapide era ornata da stemma gentilizio.

Fu sempre vivissimo desiderio dei nobili De Gubernatis nizzardi di conoscere alcunchè della famiglia di questa vedova romana tanto lodata, ma fu sempre vano desiderio. Orbene, mercè le incessanti ed accurate investigazioni lazzo (1); non però nel secolo decimoterzo e dall'imperatore

del ch. cavaliere Bertolotti, direttore dell'Archivio di Stato in Mantova, sono venuto a sapere che il *Pietro Paolo De Gubernatis*, fratello di *Caterina*, era distinto pittore in Roma « registrato da nessuno ».

« 22 di Xbre 1633. Le piacerà di pagare a *Pietro Paolo De Gubernatis* pittore scudi 120 di moneta sono a bon conto di diversi pitture in quadri grandi fatte e da farsi da lui conforme alla fede di mons, Fausto Poli arcivescovo di Amasia.

« 19 luglio 1634. Scudi 33 a compimento di scudi 153 che importa il conto di 9 quadri di più sorte comprati da lui.

« Paghi a *Pietro P. De Gubernatis* pittore scudi 128 di moneta per sua mercede delle copie di 5 quadri in grande da lui fatte d'ordine e per seruitio nostro. — *Urbanus papa* viij.

« 20 aprile 1635 paghi a Guidobaldo Abattini e Pietro Paolo De Gubernatis pittore scudi 154 per 24 romitori di palme noue a sei in circa l'una da loro fatti per servitio delle Gallerie del nostro palazzo di Monte Cauallo, così stimati da periti » (A. Bertolotti, Artisti subalpini in Roma nei secoli XV, XVI e XVII, Mantova 1884, p. 185 e 186).

(1) Quale fosse questo Castellazzo, io non lo saprei dire.

Negli *Indici de' Feudi*, che sono nell'Archivio di Stato in Torino (Sezione III<sup>a</sup>), si trovano due feudi col nome di *Castellazzo*: l'uno nella provincia di Alessandria, l'altro presso Serralunga, nell'antica provincia di Casale, senza parlare del feudo dei *Castellazzi* presso Rivarolo, nella provincia di Torino. In essi *Indici* si fa menzione di parecchie investiture di tali feudi, ma non trovasi parola che accenni ai nobili *De Gubernatis*.

Si vede, a cagion d'esempio, che nel giorno 3 di ottobre del 1437 i signori di Primeglio e di Passerano, della casa dei signori di Cocconato conti di Radicata, furono investiti di un terzo del feudo di Castellazzo di Serralunga; e che di altre porzioni di esso feudo furono investiti Bartolomeo Furno, il 16 aprile 1483; i suoi figli, il 19 dicembre 1519; Lodovico Tizzone, due giorni dopo; Antonio della Torre di Rivalta e Gio. Giacomo de Gabiano dei signori di Solonghello, il 30 agosto 1520. Vedesi poi che nel 1594 lo possedeva tutto intiero il marchese Carlo del q. Antonio Guasco.

Nel Ms. di Evandro Baronino sui Feudi del Monferrato (Biblioteca privata di S. Maestà, in Torino) si legge: « Castellazzo — Luogo dependente dalla sud.ª Terra di Serralonga con territorio separato, ha fuochi 23. Boche 103. Soldati 43. Registro con il sud.º ». E parimente il Baronino avverte che Castellazzo apparteneva a Carlo Guasco « Conte di Gacino » marchese di Serralunga.

Anche nel Vercellese vi era ed avvi tuttora un Castellazzo, situato tra Desana, Ronsecco, Tricerro e Tronzano, ma non credo sia quello di cui i De Gubernatis ebbero la signoria. Perchè tale Castellazzo era feudo dipendente dalla Mensa vescovile di Vercelli, ed, a mio avviso, il senatore Rolando dalla Valle, nel far cenno della investitura stata data alla signora Apollonia de Gubernatis, non avrebbe detto « investituram sibi factam per illustrissimum dominum directum eiusdem feudi » se la investitura fosse stata data dal Vescovo, o da chi ne faceva le veci (V. nella pag. 659 la nota di n. 1).

Il manoscritto, che ho citato, del Baronino fu l'ultimo libro che io ebbi

Federico II, ma forse dugento cinquant'anni dopo e dal marchese, o duca, di Monferrato.

Una intricata controversia forense, trattata da quell'eruditissimo giureconsulto che era il patrizio casalese Rolando della Valle, è la fonte alla quale noi attingiamo le poche ma sicure notizie intorno ai *De Gubernatis* signori di Castellazzo.

Ambrogio, acquisitore di questo castello, ne aveva ricevuto la investitura in feudo nobile, per sè e per i suoi figli e discendenti maschi da maschi. Lui morto, il feudo era passato al figliuolo suo Giorgio. Questi, non avendo che una figlia chiamata Apollonia, erasi valso della facoltà datagli da Cesare, e aveva per testamento disposto del feudo in favore di un suo cugino germano Aloisio, o Lodovico, De Gubernatis.

Ma Apollonia, appena perduto il genitore, aveva fatto ricorso al Principe, signore diretto del feudo, e ne aveva ottenuto la investitura.

Grave era la quistione. — Pareva a primo aspetto che la signora Apollonia De Gubernatis non potesse ritenere il feudo di Castellazzo, sia che si avesse riguardo alla consuetudine feudale, sia che si considerasse il tenore della concessione fatta al defunto avolo paterno Ambrogio, nella quale era parola sol-

dalle mani del commendatore Vincenzo Promis, pochi giorni prima della repentina sua morte.

Ricordo che allora egli mi parlò a lungo di archeologia, di politica, di mille cose. Era allegro, pieno di vita; avea sul volto, come al consueto, i più bei colori: nulla faceva presagire tanta sventura!

È per ciò che questa nota mi rinnova il dolore grandissimo sentito per la sua perdita.

Quando io entrai nella Università torinese, egli vi stava ancora; ma più che le giuridiche discipline ci avevano stretto gli studi storici: molte volte avevamo insieme ascoltato nella Biblioteca palatina la dotta parola dell'illustre suo padre, il commendatore Domenico. Ne' miei lavori non ricorsi mai invano a lui per consiglio, per aiuto: fedele strumento della generosità del Sovrano, egli era sempre lieto di schiudere agli studiosi quei tesori che avea in custodia, ed ai tesori dischiusi pur sempre aggiungeva, con gentile, affettuosa premura, quello non meno prezioso della sua veramente singolare erudizione.

Vorrei bene che il mesto ed umile fiore, che con animo grato io depongo sul venerato sepolcro di Vincenzo Promis, tornasse gradito alla candidissima anima sua.

tanto dei discendenti maschi. E quindi a primo aspetto pareva doversi ammettere al feudo il signor Aloisio De Gubernatis, agnato del defunto signor Giorgio. Dicevasi che Ambrogio era stato investito in feudo nobile e per ciò in feudo antico, per cui erano ammissibili alla successione feudale non solo i discendenti, ma eziandio gli agnati trasversali, e che tale era Aloisio; che l'investitura data dal Principe ad Apollonia non poteva recar pregiudicio alle ragioni di Aloisio, quale agnato del primo investito; che doveva pure avere efficacia il legato fatto ad Aloisio da Giorgio, che aveva ricevuto da Cesare la facoltà di disporre del feudo.

Tuttavia Rolando della Valle si pronunciò in contrario senso (1), e disse non aver diritto il signor Aloisio di togliere

<sup>(1)</sup> Consilia sive Responsa Clarissimi jurisconsulti, equitisque ac Primarii Montisferrati Senatoris, D. Rolandi a Valle Patritii Casalensis nunc vero in hac secunda editione majori diligentia quam antea excusa et edita, a mendis quamplurimis repurgata, tomus secundus, Lugduni 1566:

quampiurimis repurgaia, tom Consilium XLI

<sup>«</sup> Consideratis his quæ in themate narrantur, primo quidem aspectu videretur dicendum, dominam Apolloniam de Gubernatis non posse retinere feudum Castellatii, sive consideremus consuetudinem feudalem, sive investituram sibi factam per illustrissimum Dominum directum eiusdem feudi, quod primo probatur ex regula feudali, quæ habet quod foeminæ in feudis non succedunt...... et eo magis hoc dicendum venit in terminis nostris ubi inspecto tenore concessionis factæ quondam domino Ambrosio avo paterno dictæ dominæ Apolloniæ ad cuius tenorem semper recurrimus...... cum igitur, tam ex vi consuetudinis feudalis, quam vigore allegatæ concessionis, quæ tantum de masculis loquitur, excludatur dicta domina Apollonia a feudo, de quo supra, merito sequitur quod ad illud admitti debeat dominus Aloisius De Gubernatis tamquam agnatus quondam domini Georgii ultimo loco defuncti sine filiis masculis, relicta tantum prædicta domina Apollonia; quoniam nemini dubium est quod et si in feudo novo, quod habuit initium in persona primi investiti admittantur solum descendentes masculi, et non transversales . . . . . tamen secus in feudo paterno, quod dicitur, quando est acquisitum a patre, avo, proavo, abavo, et attavo..... prout est præsens, de quo agitur, quia acquisitum ab avo, admittuntur agnati transversales ...... si igitur transversales admittuntur, ergo et D. Aloisius, qui est agnatus admitti debet, et eo maxime hoc dicendum venit, cum istud feudum nedum sit paternum, verum etiam et antiquum, quia concessum fuit quondam domino Ambrosio iure nobilis feudi, quæ verba important ut concessio ipsa facta dicatur iure antiqui feudi, quia feudum antiquum nobile dicitur, non autem novum....... « Secundo dicitur, quod vigore concessionis sibi factæ per dominum di-

il detto castello alla signora Apollonia; ed a sentenziare in tal guisa lo mosse la considerazione che il signore diretto, quando a lui era devoluto il feudo per la estinzione della linea compresa nella concessione feudale, ben poteva, per l'amore portato al padre, trasferirlo alla figlia, e che in tale guisa e per tale cagione appunto ne era stata la signora Apollonia investita. Nè poter essere a questa investitura di ostacolo la agnazione di Aloisio, che non discendeva dal signor Ambrogio acquisitore del castello, ma era nato da un fratello di lui. Nè poter valere, per ultimo, il legato fatto da Giorgio ad Aloisio, per mancarvi il consenso del signore diretto del feudo.

Così fatta controversia per il feudo di Castellazzo si agitava

<sup>&</sup>quot;Tertio contra dictam do. Apolloniam facit legatum factum domino Aloisio per quondam dominum Georgium, qui vigore facultatis sibi concessæ per Cæsarem de eo disposuit, quæ quidam ordinatio valet..... et maxime cum factum fuerit in agnatum proximiorem, ad quem feudum erat perventurum .....

<sup>«</sup> Quibus tamen non obstantibus, quæ vero non obstant, ut ex infra dicendis apparebit, contrarium de iure verius esse arbitror, quod dicto domino Aloisio nullo modo competat ius avocandi dictum castrum a domina Apollonia, et ad sic dicendum moveor ex unica conclusione communiter ab omnibus recepta, quæ habet quod dominus directus potest de feudo ad eum aperto et devoluto ob extinctam lineam comprehensorum in concessione feudali propter amorem patris in filiam illud transferre..... quia de nullius præiudicio tractatur, quam de solo interesse ipsius domini directi

<sup>«</sup> Secundo non obstat, quod in feudo paterno vel antiquo, prout est præsens, dominus non potest præiudicare agnatis non consentientibus, quia respondetur, conclusionem ipsam sibi locum vindicare, quando agnati quamvis transversales essent de descendentibus a primo investito.....sed do-

circa all'anno 1540 (1); quindi nemmeno l'Aloisio, o Lodovico che chiamar si voglia, potrebb'essere progenitore dei Gubernatis di San Martino Lantosca, già padroni colà di molte terre e potenti quando Ambrogio, zio paterno di Aloisio, non aveva ancora acquistato Castellazzo.

Però ben puossi concedere, per essere cosa assai verisimile, che i *De Gubernatis di Castellazzo* e quelli del contado di Nizza fossero d'un medesimo sangue. E ben anco può credersi loro stretto parente quello *Stefano*, di cui fa onorata menzione la cronaca della famiglia, e che fu di fatto nobile cittadino di Avignone nella seconda metà del secolo decimoquinto (2).

Come pure il nome di Claudio, portato dagli antichi De Gubernatis nizzardi e tante volte da essi rifatto nei figli e nei nipoti,

« Laus Deo Opti. Maxi. « Rolandus a Valle iurisconsultus ».

<sup>&</sup>quot;Tertio non obstat legatum factum per quondam dominum Georgium domino Aloisio de dicto feudo, quia respondetur esse nullum, cum non appareat illud factum fuisse de consensu domini, prout requiritur, nam nulla ordinatio defuncti valet in feudo sine licentia domini et in eius præiudicium . . . . . . . Nec habet obstare quod sit factum in proximiorem agnatum qui omnino erat successurus, quo casu valet legatum de re feudali sine consensu domini, quia respondetur falsum esse dominum Aloisium fore proximiorem, immo respectu huius feudi extraneum, ut supra dictum fuit, cum non fuit natus ex descendentibus primi investiti. Cum igitur ex prædictis supra allegatis clare liqueat dominum Aloisium non fore agnatum qui possit succedere in dicto feudo, et legatum de eo sibi factum non valere, concludendum arbitror, dictam dominam Apoloniam uti legitime investitam de ipso feudo illud retinere posse, declarandumque dictum dominum Aloisium, nullum penitus ius in eo habere.

<sup>(1)</sup> Gioseffantonio Morano, Catalogo degli illustri scrittori di Casale e di tutto il Ducato di Monferrato, Asti MDCCLXXI, p. 41.

<sup>(2) «</sup> Più, abondantemente, produce una fede data nella Città d'Avignone li 11 maggio del 1621, manualmente sottoscritta Petroli, da quale risulta che il fu nobile Stefano De Gubernatis fu più volte Consigliere di detta città del numero dei più illustri e nobili della medesima degli anni 1461, 62, 64, 65, c sino all'anno 1471, come appare dalli libri esistenti negli archivii della medesima città. Della quale produzione di scrittura ne chiede detto signor comparente le venghino concesse le opportune testimoniali » (Prove di nobiltà dei Signori fratelli Conte Ercole e Vassallo Donato figliuoli del Signor Conte e Presidente De Gubernatis, 25 agosto 1683).

pare a me ottimo argomento per dare fede alla domestica tradizione, la quale vuole che fosse eziandio parente dei signori di Castellazzo e dei *Gubernatis* di San Martino quel *Claudio*, che fu padre di *Gerolamo* vescovo di Trevico nel 1524.

L'identità del cognome, che è assai singolare, e l'identica condizione sociale di tutti questi diversi *De Gubernatis*, a mio avviso, scemano valore alla distanza dei luoghi ne' quali essi fiorirono.

Ma vi ha di più.

Le prime notizie che si hanno della famiglia De Gubernatis di San Martino, le quali, come si è detto, risalgono alla seconda metà del secolo decimoquinto, ce la mostrano subito nobile e ricca. Se fosse stata una famiglia indigena o da molto tempo prima stabilita nel contado di Nizza, siccome sarebbe poco verisimile supporla montata repentinamente in istato, sarebbe quasi impossibile non rinvenire di lei alcuna traccia nelle scritture, non tanto scarse, del secolo decimoquarto e del secolo decimoquinto (1); e dico pure che sarebbe difficile vederla rappresentata in tutto il contado da un personaggio solo. Questi

<sup>(1) «</sup> J'ai eu le bonheur de mettre la main sur d'anciens parchemins épars; épaves que j'ai réunies et recomposées de mon mieux, pour faire ressortir les quelques pages brillantes que Saint-Martin a pu avoir. Ces parchemins je me réserve de les illustrer dans une publication spéciale; je n'ai donné dans ce livre qu'un abrégé historique; car, il ne m'a pas paru convenable de surcharger ce guide d'une matière intéressante certainement, mais trop aride » (Lazare Raiberti, Guide de Saint-Martin-Lantosque cit.: Préface).

Bisogna tuttavia tener conto di un fatto avvenuto nel 1470, per il quale dovette andar distrutta una grande quantità di antiche scritture. È così narrato dal Cavaliere Raiberti. « La foudre tomba sur une grange imprudemment construite près du village, comme il y en a encore; s'alluma un terrible incendie; les flammes envahirent les maisons, et celles-ci ayant leur charpente, les toitures, les travaisons en bois, furent, en un clin d'œil, la proie du feu destructeur. Dans quelques moments le village était une vaste fournaise, les habitants sans toit. Il y avait alors des magasins de dépôt de marchandises de toute sorte. Rien ne fut sauvé. La valeur des marchandises perdues monta à 160.000 florins. Amédée IX, du fond de sa retraite, entendit les cris d'angoisses de son peuple; il ordonna que les maisons fussent reconstruites aux frais du trésor, et exempta la population de Saint-Martin de tout impôt pendant douze années » (Op. cit., pag. 193).

pertanto doveva essere forestiero, o figlio di forestiero; e, tale essendo, è conforme alla ragione cercarne la patria là, dove altri si rinvengono d'uno istesso cognome e posti in una medesima condizione sociale.

Portiamoci ora a San Martino in sul finire del secolo XV°, e vediamo chi sia questo personaggio che, per il primo della sua illustre stirpe, compare in quei luoghi alpestri, nell'alta valle della Vesubia.

La nobiltà e la ricchezza di Nicolò de Gubernatis, chè così egli si chiama, sono manifeste. A lui vien dato da' notai in atti pubblici il titolo di egregius et honorabilis dominus; la figliuola sua Andrevia, che ha per marito il nobile Bartolomeo Fabri, notaio a San Martino (1), è chiamata nelle pubbliche scritture honesta ac nobilis mulier domina; Giovanni, figliuolo di esso Nicolò, detto anch'egli egregius et honorabilis dominus, o nobilis dominus (2), ottiene in isposa Franceschetta di Giuliano Pellegrini di Sospello, segretario della duchessa Iolanda e del duca Filiberto di Savoia, e quindi ricevitore generale e procuratore generale fiscale nel contado di Nizza (3).

<sup>(1)</sup> Il maestro Fulcone Fabri era sindaco di San Martino nel 1400 (V. istr. 4 agosto di tale anno nella nota 3ª a piè della pagina di n. 671); così pure nel 1496 Mariano Fabri rappresentava la comunità e gli uomini di San Martino. E per mostrare la nobiltà di questa famiglia basterà dire che essa possedette i feudi di Calas, Fabrega, Gorbio, Mazano, Peiresco e Rians (Sigismondo Alberti, op. cit., p. 503 e 706).

<sup>(2) «</sup> Nell'istessa nostra Città (di Sospello) al principio di marzo 1294 venne parimente publicato l'Editto delli 24 Genaro, col quale il Re (Carlo di Napoli) proibì à qualsisia de' suoi Sudditi di usare il titolo di Nobile, se non procedesse da Famiglia nobile » (Op. cit., p. 111).

<sup>(3) «</sup> Che il Nicolò oltre di essere uno fra i più ricchi di quei giorni, fosse in molta estimazione, si congettura dal fatto, che potè ottenere in isposa al figlio Giovanni la nobile Franceschetta figliuola di Giuliano Pellegrini da Sospello, già Segretario del Duca Filiberto di Savoja, e quindi Ricevitore generale e Procuratore generale fiscale in Nizza (1480), la più importante e lucrosa carica della Provincia, dopo quella di Governatore, di cui era titolare allora il conte Chaland » (Rossi, op. cit., pag. 7, col. 2°).

<sup>«</sup> Philibertus Dux Sabaudiæ, Chablasii et Augustæ, Sacri Romani Imperii Princeps Vicariusque perpetuus, Princeps Pedemontium, Marchio in Italia et Baro Vuaudi, Niciæ atque Vercellarum et Friburgi etc. Dominus — Universis, serie præsentium fiat manifestum, quod cum dilectus Secretarius noster Ju-

## Poco sappiamo dei fatti di Nicolò. Egli riconosce di tenere

lianus Pellegrini de Sospitello, in nostris servitiis labores sustinuerit, pro quibus sibi aliquam recompensationem fieri volentes, propterea attendentes etiam ad fidelitatis constantiam, obsequendi promptitudinem, probitatem, legalitatem, aliaque virtutum merita, quibus ipsum Iullianum in aliis negotiis nostris novimus insignitum, eundem Julianum eorum hujusmodi intuitu meritorum, ex nostra certa scientia facimus, constituimus et deputamus per præsentes Receptorem Generalem atque Procuratorem Generalem nostrum Fiscalem comitatus Niciæ et totius terræ nostræ Provinciæ eidem adjacentis, ac suarum solitarum pertinentiarum, salvis tamen et reservatis juribus bene dilecti Scutiferi nostri Antonii De la Forest cui huiusmodi officium alias datum fuit, hinc ad videlicet per tres annos integros et continuos die prima mensis Junii proxime futuri incohandos, et simul die ipsa tribus annis primo revolutis finiendos et ultra, dum bene fecerit et nostræ fuerit voluntatis; Regimen, exercitium et omnimodam dicti Officii Administrationem eidem *Juliano* serie præsentium committimus, sub tamen annuis stipendiis, commoditatibus, prærogativis, præeminentiis, honoribus pariter et oneribus ipsi officio incumbentibus, inibique ultimo percipi et supportari consuetis, ipsi Julliano et ab eo deputandis plenam et liberam propterea conferentes potestatem de quibuscumque delictis, criminibus, et forefactis, inquirendi, processusque formandi, informationes sumendi, delatos capiendi, detinendi, arrestandi, incarcerandi, poenas et multas imponendi, compositiones tractandi, quascumque pecuniarum, aliarumque rerum summas nobis debitas exigendi, et recuperandi, et de receptis quittandi et absolvendi, in judicio Nostro nomine comparendi et Agendi delatos, et culpabiles punire faciendi et omnes alios actus tam Judiciales quam extrajudiciales exercendi, aliaque ipsi Officio incumbentia, et sicut per similes Receptores et Procuratores fieri sunt assueta. Ipse enim [ullianus Nobis promisit Corporaliter et juravit Evangeliis tactis bona sua omnia propterea obligando dictum Receptoris Officium bene, probe, et fideliter exercere, jura Nostra perquirere diligenter et servare, neminem ipsius officii prætextu indebite opprimere vel gravare, de exactis, receptis, libratis et administratis per eum ad causam dicti Officii in Camera Computorum Nostrorum bonum et legalem computum reddere cum reliquatus restitutione, et omnia alia facere et adimplere quæ ipsi incumbunt officio, remoto quolibet inhonesto. Mandamus propterea bene dilecto Consiliario et Consanguineo Nostro Ludovico Comiti Chalandi dicti Comitatus Gubernatori, Judicibusque Majori et Ordinario et coeteris Officiariis Nostris, ad quos spectat et præsentes pervenerint, seu ipsorum Locatenentibus, et sub poena centum monetarum argenti pro quolibet dicto Gubernatori inferiore, quatenus adveniente triennio prædicto, visis præsentibus ipsum Jullianum ad dictum officium gratiose recipiant et admittant, quocumque alio remoto, illudque faciant et permittant per dictum tempus fideliter exercere; universisque et singulis ipsi Officio submissis quod eidem Julliano et jussibus suis per eum dictum exercendo officium faciendis pareant, obediant, efficaciter et intendant cum et sine poenis, velut Receptori et Procuratori Fiscali per Nos personaliter deputato; nec non Præsidenti et Magistris Cameræ Computorum Nostrorum, quod dicta annua stipendia solita ipsi Julliano in suis ad causam dicti officii reddendis computis intrent et in librata allocent sine difficultate quacumque, quibuscumque Constitutionibus

in enfiteusi perpetua dal duca di Savoia una casa rustica in

rei factæ seu aliter factæ litteris et mandatis, oppositionibus et exceptionibus in contrarium adducendis et faciendis receptis, et non obstantibus quibus omnibus ex Nostra certa scientia derogamus, et derogatum esse volumus per præsentes, quas in præmissorum testimonium duximus concedendas: Dat. Chamberiaci die vigesima septima Maii Anno Domini millesimo quatercentesimo octuagesimo. Petro de Sancto Michæle Cancellario Sabaudiæ, Antelmo Domino Miolani Mar.lº Sabaudiæ, Philiberto De Grolea, Domino Deslins, Bonifacio De Challant, Domino Varetti, P. Domino Barre, Antonio De Plozasco Presidente, Old.º Cannavoxi, Philippo Cheurerij Advocato, P. De Murris Generalis r. A Richardonis Thes.º.

« Estrato dall'Orig. Patenti distese in carta pergamena con cui, In fede Sospello li 13 7.bre 1790 — Gio. Battista de Alberti Not. Colleg. C.

« Il Prefetto Imperial Francesco Borriglione Luogotenente Prefetto di questa Città e sua Provincia per S. S. R. M. - Facciamo piena ed indubitata fede ovonque ed a chionque saranno le presenti nostre esibite siccome il sig. Notaro G. Batt.<sup>a</sup> De Alberti di questa Città, da cui è stata manualizata la patente qui dietro designata, si è Notaro Collegiato e Publico Tabellione in essa città e che alli di lui atti, scritti e transunti si è sempre prestata, e si presta piena ed indubitata fede sì in giudicio che fuori, e quindi ne abbiamo spedite le presenti da noi firmate del Regio Sigillo munite e dal Segretario Sostituto dell'uffizio manualmente sottoscritte. Dat. Sospello li 14 7.bre 1790 Borriglione Prefetto L. + S. Giacinto Gubernatis Not.º Segr.º Sost.º » (Arch. del conte Angelo De Gubernatis). - Nell'Archivio di Stato in Torino, Sezione III, esiste un volume intitolato « Computus Nycie M CCCC LXXVII N. Jullianj pellegrinj », nel quale si legge: « Libravit sibi ipsi Receptori ducali et procuratori fiscali civitatis et patrie nyciens. et solitarum pertinenciarum eiusdem per Illustrissimam dominam nostram Sabaudie ducissam tutricem et tutorio nomine Illustrissimi domini nostri domini philiberti Sabaudie ducis constituto et ordinato de expresso consensu et voluntate benedilecti eius scutifferi Anthonij de Foresta cui suis aliis patentibus litteris dictum officium contulit et eius iuribus semper salvis Remanentibus ».

La signora Margarita, vedova del q.<sup>m</sup> egregio Giuliano Pellegrino di Sospello, fece il suo testamento il giorno 22 di settembre 1499, col ministero del notaio Nicolao Aynesio, ed in esso ricordò la signora Franceschetta, figliuola di Giuliano e moglie di Giovanni De Gubernatis (Prove di nobiltà dei fratelli conte Ercole e vassallo Donato, figliuoli del signor Conte e Presidente De Gubernatis, del 1683).

La famiglia Pellegrini di Sospello era antichissima e nobile, ed ebbe il feudo di Castelnovo. — Guglielmo fu de' Tempieri, del priorato di San Gervasio di Sospello. Furono consoli sospellesi Raimondo nel 1319, Oberto nel 1334, Gandolfo nel 1369 e nel 1382, il notaio Raffaele nel 1403, nel 1425 e nel 1437, altro Raimondo nel 1414, il notaio Sagrio nel 1429 e nel 1441, Domenico nel 1442, il notaio Vincenzo nel 1449, il notaio Giuliano nel 1460, nel 1468 e nel 1479, Giacomo nel 1466, nel 1488 e nel 1502, il notaio Gio. Francesco nel 1495, nel 1496 e nel 1504, il notaio Onorato nel 1498, nel 1511 e nel 1527, altro notaio Giuliano nel 1545. Il maestro Germondo era notaio nel 1363. Un Pelegrini dottor di leggi era capitano del vicariato di Sospello nel 1430, e lo era pure

San Martino (1); come procuratore della comunità, coi sindaci e con altri a ciò deputati, fa eziandio nelle mani del commissario ducale un atto di ricognizione per beni enfiteutici da essa comunità posseduti (2); fonda nella chiesa parrocchiale di

(t) « Apud sanctum Martinum — In loco et territorio Scti Martini habet III.<sup>mus</sup> dnus nr. merum et mixtum imperium altam bassam et omnimodam Ju-

risdictionem.....

« Servitia censualia que percipit in dicto loco in festo Scti michaelis

« Et primo Antonius Raybaudi pro domo in carreria......

« Nicolaus de gubernatis pro casali iuxta domum guillioni Richaudi solidum unum parvorum..... (Arch. di Stato in Torino, Sez. Ill, Registri del Commissario Pietro Nitardi, n. 540, fol. 65 v.º — Mi professo debitore di questa notizia al ch. signor conte Eugenio Cais di Pierlas). — V. Recognitio nobilis glaudi degubernatis de sancto martino del 3 di agosto 1550 — nota 3º a piè della pag. di n. 686.

(2) « Recog.º Pro Comunitate de Scto Martino — In nomine dni nri ihu xpi Amen. Anno a nat. eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo tercio Indictione sexta Cum eodem anno sumpta, die vero lune Vicesima quarta mensis May. Per hoc pu.m instrum. Cunctis fiat manifestum atque notum..... Personaliter Constituti honorabiles virj Antonius matheudi et Antonius dobis sindici dicti loci Ac Nicholaus de gubernatis Ludovicus fabri Martinus fabri et Johannes guiberti de dicto loco S.cti Martinj habentes ad subscripta peragenda speciale mandatum Constante publico instrumento sumpto et recepto sub die hesterno per honorabilem virum magistrum Andream cotignoli notarium Volentes et cupientes ut viri fideles ducalibus et ipsorum dominorum Commissariorum parere mandatis. Et ea omnia facere et adimplere ad que de iure tenentur Prius iurantes tactis corporaliter scripturis fideliter recognoscere et revelare omnia iura que in ipso loco de seto martino et toto cius territorio, habet et percipit percipere quoque consueverit prefatus dinus noster dux gratis igitur et sponte, vice et nomine dicte Comunitatis de Scto martino, et posteritatis eiusdem fuerunt confessi et contenti et in veritate palam et publice Recognoverunt et Revelaverunt prefatis dnis comissariis Ibidem presentibus et vice et nomine prefati Ill. mi Dni nri Ducis et suorum recipientibus et stipulantibus Me notario publico supscripto tamquam publica et autentica persona pro eodem Ill<sup>mo</sup> D<sub>no</sub> nro Duce et suis etiam stipulante et recipiente. Imprimis quod dictus dnus noster dux est dominus dicti loci Scti martini . . . . . . . . Et ego Petrus Nitardj not .... » (Arch. di Stato in Torino, Sez. III; Registri delle ricognizioni del commissaro Pietro Nitardi, n. 543, 1469 in 1473, fol. XXXXVII. - Anche questo documento mi fu indicato dall'erudito signor Conte di Pierlas, con gentile sua lettera del 21 maggio 1890).

Gio. Francesco, anch'egli dottor di leggi, nel 1497 e nel 1499. Giuliano nel sec. XVº erigeva la cappella di S. Rufo nella chiesa cattedrale di S. Michele « con obbligo della Messa matutinale cotidiana », ed era priore di essa chiesa cattedrale il ven. Onorato « professore de canoni », vicario generale del vescovo di Ventimiglia in dominio ducis Sabaudiæ nel 1496 (S. Alberti, op. 707, 600, 465=71, 116, 166, 502, 358, 266, 267, 554, 546, 559).

San Martino una cappellania sotto il titolo di Nostra Signora della Grazia, e le fa una dote di cento fiorini, perchè sia celebrata all'altare di Nostra Signora una messa in tutti i mercoledì perpetuamente.

È ben vero che la cronaca di famiglia, da me riferita, racconta come Nicolò fosse stato mandato a San Martino dal duca di Savoia per la buona direzione e la sicurezza del commercio, che da Nizza per quel luogo passando si portava nel Piemonte (1); ma sin da quando venne fatta la detta cronaca più non si ave-

<sup>(1) «</sup> Secondo una tradizione di famiglia, lo stabilirsi di Nicolò de Gubernatis nel contado di Nizza, dove nel volgere di pochi lustri lo troviamo a farsi acquisitore di molti beni e larghe possessioni in diverse località, si dovrebbe attribuire all'importante ufficio commessogli dal Duca di Savoja, di tutelare la sicurezza e la protezione dei numerosi mercatanti che transitavano pel varco delle Alpi marittime — Sicurezza e protezione che i novelli sudditi avevano fatto iscrivere nei patti di dedizione alla casa di Savoja, essendo stati fino a quel tempo i Nizzardi molestati nei loro commerci e nei loro traffici col Piemonte, dalle angherie, dalle sevizie e non di rado dalle rapine dei Lascaris conti e signori di Tenda » (Rossi, op. e l. cit.).

<sup>«</sup> Ad Hatian — dice il ch. Angelo De Gubernatis in un suo recente libro ricevo una visita inaspettata. Egli è Kutub Din Khan, un nobile feudatario, che ha il suo castello presso Uri, e che ottenne dal Mahârâgia il privilegio di vigilare alla sicurezza del transito delle regie mercanzie e della gente del Re per quelle valli, e di somministrare ai viaggiatori che sostano in quei villaggi uomini, cavalli, muli, cibi, quanto può loro essere necessario. Un simile personaggio medioevale mi destò una speciale curiosità; poichè in certe memorie storiche e domestiche ho trovato che i miei vecchi, nella seconda metà del secolo decimoquinto, signoreggiando nell'alta valle di S. Martino ne' Monti (oggi S. Martino Lantosca) ai piedi del gran Colle delle Finestre, ed a Roccabigliera, avevano lo speciale incarico di assicurare alla Casa di Savoia il transito del sale e d'altre mercanzie da Nizza in Piemonte, e di proteggere i mercanti contro le angherie dei Conti di Tenda, allora signori indipendenti che molestavano spesso il commercio che si faceva tra Nizza ed il Piemonte. Piccoli signori di quel luogo, i miei vecchi, furono ingranditi da quel primo antico privilegio e dai servigi resi in quel modesto, ma coraggioso uffizio. Le valli del Cashmir sono ancora rette oggi con lo stesso sistema medioevale che vigeva nelle valli sopra Nizza nel secolo decimoquinto, e perciò la visita di quel gentiluomo campagnuolo, di quel rozzo feudatario, guardiano d'una via regia nel Cashmir m'interessò in modo particolarissimo. Egli ci aveva veduto sfilare, dal suo alto osservatorio, a tre kosa, da Uri, al di là del fiume; egli passò, io non so ben come, il fiume, e ci raggiunse a cavallo in Hatian, dando ordine perchè nulla mi mancasse e profferendomi con molta cortesia i suoi servigi » (Peregrinazioni indiane - Bengala, Pengiab e Cashmir, Firenze 1887, p. 298).

vano documenti sicuri, che attestassero la verità di questo importante ufficio da Nicolò sostenuto, e la notizia di esso venne soltanto desunta dalle Memorie della Casa de Gubernatis di Gorbio, alle quali non puossi certamente prestare fede cieca e illimitata.

Senza dubbio un nobile ufficio od uno scopo commerciale di qualche rilievo (1), quale avrebbe potuto essere il trasporto del sale e di altre mercanzie da Nizza in Piemonte, possono dare una soddisfacente spiegazione del motivo che indusse Nicolò a porre la sua stanza in San Martino. E non pochi fatti servono a corroborare la tradizione stata raccolta dal cavaliere Raiberti, secondo la quale i nobili De Gubernatis avrebbero avuto appunto « il monopolio del transito del sale da Nizza al Piemonte » (2). A cagion d'esempio, dal testamento di Giovanni, figliuolo di Nicolò, del 1539, si vede che esso testatore possedeva, come dice il Raiberti, « vaste praterie ed un numero considerevole di muli » (3), i quali servivano probabilmente a

<sup>(1) «</sup> Pendant ces deux siècles [dal 1434 al 1664], le commerce de Nice avec le Piémont prit la route sûre de Paganin, et Saint-Martin acquit, par son roulage, une prospérité extraordinaire..... plusieurs fabriques de laines s'implantèrent à Saint-Martin pour vêtements du peuple et de bonnets phrygiens, alors d'usage général, et ces fabriques approvisionnaient une grande partie du comté de Nice (Lazare Raiberti, op. cit., pag. 192 e seg. — V. pure la nota a piè della pag. di n. 662).

<sup>(2) «</sup> Le mouvement commercial qui avait été produit par la construction de la route Paganino, qui avait enrichi Saint-Martin, qui donnait du pain à des centaines de personnes, qui faisait passer par Saint-Martin tout le commerce du Piémont avec Nice allait subir un temps d'arrêt fatal. En 1579 la peste se propagea en Provence, et le gouvernement et les communes durent prendre des mesures sévères pour en empêcher l'envahissement. Malheureusement une de ces mesures fut la prohibition absolue de tout commerce, et surtout du sel par la route de Paganino. Saint Martin se vit privé de sa principale ressource..... La route de Tende fut commencée en 1592, et comme la principale raison qui l'avait faite entreprendre était stratégique, la même raison en hâta l'accomplissement; le commerce disparut de Saint-Martin. L'agence générale des sels qui y résidait lui fut enlevée » (Op. cit., pag. 200 e 202).

<sup>(3) &</sup>quot;.... eidem Nicholao ejus filio legavit .... mulos octo et mulas quatuor de basto .... In omnibus autem aliis suis bonis mobilibus, et immobilibus, animalibus grossis, et minutis, mulis, et mulabus, debitorum nominibus et juribus quibuscumque, supra non expressis, heredem sibi instituit et ore suo nominavit Gasparem de Gubernatis eius filium............».

valicare le vicine Alpi; dal testamento di Nicolò, figliuolo del detto Giovanni, del 1544, chiaramente appare che il testatore aveva impiegato una grande somma di danaro nella Gabella di Nizza, ed aveva per conseguenza con quei magnifici signori gabellieri grandi interessi (1); nel codicillo del 1546 di esso Nicolò è detto che, se per caso Andrea De Gubernatis suo figlio, che viveva a Nizza, avesse alcunchè a fare coi signori gabellieri del sale e fosse con essi in debito, dovesse soddisfarli co' suoi proprii beni, e andassero perciò esenti da tale obbligazione gli altri eredi di Nicolò (2); ed ancora nel 1600 Giovanni Battista De Gubernatis, nipote di fratello del detto Andrea, era in Nizza impiegato nella gabella del sale (3).

Nicolò seniore era già morto nel giorno 8 di agosto del 1506. Non si sa a quale casato appartenesse la moglie sua signora Elisabetta, da cui aveva avuto Andrevia e Giovanni, dei quali ho fatto cenno.

Anche la Andrevia aveva cessato di vivere prima del detto giorno del 1506, ed aveva lasciato una figlia, chiamata Catterina, ch'era andata sposa al magnifico signor Giovanni Rai-

<sup>(1) «</sup> Item dictus testator onerat hæredibus suis infrascriptis teneri ad solvendum et satisfaciendum quibuscumque creditoribus iuxta contenta et descripta in quodam suo libro magno rubeo et in quodam alio suo libro coperto pergameno. Item plus quia dictus testator negotiatus fuit de magna summa pecuniarum cum Magnificis Dominis Gabelatoribus, voluit dictus Testator, quod hæredes sui de omnibus quæ invenerint ipsi hæredes eumdem Testatorem esse debitorem vel creditorem in libris de gabella descriptis, relationi nobilis Domini Thomae Molineli stare debeant ».

<sup>(2) «</sup> Item codicillando dictus Codicillans voluit quod si a casu Andreas de Gubernatis eius filius haberet aliquid agere cum Dominis Gabellatoribus salis præsentis patriæ, et eisdem in aliquo teneretur, voluit et ordinavit dictus Codicillans quod ipse Andreas de suis bonis seu parte eidem spectante dictis Dominis Gabellatoribus satisfacere teneatur, reliquos hæredes ab eisdem oneribus et debitis exonerando ».

<sup>(3) &</sup>quot;Noi a questo effetto sendo informati anzi certificati quanto honoratamente si sia sempre portato il molto dil." Donato Gubernatis cittadino di Nizza per la buona fedel et affettuosa seruitù d'Alfiere fattaci . . . . . . et Gio: Battista altro suo figliuolo nelle cose della nostra general Gabella de' sali... ». (Privilegio di Carlo Emanuele I, 17 agosto 1600; nell'Archivio dei Marchesi Ferreri d'Alassio).

berti, egli pure notaio di San Martino. Merita di essere notato che a questa Catterina Raiberti, perchè rinunciasse alle sue ragioni sulle eredità di *Nicolò* e di *Elisabetta De Gubernatis*, suoi avoli materni, vennero dati, oltre ai trecento fiorini di dote della madre sua *Andrevia*, due tazze e due mesciroba, o acquerecci, d'argento, e venti scudi d'oro del sole (1).

A Giovanni De Gubernatis, unico figliuolo di Nicolò seniore,

<sup>(1) «</sup> Pro Egregio Joanne Degubernatis Ratificatio seu quitantia Catterinæ ejus nepotis.

In nomine Domini amen. Per hoc publicum Instrumentum cunctis fiat notum atque manifestum quod anno nativitatis ejusdem millesimo quingentesimo sexto inditione nona, die vero octava mensis augusti, Cum egregius et honorabilis quondam Dominus Nicolaus De Gubernatis De Sancto Martino Niciensis Dioecesis constituisset in dotem Honestæ ac nobili Mulieri Dominæ Andreviæ Uxori Egregii Domini Bartholomaei Fabri Notarii de dicto loco Sancti Martini, filiaeque dicti Domini Nicolai, videlicet florenos tercentum parvorum monetæ Niciensis, constante instrumento, ut dixerunt, sumpto per Magnificum Guiliermum Floandi Notarium de Roccabilheria, et inde dicta domina Andrevia dies suos clauserit extremos, relicta post se Catherina eius filia ac filia dicti Domini Bartholomaei nunc uxore Magnifici Domini Johannis Rayberti Notarii dicti loci Sancti Martini quæ quidem Catherina agere intendebat ad legitimam dictam dictæ quondam Dominæ Andreviæ ejus Matris de bonis dicti quondam Domini De Gubernatis . . . . . . . Ipsa quidem Catherina jurans se esse majorem annorum decem et septem, minorem vero vigintiquinque, non coacta, seducta, vel ab aliquo circumventa, fecerunt Egregio Domino Johanni De Gubernatis de dicto loco Sancti Martini, Filio et Hæredi dicti quondam egregii et honorabilis Domini Nicolaii De Gubernatis, ibidem præsenti et pro se et suis stipulanti, finem, refutationem, quitationem, transationem et pactum de ulterius nil petendo de omni jure et actione, ac omni eo quod ad eam spectat, et pertinet, aut spectare et pertinere poterat, seu potuit in futurum in bonis et hæreditate dicti quondam Egregii Nicolaii De Gubernatis Avi dictæ Dominæ Catherinæ et Patris dictæ quondam Dominæ Andreviæ eius Matris, aut Dominæ Isabet Aviæ, Matris dictæ Andreviæ nomine, et occasione successionis ab intestato vel ex Testamento, aut hæreditatis aut occasione legittimæ, falcidiæ seu Trebellianicæ, ad dictam quondam Dominam Andreviam ejus Matrem, et ad dictam Catherinam spectantis et pertinentis in bonis Paternis et Maternis dictorum quondam Dominorum Nicolaij et Isabet ejus Uxoris aut quæ in futurum potuerint vel spectare possent jure naturæ, aut alia quacumque ratione, vel causa, et hoc pro et mediantibus duabus Crateribus seu taciis argenti et duobus Doquearibus argenti, ac etiam scutis viginti auri solis dictis Magnifico Domino Johanni Rayberti, et dictæ Dominæ Catherinæ traditos et expeditos numeratione continua præcedente in præsentia Testium et mei Notarii infrascriptorum, quam etiam dictorum tercentum florenorum dictæ quondam Andreviæ . . . . . . » (Copia non autentica nell'archivio del conte Angelo De Gubernatis - V. la nota 1ª a piè della pag. di n. 663).

pervenne adunque tutta la eredità paterna (1): case, possessioni in gran numero, molto danaro. Con esso egli acquistò altre case, altre possessioni in San Martino, a Sospello, in Venassone, alla Scarena. Sino dal 1517 possedeva una casa in Nizza (2). Aveva il dominio diretto di beni enfiteutici, o ragioni feudali, in San Martino, Belvedere, Roccabigliera e Venassone (3); crediti da tutte le parti. Nel 1526, di società con Gio-

Giovanni de Gubernatis diede poscia questa casa al figlio Claudio, che la vendette vivente ancora il padre. « Item dixit dictus testator dedisse jure emancipationis Glaudio de Gubernatis ejus filio res et bona sequentia Primo domum de medio . . . . . . item domum scitam infra civitatem Nicie per ipsum Glaudium venditam » (Testamento di Giovanni de Gubernatis, 24 novembre 1539).

(3) « . . . . . dictam dotem ipsius capellanie augmentavit de florenis tricentum pro quibus eidem consignare intendit et voluit seu ejusdem rectori tanta servicia per eum acquisita tam in presenti loco de Sancto Martino quam in Bellovidere, Rochabilleria et Venassono usque ad summam florenorum viginti quinque annualium cum laudimiis et trezenis, juxta formam instrumentorum super hoc confectorum » (Test. cit. del 24 novembre 1539).

Il trezeno era « pretii venditionis pars decima tertia, quæ domino exsolvitur pro laudimio, seu vendendi facultate vassallo vel tenenti indulta » (Du Cange, Glossarium: Trezenum). — Negli statuti e privilegi accordati dai conti di Provenza alle università e uomini del contado di Ventimiglia e della valle di Lantosca stava un capitolo così intitolato: « Quod officiales laudare debeant possessiones venditas ex quibus debetur trezenum curie in curia, et quod notarii curie faciant instrumenta et faciant duos caternos de laudimiis et trezenis » (E. Cais de Pierlas, Statuts et priviléges accordés au Comté de Vintimille et Val de Lantosque par les Comtes de Provence, pag. 78 e 79).

<sup>(1)</sup> A questo riguardo la Cronaca di famiglia cita il Cadastro della Comunità di San Martino.

<sup>(2) « . . . . .</sup> sin dall'anno 1517 possedeva una casa in Nizza, come si ha nel libro tutto scritto e sottoscritto dal Notaio Martino Sforciolis spettante al Monastero di S. Ponzio eretto presso quella città di cui enfiteutica è una tal casa, e nel qual libro fra gli altri enfiteuti vi si legge notato con queste precise parole Nobilis Joannes De Gubernatis » (Cronaca della Famiglia).

vanni Tonduti (1) di Nizza, prese a fitto da Onorato Grimaldi,

Dominus Gauffridus Chayssius prior (du monastère de Val de Bloure). Il prête hommage à Charles d'Anjou pour Saint-Dalmas, Roche, Bollène et Saint-Martin Lantosque » (E. Cais de Pierlas, Le XI<sup>o</sup> siècle dans les Alpes Maritimes, pag. 29, 30, 33, 107).

« En 1271 Pierre Tornafort est conseigneur de Loda, Lantosque, St Martin et la Bolène . . . . . . . . . . . . . . . . . Après cette paix (del 14 dicembre 1353) suivit une nouvelle guerre, suivie à son tour d'un nouveau traité de paix le 2 février 1369: les trois comtes de Vintimille, Guillaume Pierre, Pierre Balb et Ludovic, fils de Guillaume Pierre Lascaris prêtèrent de nouveau serment de fidélité et d'hommage pour Tende, Brigue, Limon et Vernant, ainsi que pour toutes les possessions de comté de Vintimille et du val de Lantosque, en déclarant de les tenir sub dominio et senhoria de la reine Jeanne, comme leur père Guillaume Pierre et Pierre Balb leur devancier l'avaient reconnu à la cour royale, dans les mains de Honoré de Berre lieutenant du sénéchal Raymond d'Agout. La reine Jeanne, le 5 juillet de la même année, ratifia cette convention; après plusieurs clauses de moindre importance pour nous, après la déclaration de s'en remettre essentiellement à la convention de 1285, après des expressions de pardon réciproque, on y trouve l'article suivant, identique à la convention de 1353: item quod ipsis dominis comitibus restituantur per curiam omnia iura, redditus et servicia, que ipsi percipiebant et percipi consueverant in locis vallis Lantusce, videlicet in castris de S. to Martino, de Venazono, de Rochabelleria et de Bellovidere, antequam presens guerra inciperet » (E. Cais de Pierlas, Statuts et priviléges accordés au Comté de Vintimille et Val de Lantosque cit., pag. 24 e 21).

« In Christi nomine Amen. Anno Domini millesimo CCCC.º Indictione VIII.ª die IIII.ª Mensis Augusti noverint universi et singuli praesentes pariter, et futuri huius publici instrumenti seriem inspecturi ac lecturi, quod Magnifici, et potentes viri Dni Joannes, et Petrus fratres Lascari Comites Vintimillii, Dominiq: Loci Brigae, non vi, non dolo, nec metu coacti, nec decepti, sed eorum sponte, et certa scientia ad infrascripta deducti asserentes se habere partem emolumentorum que contingunt haberi per condemnationes in Castris, videlicet, Sancti Martini, et Venezoni Vallis Lantuscae, etiam nonnulla servitia, seu maiora dominia quarumd: terrarum, domorum, pratorum, nemorum, certarumquè possessionum, sive rerum immobilium quæ à nonnullæ personæ tenentur sub ipsorum Dnorum Comitum dinio maiori et signoria ad certos annuos redditus sive census. Item furnos, et furnorum iura, molendina, et molendinorum iura, per se, et eorum heredes et successores quoscumquè, illam partem emolumentorum, seu condemnationum quecumque, qualiacumq: seu quantacumquè sit, et iura quecumq: ipsi Dni Comites habent, seu habere possunt circa commoda, et utilitates ex curia quomodolibet provenientes. Item maiora dominia seù servitia censualia cum iuribus Laudimiorum, et tresenorum que dicti Dni Comites habent, et habere videntur, seu quasi in domibus, certis terris, pratis, alijsq:..... in Locis praedictis de Scto Martino, et Venezono. Item furnos et Molendina, eorumq: iura quæcumq: sint, et qualiacumq: et quocumq: modo censeantur, vendiderunt, tradiderunt, et affrancaverunt iure

V. la nota I nella pagina seguente.

barone di Boglio, per anni tre e per il prezzo di quattromila e cento fiorini, il castello di Levenzo con diritti feudali e signorili, e con tutti i beni dal barone posseduti in quel terri-

proprio, et in perpetuum Magro Antonio Adani, et Joanni Trone, et Magro fulconi fabri, et Guilhelmo Danieli de S.cto Martino Sindicis, et Procuratoribus Universitatis, et hominum dicti loci Scti Martini, prout dicunt constare publico Instrumento scripto manu quond. Petri Dobis notarij publici, sub Anno Ind.ne, et die in eo contentis, et alia nota instrumenti sumpta manu ipsius Magri Antonij Adani Notarij publici. Item Raymundo franconi, et Bertrano plancte (?) de Venezono Syndicis, et procuratoribus Universitatis, et hominum Venezoni, prout de ipsorum procura dicitur constare pub.co instrum.to scripto manu Magri Antonij Adani Notarij iamdicti, sub Anno, Indictione, et die in eo contentis, et per eos procuratores, videlicet, Scti Martini, et Venezoni dictis Universitatibus ac hominibus de Venezono et de Sancto Martino, et utrique ipsarum universitatum franca, videlicet, et libera ab omni onere servitutis. Ad habendum, tenendum, possidendum . . . . . . . Praetio, et praetij nomine florenorum centum quadraginta parvorum, de solidis triginta duobus pro quolibet floreno; videlicet, res et iura scti Martini, seu spectantes, et spectantia eisdem Dnis in ipso Loco Scti Martini; et praetio, ac praetij nomine res et iura spectantes, et spectantia eisdem Dnis Comitibus in ipso Loco Venezoni florenorum septuaginta parvorum de solidis triginta duobus pro quolibet floreno. Que praetia praedicti Dni Venditores confessi fuerunt, et publicè recognoverunt sibi solutum (sic), numeratum perfectè, et traditum. Renuntiantes exceptioni . . . . . . . . . Et in signum verae traditionis, vel quasi restituentes, et tradentes certa instrumenta et scripturas, quae, et quas dicti Dni Comites habebant de ipsis domibus, terris, et possessionibus adversus quosdam de Scto Martino, et de Venezono. Et volentes expressè, ac consentientes, quod omnia, et singula instrumenta, et scripturæ in quibus dictæ universitates essent eisdem Dais Comitibus occasione aliqua obligati ex nunc in perpetuum sint cassa, irrita, et vacua, seù cassae, irritae, et vacuae, et nullius valoris, vel efficaciae. Pro quibus omnibus et singulis attendendis, et firmiter observandis dicti Dni Venditores obligaverunt omnia eorum bona præsentia, et futura. Submittentes se propterea dicti Dni Comites iurisdictioni Curiae Comitatus Vintimillij, et Vallis Lantuscae, et etiam Curiæ Niciae, et generaliter omnibus Curijs tâm Ecclesiasticis, quam Secularibus . . . . . . . . . . . . Actum Brige iuxta plateam in domo Bartholomee uxoris quond: Ludovici Serruti de Briga, presentibus Jacobo Lanterio moto (?) quond: Raynerij, et Jacobo Martino, et Romeo Gastaldo omnibus de Briga, et Ludovico Plantavia de Pigna habitatore Brigae testibus ad præmissa vocatis, et rogatis. Et ego Guilhelmus Bustonus de Briga Imperiali auctoritate Notarius publicus, in præmissis omnibus dum sic agerentur, unà cum prænominatis testibus vocatus, præsens fui, et rogatus, hanc cartam scripsi, et signo meo consueto signavi, et me subscripsi G. B. » (Copia antica, non autentica, nell'Archivio del Conte Angelo De Gubernatis).

torio, compresi i priorati di San Dalmazzo del Piano e di S. Verano d'Utelle (1).

« . . . . . les fiefs de Rorà, Isola, Rimplas, Venanson sont possedés en 1291 par Béatrice fille de Jacques Gantelmi et veuve de Raymont de Beuil. Ses filles Delphine (morte en 1285) mariée à Romée de Villeneuve et Béatrice mariée à Boniface de Glandèves vers 1282, ont dû soutenir un procès contre leur oncle Guillaume Rostaing de Beuil (marié dès 1268 avec Béatrice Feraud de Glandèves), dont la fille Astrugue porta la seigneurie de Beuil dans la maison des Grimaldi......

«Prieurs Bénédictins du monastère de Val de Bloure et prieurs commandeurs....

14. 1522. Claude Grimaldi prieur Commandeur par Bulle du PP. Adrien VI de collation en sa faveur des prieurés de Saint-Dalmas et Saint-Veran d'Utelle.

— 15. 1529. Jean Baptiste Grimaldi de Beuil, prieur commandeur. Il était frère de René Grimaldi pardonné par le duc de Savoie après la paix de Cambray; les bénéfices de Saint-Dalmas et de Saint-Veran d'Utelle lui ayant aussi été sequestrés, il adressa une pétition au duc de Savoie qui les lui restitua le 5 février 1529» (E. Cais de Pierlas, Le XIe siècle dans les Alpes Maritimes

<sup>(1) «</sup> Magnificus et potens Dominus Honoratus De Grimaldis miles Baro et dominus Baronie Boleij et Vallis De Massoynis ac Leventii . . . . tradidit, et concessit Egregiis Johanni De Gubernatis Sancti Martini et Johanni Tonduti civitatis Nicie . . . . . . . Castrum fortalicium domos edifficia fenerias stabulas, terras vineas prata molendina furnos banna cavalcatas albergas, passagia laudimia trezena jura gabelle, juraque penarum et bannorum et tallarum fiendarum . . . . . . in eodem loco et territorio Leventii ac finibus ejusdem una cum juribus et pertinentiis ac emolumentis quibuscumque omnium premissorum retentis ac reservatis eidem magnifico Domino Honorato Baroni et suis. Jurisdictione alta media et bassa dicti loci cura cum juribus et emolumentis quibuscumque ejusdem ac donis gratiosis et subsidiis universis Magnifico Domino per homines dicti loci Leventii quibusvis occasionibus et rationibus fiendis durante tempore dicti arrendamenti...... tradidit et concessit supranominatis Egregiis Johanni Degubernatis et Johanni Tonduti ut supra presentibus et stipulantibus pro se et suis videlicet prioratus predictos Sancti Dalmatii de plano, et Sancti Verani de Utellis una cum oblationibus decimis censibus Serviciis laudemiis trezenis bannis furnis molendinis domibus Casalibus vineis pratis terris ortis ferraginibus cultis et incultis montibus Vasis et utensilibus in domibus dictorum prioratuum existentibus . . . . . . pro tempore Annorum trium . . . . . . Pretio scilicet et nomen precii in universo Florenorum Quatuor millium et centum . . . . . . . . . . fuit equidem dictum actum et solempniter conventum inter dictas partes per solempnem et validam stipulationem hinc inde legitime intervenientem Videlicet quod Casu quo Reverendus Dominus Claudius de Grimaldis Sancte Sedis Apostolice prothonotarius decederet durantibus dictis tribus annis quod Magnificus Dominus Honoratus Baro teneatur et debeat observare et observari facere per Reverendum Dominum Johannem Baptistam ejus filium Sancte Sedis Apostolice prothonotarium priorem dictorum prioratuum dictum arrendamentum . . . . . . » (Arch. del Conte Angelo De Gubernatis).

Nel mese di marzo del 1538 fu commissario ducale nella valle di Lantosca. E la commissione fu questa. Per la imminente venuta in Nizza di papa Paolo III, dell'imperatore Carlo V e di Francesco I re di Francia, e perchè la città, in tanto solenne occasione ed in tanto concorso di gente, non difettasse delle cose più necessarie, Carlo III di Savoia aveva comandato a Milano Costantino di Nizza ed a Giovanni de Gubernatis di San Martino di visitare nella Valle, in presenza dei sindaci delle comunità, casa per casa e di notare tutto quanto vi fosse di vettovaglia e di fornimento da letto, che potesse servire in tale occorrenza; e, ciò che parmi di maggiore momento, di fare nello stesso tempo in ciascuna terra e villaggio la mostra, per arrolare i più atti a portare le armi, e dar ordine ad essi di far in guisa di trovarsi vestiti ed armati nel miglior modo possibile e di tenersi pronti ad ogni comando per il vigesimo giorno di quel mese (1).

<sup>-</sup> études généalogiques; - Extr. des Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Série II, Tom. XXXIX, pag. 33 e 109).

Negli atti di divisione della eredità di Gioanni Tonduti del 1547 sono menzionati Antonio De Gubernatis di San Martino [« Anthorum De Gubernatis de Sant Martino, Giovanni Pe Gubernatis di San Martino, Giovanni Francesco De Gubernatis, Nicolò De Gubernatis padre di Claudio; e, negli atti fatti pure per tale divisione nell'anno dopo, Antonio De Gubernatis ed il quondam Nicolò De Gubernatis (Notizie comunicate dal conte Caissotti di Robione al conte Angelo De Gubernatis).

<sup>(1) «</sup> Commissio facta Milano Constantini et Johanni de Gubernatis ut pro« videant supra contingentia in infrascripto memoriali dato Nicie. Karo« lus etc. Dilectis Milano Constantini et Johanni de Gubernatis commissariis
« nostris ad infrascripta deputatis salutem. Cupientes contenta in memoriali
« sub annexo suum debitum sortire effectum quo nec in longum trahenda,
« nec alias differenda veniunt, ymo mathura diligenti indigent provisione,
« causis siquidem inhibi expressis ac aliis iustis motis respectibus, ex nostra
« certa scientia vobis commandemus quathenus ad loca mentionata acce« dendo...... ».

<sup>«</sup> Sono presenti a tale ordinanza Ludovico di Castillon signore di Musinens, grande scudiere del Duca di Savoia, Nicolao de Balbis signore di Vernone, avvocato patrimoniale generale, Aymone di Ginevra signore di Lullins, governatore di Vaud, Giacomo di Seyturier signore di Marcynax, Alessandro di Freney signore di Chuez maestro della casa del Duca.

<sup>«</sup> Segue la lista dei delegati, oltre i due qui sopra indicati, e quella dei paesi ove devono recarsi per l'inchiesta di cui trattasi. Essi sono: Battista

Ma è soltanto colla lettura del testamento di Giovanni De Gubernatis, che noi possiamo formarci un sufficiente concetto

Laugery, Claudio Ysoardi, Cristoforo Achiardi, Giovanni Olivary, per Utelle, Clans, S. Salvatore, Isola e Santo Stefano; Ludovico Salvatoris, Pietro Admiraldo, Claudio Palhery, per Baussone, Giletta, Todone, Roccasterone, Sigala e Pogetto; Benedetto Grimaldi di Nizza, Domenico Vachieri, per Sospello, Breglio e Lucerame; Bartolomeo Galleany di Nizza, per l'Escarena, Toetto, Berra, Contes, Castelnuovo. Torretta, Aspromonte e Rochetta; Giacomo Gos, per Eza, Turbia, Peglia, Peglione, Castellar, Sant'Agnese ».

Ecco il memoriale:

- « Memoria de sò que auran a faire mestre Milan Constantin de Nyce et Johan Degubernatis de S.t Martin de la part de Monseignor en la val de Lantosca.
- « Quant arribatz que seran en cascung des dichs luecs los dichs Commissaris faran demandar los sendegues et aultres principals personaiges, as qualz faran assaber comment l'Excellensa de Monseignor a agut literas de Roma, contenentz que nostre St paire lo Papa ha de venir ayssit a Nyssa per mejanar et tractar la pax entre la maestat de l'Imperador et del Rey de Fransa los qualz se y debuon pareilhamment trobar per tout aquest mes de mars; et per aquesta causa es necessary et mon dich Seignor entende que si fassa provision et appareil de vyeures en la dicha cieutat, per aquellos que en vouldran comprar a la venguda des dichs Princes.
- « Et per sò mon dich Seignor manda los dichs commissaris per veyre et visitar tous los vyeures que son en los sobredichs luecs, comme son, bladz, vins, carnaiges, formaiges, pollailhas, cyvadas et aultres victuailhas.
- « Pareilhament de matarassos, linsolz, cubertas, traversins et aultres fournimentz de liechs. Sò que los dichs commissarys en presentia de los dichs sendegues des dichs luecz visitaran de maison en maison sensa degung faurir. Et fasent la dicha visitation faran comandament de par mondich Seignor particularment a aquellos en la man desqualz seran trobas los sobradichs vyeures et fournimentz de liechs, de los tenir prestz au premier mandament de son Excellensa, sensa en ren vendre, transmudar, ni mantir, resservant toutaffes la provision e usage necessaris per aquellos que los han. Et quant serà mandat per Monseignor ho desjan far condurre et portar en la dicha cieutat de Nyssa los vyeures per los vendre a leur libertat, sensa deguna contradition et los dichs fournimentz de liechs per los repausar et mectre en las mans des dichs personages; et son Excellensa, depputerà sofficientz per en rendre bon compte et rason, de sorte que ren non si perda, car son Excelensa los farà obligar de rendre lo tout incontinent apres lo desloujament desdichs Princes.
- « Plus los dichs commissarys en cascung des dichs luces faran faire moustras en las quallas enrolaran los plus aptes a portar armas, als qualz faran comandament expres de se tenir prestz et en ordre, si non lo son, tant d'armaduras que de habillamentz al mieulx et lo plus honnestament, a l'honor de leur Princi et d'ellos mesmes, que far si poyrà. Et aysso per tout lo  $XX^{\rm me}$  jor del dich present mes, actendut la brevitat del temps.
- « Et per sò que los dichs Commissarys non poyran venir faire la rellation de leur explect a mon dich Seignor si prest que seria ben besoing, affin que

di lui e delle sue sostanze. Da esso ben si vede quanto egli, e per nobiltà e per ricchezze, fosse degno di avere per moglie la figlia di Giuliano Pellegrini.

Sarà opportuno dir qualche cosa di queste disposizioni di ultima volontà, dettate il 24 di novembre del 1539 in San Martino, nella sala superiore della casa antica del testatore, da lui abitata, al notaio Giovanni Raiberti. Della autenticità dell'atto io non posso dubitare, perchè ho sotto gli occhi l'originale protocollo medesimo.

Vuole il signor Giovanni che al suo corpo, fatto cadavere, venga data sepoltura nella chiesa parrocchiale, in uno dei tumuli da lui fatti costrurre nella sua cappella di Nostra Signora della Grazia; che i suoi eredi procurino di avere nel giorno della sua morte il maggior numero possibile di cappellani celebranti; che a ciascuno di essi vengano dati sei grossi ed il pranzo; che egual cosa si faccia nel giorno della novena; che dodici ceri ardano per tutta la novena mentre si celebrano le messe, e che tali ceri vengano portati nell'associazione del suo cadavere alla fossa da dodici poveri, vestiti da' suoi eredi di panno bianco (1).

son Excellensa puesca per temp provisir a tout, tousjours de luech en luec lo mandaran informar par literas de sò que y auran trobat, retenent touttafes una parcella generala de tout et de tous los luecs, per en apres la presentar a mon dich Seignor, quant seran retournas de leur commission; la qualla dilligenteran et expediran lo plus que serà possible, par la reison que dessus. « Faich a Niçe, lo X<sup>me</sup> de mars 1538.

<sup>«</sup> Par le commandement de Monseigneur « Roffier »

<sup>(</sup>Il Pensiero di Nizza, giornale politico, scientifico e letterario, anno XX, n.º 5921=23 [4-6 luglio 1890]. — La pubblicazione di questi preziosi documenti è dovuta all'erudito conte Eugenio Cais di Pierlas, che li tolse dai Protocolli del segretario ducale Rossier [vol. 161, fol. 22 v.º],i quali si conservano in Torino, nella sezione IIIª degli Archivi di Stato).

<sup>(</sup>I) ".... jubendo ipsas deferri in associatione sui corporis ad foveam per duodecim pauperes quos voluit indui una veste panni albi de arbayso pro quolibet ». — "Arbasus, Pannus crassus, ex rudi et nigra lana contextus » (Du Cange, Glossarium).

Cotali disposizioni, date da Giovanni de Gubernatis per la sua sepoltura, fanno anch'esse testimonianza della nobile condizione di lui. Di già nel decreto

Lega per il suo anniversario alla detta chiesa parrocchiale una pianeta di velluto rosso coi suoi galloni indorati (1), ed una immagine d'argento di San Sebastiano, fatta eseguire da lui; la quale immagine vuole che sia sempre portata da un sacerdote onorevolmente nella festa di S. Sebastiano, nella processione solita per andare a dir la messa nella cappella del Santo, ed affida la custodia di essa immagine ai sindaci ed alla comunità di San Martino. Vuole che l'anniversario suo e quello della defunta signora *Franceschetta*, sua prima moglie, facciansi in perpetuo nella festa dei diecimila Martiri.

Ricordando la cappellania fondata dall'egregio signor Nicolò, suo genitore, nella detta cappella di Nostra Signora della Grazia, ne aumenta la dote di trecento fiorini, e vuole che in essa cappellania sian dette in perpetuo tre messe in ciascuna settimana, nei giorni di mercoledì, di sabato e di domenica; nomina a rettore della cappellania stessa il figliuolo suo, ve-

di Amedeo VIII del 17 giugno 1430 stava scritto: « In sepulturis Baronum.... non accendantur luminaria nisi necessaria ad diuinum Officium, et posita super tumulum ». Ma da un ordine di Emanuele Filiberto del 1º di aprile 1565 più chiaramente si vede come, in quei tempi, fosse da nobile la sepoltura voluta dal De Gubernatis. « Vogliamo, et ordiniamo — dice il Duca, — che di qual grado, preminenza, dignità sia stato il morto, ò morta, i cui funerali, ò esequie si fanno, non se gli possi portare più che dodeci torchie di trè liure l'vna..... e ciò s'intende à tutti coloro di qual qualità, e grado si siano, che sono nobili di sangue, e che hanno viuuto nobilmente; à quelli che non sono nobili, nō si potranno portare più di sei torchie di due libre l'vna, à gli altri, che sono di minore qualità nō ne portaranno più di quattro..... concediamo anco, che possino vestire li Poueri, ò altri, che portaranno le torchie sopra concesse » (Gio. Battista Borelli, Editti antichi e nuovi de' Sourani Prencipi della Real Casa di Savoia, Torino M. DC. LXXXI, pag. 683, col. 2ª, e pag. 689).

<sup>(1) «</sup> Item legavit pro suo anniversario dicte ecclesie Sancti Martini unam casulam veluti rubei cum suis safris deauratis et unam imaginem argenti Sancti Sebastiani per ipsum fieri factam . . . . . . ».

<sup>«</sup> Casula, Vestis Sacerdotalis, quæ et Planeta » — « Saffium, Ornamentum casulæ; idem quod Aurifrigium, Orfrov, in crucis modum aptari solitum. Inventar. an. 1377. ex Tabul. S. Victoris Massil. Item unam casulam de purpura . . . . . . cum Saffio de auro ante et retro multum nobile. Safre dicitur in altero Inventar. ex eod. Tabul. Item casulam, dalmaticam et floquetum de diaspro rubeo in casula cum Safre sive aurifres ante et retro deauratum » (Du Cange, Glossarium).

nerabile signor *Giovanni Francesco*, ritenendo per sè, durante la vita sua, il padronato della cappellania, e chiamando ad esso dopo di sè il figlio *Nicolò* ed i figliuoli e discendenti di lui, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, ed, alla estinzione della linea di *Nicolò*, il figlio *Antonio* ed i suoi discendenti collo stesso ordine di primogenitura: per guisa che sempre un solo maschio del suo cognome e della sua stirpe abbia il detto padronato.

Lega alla cappellania, od altare di San Rocco, eretto nella chiesa stessa parrocchiale cento fiorini in aumento della sua dote, ed ordina che vi si dica in perpetuo una messa in ogni venerdì, da celebrarsi intanto dal detto suo figliuolo *Giovan Francesco*, finchè sarà in vita; ed ordina ancora sei trigesimi da farsi entro l'anno dalla sua morte.

Troppo lunga sarebbe la enumerazione dei legati fatti ai figli. Dieci ne aveva: cinque femmine e cinque maschi. A quattro delle prime, già maritate e dotate in novecento fiorini, lascia ancora altri dieci fiorini per ciascheduna; fa alla quinta una dote di trecento scudi d'oro ed un legato di dugento fiorini per la compera di vesti e di abbigliamenti da farsi nella occasione del suo matrimonio.

Dirò soltanto delle cose lasciate ad uno dei figli, a Nicolò, che senza il suo consenso viveva separatamente da lui, ed aveva preso domicilio in Sospello; delle quali cose Nicolò aveva avuto il possesso ed il godimento sin da quando era stato emancipato dal genitore.

Dichiara, anzi tutto, l'egregio signor *Giovanni de Gubernatis* di aver ricevuto novecento fiorini per dote di *Onorata*, sua nuora, figliuola del nobile signor Domenico *Vachieri* di Sospello (1) e moglie del detto suo figlio *Nicolò*; e di avere dato

<sup>(1)</sup> Pare che il matrimonio del nobile Nicolao De Gubernatis colla nobile Onorata Vachiero si effettuasse nell'anno 1524; poichè nelle prove di nobiltà dei fratelli Ercole e Donato De Gubernatis, del 1683, si diceva constare di esso matrimonio da istromento dell'8 novembre 1524 rogato dal notaio Pellegrino Vachiero.

a questo, perchè guarentisse tale dote e ne rispondesse, i beni

Bartomairetta Vacchieri, sorella di Onorata de Gubernatis « fu moglie dell'Egregio Michele De Giudici di Nizza. Ai 12 Gennajo 1544, era di già vedova e tutrice di Francesco De Giudici suo figlio, come si ha da instromento di tali date ricevuto in Nizza dal Notajo Ludovico Millonis » (Cronaca della Famiglia cit.).

Anche il casato Vacchieri diede molti consoli alla città di Sospello, tra i quali Pietro nel 1314, il notaio Giovanni nel 1359 e nel 1364, Francesco nel 1383, Cristoforo nel 1426 e nel 1438, Lodovico nello stesso anno 1438, il notaio Gerolamo nel 1454 e nel 1460, un altro Lodovico nel 1470, nel 1483, nel 1490 e nel 1492, il notaio Ottobono nel 1485 e nel 1504, un altro notaio Giovanni nel 1500 e nel 1510, il dottor di leggi Domenico negli anni 1507, 1516, 1522, 1529, 1532, 1539 e 1543, Domenico del q. Dionigi nel 1534, Siagrio nel 1546, Pelegro nel 1547, Melchiorre nel 1549, il notaio Giacomo nel 1560, il conte Melchiorre dei signori di Castelnovo nel 1565 e nel 1571, ll conte Domenico dei signori di Castelnovo nel 1506.

Il nobile Guglielmo viveva in Sospello nel 1331; Gerolamo nel 1472 portava alla corte di Savoia le condoglianze del vicariato di Sospello per la morte del duca Lodovico, e le congratulazioni per il successore di lui, duca Filiberto; Nobilis et egregius dominus Dominicus Vaqueri I. V. D. nel 1534 era deputato dal consiglio generale del vicariato sospellese per addivenire a transazione colla città di Ventimiglia; nel 1592, Marco Antonio dei signori di Castelnovo era tra i gentiluomini deputati dalla città per fare onore alla infanta donna Caterina d'Austria nel suo passaggio per Sospello; nel 1593, era giudice di Sospello il conte Donato dei signori di Castelnovo; Giovanni Battista, de' medesimi signori, era capitano nel 1613; il commendatore D. Gio. Battista, anch'egli dei signori di Castelnovo, priore della chiesa maggiore di S. Michele, era presente al matrimonio del principe Maurizio, già cardinale, di Savoia con la principessa Lodovica, celebratosi in Sospello il 29 di settembre del 1649; nello stesso anno, i conti Donato e Marco Antonio venivano eletti Conservatori di Sanità; il conte Francesco Andrea, quale assessore della città, complimentava in nome di essa Maria Lodovica di Savoia regina di Spagna, nel 1701. Il principe Tommaso di Savoia, nel 1713 veniva ospitato nel palazzo dell'avvocato Giacomo Antonio.

Specialmente poi col loro ingegno e colla loro virtu, diedero lustro al nobile casato dei Vachieri, Gio. Antonio, priore di S. Pietro nel 1627, dottor di leggi, protonotario apostolico, elemosiniere di Madama Reale Cristina, il quale fu inviato di Savoia alla corte di Roma; Orazio, laureato in medicina in Avignone nel 1628, che fu consigliere e medico del principe Tommaso di Savoia; il venerabile Bernardino, figlio di Melchiorre dei signori di Castelnovo e di Gerolama Orenghi, teologo e predicatore dell'Ordine dei Cappuccini; Carlo Antonio, nato nel 1630, medico dell'Elettore di Baviera; Carlo Ferdinando, laureato in Montpellier, protomedico dell'Elettore di Baviera nel 1710; Clemente, dottore di teologia, morto canonico della cattedrale di Freisingen nel 1720.

(Sigis mondo Alberti, op. cit., p. 465-73, 239, 163, 493, 203, 523, 419, 207, 261, 212, 217, 566, 646, 611, 644, 690, 691, 696).

che esso testatore aveva acquistato in Sospello, cioè la casa

Melchiorre Vachiero, il 14 di gennaio del 1586, fu investito di una porzione del feudo e della giurisdizione di Castelnuovo, che egli aveva comprato da Francesco Galateri con istr. del 18 di ottobre 1585, ricevuto dal notaio Masino. Della quale porzione di feudo, stata confiscata a Guglione, o Guidone, Barralis convinto di crimine di lesa maestà, era stato investito Filiberto Galateri, padre di esso Francesco, per lettere patenti del duca Emanuele Filiberto, del 9 maggio 1559.

Il Vachieri, che conspirò contro la repubblica di Genova nel 1628, era sospellese. Carlo Botta, molte volte assai più eloquente che veritiero, così parla di lui (Libro decimonono): « Nacque costui da Bartolomeo, ch'ebbe per patria Sospello, borgo del contado di Nizza. Bartolomeo, povero di fortuna, basso di nascimento, se ne venne miglior condizione cercando nella capital sede della Repubblica. Esercitossi primieramente nei più vili ministerii, come servitore, in casa di Rocco Crollalanza, Grigione, che aveva aperto un traffico in Genova. Poi coll'andar del tempo crebbe per sua industria l'avere . . . . . ». Non so se Bartolomeo fosse ricco o povero quando si portò a Genova, ma parmi che sia una manifesta offesa della verità il dire che fosse basso di nascimento. Gentiluomo lo chiama l'abate Sigismondo Alberti, che, se non conobbe lui, perfettamente conobbe la sua famiglia. « Giulio Cesare Vachero, egli dice (Op. cit., pag. 321), rico Genovese di 200 m. Scudi di valsente, ereditato da Bartolomeo suo Padre, Gentilomo Sospellese, che molti anni avanti era andato stabilirsi in Genova, se non si cimentò ne pericoli della Guerra, ne sentì pur tropo li disastri, merceche entrati in sospetto di lui li Genovesi nel 1628, li fecero perdere la roba, e la vita, con discapito de pro-

Il conte Francesco Flaminio Tonduti, in un suo manoscritto, descrive in questo modo lo stemma dei Vachieri: « D'Azur à trois Vaches passantes d'or, accollées de Gueules et clarinées de Gueules, à un guidon ou banderole de Savoie qui est de gueules à la croix d'argent pendante d'une picce (pique), ou lange (lance) à l'ancienne de Sable ferrée à la pointe d'or les attaches de même posées en pal entre les deux vaches du flanc et derrière celle de la pointe la troisième. Cimier Une Vache naissante comme celle de l'Écu. Supports Deux Chevaux d'argent ferrés d'or bardés harnachés, et houssés à l'antique de Gueules, Or et Sable; — ou bien: — De Sinople à trois Vaches passantes d'or, et un guidon, ou Étendard Contourné de gueules croisé d'argent, le manche qui est d'or passant derrière la vache de la pointe. — Ce guidon ou Étendard est une concession d'Amédée VII. dit « le rouge » Comte de Savoie en mémoire qu'un Gentilhomme de cette famille lui rendit le premier hommage pour la Ville et la Viguerie de Sospello, Comté de Ventimille, et autres terres Vers l'an 1388.

pri figli, quali d'indi partiti si ricoverarono in Torino ».

« Une des principales branches de cette famille — si soggiunge nel citato manoscritto — est passée dans celle des Raynaud par le mariage de deux Soeurs, Dame Theodore, et Dame Françoise filles et heritières de Jean François Vachieri, et de Dame Catherine De Lorenzi, avec deux Gentilshommes de la maison De Raynaud, cousins, et du même nom de Jean Baptiste. C'est à dire la Dame Theodore avec Jean Baptiste De Raynaud Seigneur de Falicon, et

comperata da Napoleone Drago (1) ed i beni comperati dai Vachieri (2). Quindi gli lega — con altre cose di minor valore che si tralasciano, tra le quali ricorderò due tazze d'argento — una casa in Sospello ed un'altra alla Scarena; i redditi dei molini di Rocca Bigliera, e più di tremila fiorini in tanti crediti in Rocca Bigliera, a La Bolena, in Lantosca, in Clanzo, in Torre, in Leucia, in Rigaudo, in Robione, in Boglio, alla Scarena, in Aisone, in Sambuco, in Utelle, in Toetto, in Pierlas, compresi dugento fiorini dovuti da Onorato Pellegrini per residuo della dote della madre di *Nicolò*.

E forse questa parte, che ebbe Nicolò de Gubernatis giuniore del retaggio paterno, non raggiunse quella toccata agli altri suoi fratelli e fu di molto inferiore a quella pervenuta a Gaspare, che fu l'erede universale del padre.

l'autre Dame Françoise avec Jean Baptiste De Raynaud de Vaudemont frère du Rev. de Père Theophile de Raynaud si illustre dans ce siècle. — Cette branche est passée dans la Maison Tonduti par le mariage de Dame Françoise de Raynaud, fille de Jean François de Raynaud Capitaine en son vivant du Regiment de la Marine en Savoie, et de Dame Marie Camille De Gubernatis fille du Président Jerome Marcel De Gubernatis Comte de Bausson, et Résident à Rome depuis l'an 1686 pour S. A. R. le Duc de Savoie, et héritière de sa Maison avec Horace Tonduti fils ainé de François Flamine Tonduti de Peillon, Comte Palatin, des Seigneurs de Châteauneuf Second Président au Sénat de Nice depuis l'an 1693, et de Dame Catherine Alberti » (Arch. del conte Angelo De Gubernatis).

Dirò ancora che il Gio. Francesco Vachieri, padre della dama Francesca de Raynaud de Vaudemont, era figlio di Melchiorre di Domenico Vachieri, epperciò nipote ex fratre di Onorata de Gubernatis. La dama Francesca de Raynaud fu poi madre del capitano Gio. Francesco de Raynaud, che sposò M.ª Camilla de Gubernatis, dalla quale nacque Maria Francesca moglie del conte Orazio Tonduti. Questi ebbe un figlio, il conte Giuseppe Andrea, che sposò Maria Teresa del conte Francesco Antonio Caissotti di Robione, vicerè di Sardegna, e fu padre del conte Francesco Antonio Tonduti della Scarena, ministro del re Carlo Alberto.

<sup>(1)</sup> Leggo Drago, quantunque nel testamento sia scritto Drayni; perchè non solo la famiglia Drago era una delle antiche e nobili di Sospello, ma viveva appunto un Napoleone Drago in principio del secolo XVI°, ed era console di Sospello nel 1507 (S. Alberti, op. cit., p. 470).

<sup>(2) «.....</sup> blancariam ortum et canaperium acquisitos a Vaqueriis »
— « Blancaria, Officina coriaria, ubi aptantur et subiguntur coria .....
Canevaria [Canaperium] Ager, ubi canabis crescit » (Du Cange, Glossarium).

Ben dice, adunque, il cav. Girolamo Rossi che la cospicua fortuna di *Giovanni de Gubernati*s sarebbe stata bastante a fondare una signoria.

E, tali essendo le prime sicure notizie che abbiamo di questo illustre casato, non sarà per noi argomento di stupore il vederlo stringere alleanze colle primarie famiglie del contado di Nizza e delle vicine provincie, e salire in breve tempo a grande altezza.

Però, non tutti i numerosi discendenti di Giovanni de Gubernatis ebbero tanta ventura, sebbene tutti abbiano sempre gelosamente serbato l'avita nobiltà; e si può asserire che, tra di loro, vieppiù s'innalzarono quelli che in più nobili luoghi si recarono ad abitare, e cercarono in certa guisa più ampio e nobile teatro per le loro azioni.

Ho detto che Giovanni aveva dieci figliuoli. Si chiamavano essi Nicolò, Andreveta, Giovanni Francesco, Giovannetta, Antonio, Catoja, Claudio, Claudina, Gaspare ed Antorona. Ma un altro pure ne aveva nel 1507 per nome Onorato, di cui più non è menzione nel testamento paterno; per la qual cosa suppongo che fosse già morto nel 1539, senza aver lasciato discendenza. E credo che fossero tutti procreati dalla nobile Franceschetta Pellegrini, fatta soltanto eccezione per Gaspare e per Antorona, che mi sembrano nati da Giovannetta di Dionigi Paganini, seconda consorte di Giovanni de Gubernatis (1).

<sup>(1)</sup> Dal testamento di Giovanni si vede che la signora Franceschetta, sua prima moglie, era già morta nel 1539; e « dal libro delle Giudiziali riconoscenze ricevuto dal Commissario Ducale Pietro De Petra nell'anno 1549 si viene a chiaramente conoscere che egli (Giovanni), morta la Franceschetta, un'altra ne sposò in 2º Nozze, giacchè ivi per riconoscente vi è scritta Joanetta filia quondam Dionisii Paganini relicta Egregii Joannis De Gubernatis » (Cronaca della Famiglia cit.).

Nell'Estensorio del commissaro Pietro de Petra del 1549, n. 562, al fol. I retro si trova: « Recognitio Johannete filie quondam dyonisij paganini » e nell'atto si legge: « . . . . . Johannete Relicte dominj Johannis de gubernatis filie quondam Dyonisij Paganinj ». Riconosce di tenere in Bellet una terra gravata del servizio di XXXII soldi parvorum; e pare che tale terra fosse una volta « heredum spectabilis domini luquini de lasquaris ex comitibus Vingtimillie condomini brige ».

Invero, nel 1539, Nicolò, Antonio e Claudio più non vivevano nella casa paterna, dalla quale parmi probabile che fossero usciti allora quando il padre e ra passato a secondo matrimonio, e tutti e tre già avevano ricevuto dal genitore la loro parte sulla eredità di lui. E parimente in esso anno le figlie Andreveta, Giovannetta, Catoja e Claudina erano già state tutte onoratamente collocate: la prima era di già vedova del nobile Antonio de Maria notaio (1), la seconda era moglie del nobile Francesco Raiberti notaio di San Martino (2), la terza era moglie

In altro Estensorio del commissaro medesimo, dal 1549 al 1553, n. 563, al fol. XIII retro, trovasi ancora un atto di ricognizione fatto dalla stessa « Johanneta filia quondam dyonisij paganinj De bellet ».

<sup>(</sup>Arch. di Stato in Torino, sez. III).

<sup>(1)</sup> Il nob. Antonio de Maria era notaio. Fu egli che rogò l'istromento del 1º di febbraio 1526, con cui il barone Onorato Grimaldi diede a fitto a Giovanni De Gubernatis ed a Giovanni Tonduti il suo castello di Levenzo. « Et me Anthonio de Maria — vi si legge — niciensis diocesis publico apostolica Imperiali ac reginali auctoritatibus Notario qui in premissis omnibus una cum prenominatis testibus presens fui et de eis notam sumpsi lexi et publicavi».

<sup>(2) «</sup> All'Andriveta fu sin dai 14 Gennajo 1504. dichiarato qual dote aver si dovesse al suo maritaggio, ma non s'è ancor saputo se questo realmente seguisse: Bensì nel 1507. quello s'effettuò della Gioanetta sua sorella coll'Egregio Francesco Rayberti di S. Martino — Instrum. dei 14 Gennajo 1504 fatto in S' Martino dallo stesso Not.º [Gio. Francesco] Pellegrini — Instrum. del 22 Agosto 1507. fatto in S' Martino dallo stesso Not.º Pellegrini » (Cronaca della Famiglia cit.).

Le copie di questi due istromenti, menzionati nella cronaca della Famiglia, si conservano nell'archivio del conte Angelo De Gubernatis, ricavate da quelle autentiche le quali stanno presso i nobili De Gubernatis di Girgenti.

<sup>1504 — «</sup> Ratificatio pro egregio Joanne De Gubernatis . . . . . . personaliter constituta honesta et Nobilis Juvenis Andrivetta filia egregii Domini Johannis De Gubernatis de Sancto Martino Niciensis Diocesis, jurans se esse majorem annorum duodecim, minorem vero viginti quinque, gratis et sponte, non coacta, aut seducta, pro se et suis stipulanti (?) et recipienti (?), finem, transactionem, refutationem ac quitationem, ac pactum de ulterius nil petendo de bonis et hereditate ejusdem Egregii Johannis De Gubernatis ac Francisquettæ Pellegrinii quondam Egregii Juliani hujusdem loci Sospitelli ejus matris (facit?) . . . . . ».

<sup>1507 — «</sup> Pro Egregio domino Joanne De Gubernatis. Ratificatio Domina Joaneta ejus filia ac uxoris egregii Francisci Raiberti . . . . . . Cum inter Egregium Dominum Franciscum Rayberti Notarium de Sancto Martino Niciensis Dioecesis ex una, et honestam Juvenem Dominum Johannetam Filiam Egregii et Honorabilis Domini Johannis De Gubernatis, de dicto loco parte ex alia fuerit contractum Matrimonium et pro oneribus ejusdem supportandis

dell'egregio Andrea Moyssini (1), e la quarta dell'egregio Giovanni Battista, figlio dell'egregio Lodovico Richelmi della Pigna (2).

prædictus Dominus De Gubernatis Pater et legitimus Administrator dictæ Dominæ Johannetæ in dotem et pro dote ipsius constituerit et assignaverit dicto Domino Rajberti ejus Genero florenos sexcentos parvorum monetæ Niciensis . . . . . . . personaliter constituta præfata Johanneta filia dicti egregii Domini Johannis De Gubernatis, Uxorque dicti egregii Domini Francisci Rayberti, jurans se esse maiorem annorum duodecim, minorem vero viginti quinque . . . . . . . . fecit præfato Domino Johanni De Gubernatis eius Patri ibidem præsenti, nec non Dominis Nicolao, Honorato et Anthorono eius Fratribus filiis eiusdem licet absentibus, dicto Domino Johanne, ac me Notario pro eisdem stipulantibus et recipientibus ac etiam pro Hæredibus ipsius, fecit refutationem, transationem et pactum de ulterius nil petendo, de omni jure et actione, et omni eo quod ad eam spectat et pertinet, aut spectare aut pertinere poterat, seu poterit in futurum in bonis, et Haereditate dicti Johannis ejus Patris, aut Francisquetæ Pellegrinii ejus Matris nomine et occasione successionis ab intestato, vel ex testamento aut hæreditatis, aut occasione legitimæ, falcidiæ, seu Trebellianicæ ad se spectantis et pertinentis in bonis Paternis, vel Maternis . . . . . ».

(1) In alcuni alberi genealogici della Famiglia lo sposo di Catoya de Gubernatis è detto nobile Andrea Moyssini, notaio. — Da un istromento del 16 di febbraio del 1542, intitolato Quittantia cum recognitione pro Egregio Domino Johanne Degubernatis, il quale si trova nel foglio 76 retro del protocollo del notaio Francesco Raiberti di San Martino, appare che Giovanni de Gubernatis, nell'occasione del matrimonio della nipote sua Giovannetta, figlia di Andrea Moyssini, le aveva fatto un aumento dotale di 100 fiorini, e che ne pago 50 in esso giorno, 16 febbraio 1542, per mano dell'egregio Claudio Degubernatis all'egregio Claudino Raiberti (?) marito di Giovannetta. L'istromento fu rogato in San Martino, nella casa del signor Giovanni de Gubernatis.

Filippo Mojsino nel 1567 fece nelle mani del commissario Giuglaris il consegnamento di beni enfiteutici situati nel territorio di Roccabigliera, pei quali si pagava annualmente un canone, o fitto, al duca di Savoia. « 1567. 26 agosto — Fillippo Mojsino — Giuglaris 1567. 10 190, fol. 321 — Per beni Enfiteo. verso il Sourano sottoposti a fitti » (Arch. di Stato in Torino, sez. III; Indici de' Feudi: Roccabigliera).

(2) Con istromento ricevuto dal notaio Francesco Raiberti il 17 di gennaio del 1541 nel luogo della Pigna, in casa dell'egregio Lodovico Richelmi, questi, siccome padre e legittimo amministratore del figliuolo suo Giovanni Battista, confessò di aver ricevuto dall'egregio signor Giovanni Degubernatis di San Martino, per mano dell'egregio Nicolò figliuolo di lui, 100 fiorini per compimento della dote di 900 fiorini costituita alla onesta Glaudina, moglie di esso egregio Giovambattista Richelmi.

Nel 1563 e nel 1572 fu giudice di Sospello Bartolomeo Richelmi « decorato indi della Senatoria Porpora. Discende da questo il vivente (nel 1728) Conte e Presidente Richelmi » (S. Alberti, op. cit., p. 523).

Per contro, in tale tempo, erano ancora in età pupillare e vivevano col padre, Gaspare, che fu il beniamino e l'erede universale di lui, ed Antorona, che abbiamo veduto dotata signorilmente, della quale sarebbe stato pure erede il solo Gaspare, nel caso in cui ella fosse morta nubile, o senza eredi legittimamente nati da lei.

Di Giovan Francesco mi è occorso più sopra di far parola per incidenza, e ben poco ho a dire di Antonio e di Claudio.

Antonio fu tesoriere della vicaria di Sospello (1). Claudio nel 1544 era ufficiale del presidio del castello di Nizza (2), e fu capitano. Nell'agosto del 1550 riconobbe di tenere in enfiteusi perpetua dal duca di Savoia una piccola piazza feudale in San Martino, la quale era già stata posseduta dall'avolo suo Nicolò de Gubernatis (3). Dalla nobile madonna Luisetta Vac-

<sup>(1)</sup> Con istromento del 3 agosto 1559, ricevuto dal notaio Lodovico De Cerro ed al quale fu testimonio il nobile Claudio De Gubernatis, l'egregio Antonio De Gubernatis, tesoriere di Sospello, del contado di Ventimiglia e della Valle di Lantosca, nominò suo procuratore il notaio Pietro Riccio (Arch. del conte Angelo De Gubernatis). — V. la nota a piè della pag. di n. 675. — Parmi che possa essere figlio del tesoriere Antonio quel Richelmo de Gubernatis, che si vede secondo console di Sospello nel 1541 (Alberti, Historia della città di Sospello, p. 465 e segg.).

<sup>(2)</sup> Alberti, op. cit., p. 371.

<sup>(3) «</sup> Recognitio nobilis glaudi degubernatis de sancto martino. — Anno inditione et die quibus supra (millesimo quingentesimo quinquagesimo inditione octava et die tercia mensis augusti) Constitutus personaliter nobilis glaudius degubernatis qui sciens gratis etc. tenere confitetur in emphiteosim perpetuam ut supra de bonis ultimo recognitis per egregium johannem degubernatis eius patrem filium quondam nycolay degubernatis in manibus egregii viri jacobi deporta notarii publici et huiusmodi extentarum per tunc comissarii et pridem in manibus egregii viri nunc condam petri nytardi per supra dictum nycolaum degubernatis eius avum paternum — Videlicet unam platheam olim casalem sitam in sancto martino iuxta domum ludovici filii quondam guilhoni richaudi a parte superiori cemeterium (?) ecclesie a parte desuper et carreriam publicam a parte inferiori unacum suis aliis confinibus — pro quaquidem debere confitetur idem confitens de servitio annuali ac perpetuo anno quolibet

chieri, sua consorte (1), ebbe due figliuole: Giaumona, o Giacoba, la quale sposò Antonio di Amedeo Ricci, notaio e console di Sospello nel 1574 e nel 1587; e Giovanna, che tolse a marito il capitano Paolo Rochione di Nizza (2).

termino predicto in quibus supra manibus clavarii ducalis videlicet unum solidum parvorum unacum laude trezeno jureque prellationis preceteris de novo retinendum ut supra cum astrictione. - Promittens etc. Renuntians etc. actum ubi supra proxime presentibus quibus supra proxime etc. testibus ad premissa vocatis et rogatis. protestans etc. » (Archivio di Stato in Torino, sez. III; Minutario del Commissaro de Petra 1550-1551, fol. 36 in 41).

(1) " Riconoscenza di madona luisetta R.ta dil fu m. Claudio degubernatis -Al nome di n.ro sig. gesu xpo amen L'Anno di sua nativita mille cinquento sessanta sette della decima Inditione con esso anno tolta et alli vintiuno del mese d'aprile a tutti sia manifesto che à requisitione et auanti di me Clemente giuglaris not.º comiss.º et general riceuidor delle estentioni duccali di sauoya per S. A.za nella Città et Contado di nizza personalm.te Constitutta la note madona luisetta uacchiera R.ta dil fu m. Claudio de gubernatis di s.to martino di sua gratta et libera uolonta perse et li suoi heredi et successori ha confessato et Come si fusse in giudicio auanti suo giudice Competente a questo atto far specialmente euocatta ha publicamente ricconosciuto tener uoler tener et posseder In emphiteosim perpetuam et sotto il maggior et diretto dominio del Serenissimo Sig.º ducca di sauoja Signor n.ro et de suoj Inclittissimi heredi et successorj me gia detto not.º et Comissario p.nte et stipulante Cioè una casa quale essa riconossente ha acquistato d'Antonio Mourando et per esso mourando acquistata dal nobile m. melchione vacchiero situatta al Cartiero della Colla in Sospello Confinata a leuante con un carrorolo et a ponente parte con la casa di m. fran.co vacchiero à mezo giorno con la Casa di bertolomeo ferrero et con la Carrera pu.ca et altri suoj confini più uerj Al seruitio annuo et perpetuo d'uno staro d'Auena ad rasum pagabile ogni anno per In perpetuum alla festa di natale di nro signor gesu xpo à S. A.za nelle mani del suo Chiauario della uiccaria di sospello Con prestatione dil laudimio et trezeno In ogni allienatione o translatione di dominio che si facesse della suddetta casa . . . . . . . ». A piè dell'istromento sta scritto: « Serue Vno staro d'Auena raso » (Arch. di Stato pred.; Consegnamenti della Communità di Sospello, et Particolari enfiteoti di detto Luogo dell'anno 1567. riceuuti dal Commissaro Juglaris. nº 193, fol. 255 retro).

(2) Doveva essere veramente ragguardevole l'eredità del capitano Claudio de Gubernatis; poichè dalla transazione seguita il 27 di agosto del 1573, per istromento ricevuto dal notaio Giovanni Imberto, tra Jacoba (ossia Giaumona) de Gubernatis e Claudio de Gubernatis del q. Nicolò di Sospello, ch'era stato tutore di lei, consta che, per il maneggio delle sostanze di Jacoba, il tutore Claudio dovette riconoscersi suo debitore della cospicua somma di seimila

scudi d'oro.

Pare che Antonio Ricci, marito di Jacoba de Gubernatis, fosse signore di Sotornone. Abitava egli di quando in quando a Nizza, dove risiedeva Giovanna de Gubernatis sua cognata, moglie del capitano Paolo Rochione, e dove Gaspare continuò a vivere a San Martino nella casa paterna, e la discendenza di lui fu quella che in onoratissimo stato colà si mantenne sin quasi alla fine del secolo passato (1). Gli sopravvissero infatti quattro figli, ai quali egli aveva imposto i nomi di Nicolò, Giovanni, Claudio e Lodovico.

Il primo abbracciò il sacerdozio; nel 1592 era commendatore della Madonna della Grazia sul colle delle Finestre, presso San Martino (2), e viveva ancora nel 1637.

Giovanni Ricci, suo figlio, sposò Luigia di Orazio di Lodovico di Claudio Capello. Luisetta, pur figlia di esso Antonio Ricci, sposò l'avvocato Antonio De Bartolomeis, auditore di S. A. R., la cui figlia ed unica erede Camilla De Bartolomeis andò a marito col conte e senatore Gio. Battista Blancardi di Cigala. Maria Maddalena poi, altra figliuola dello stesso Antonio Ricci, ebbe a marito nel 1595 il capitano Gio. Battista de Gubernatis, figliuolo del tutore di Giaumona (Notizie date dal conte Caissotti di Robione al conte Angelo De Gubernatis).

I De Bartolomeis erano stati investiti dal duca di Savoia di una torre in Sospello, in feudo nobile, come appare dal consegnamento fatto il 6 di settembre del 1550 dal nobile Francesco del q. Lodovico de Bartolomeis (Archivio di Stato in Torino, sez. III; Protocolli del Commissaro De Petra 1550-1551, fol. 152 in 154). - Veramente in quest'atto si legge: « Constitutus personaliter nobilis franciscus filius quondam nobilis ludovici Degubernatis», e per questa ragione negli Indici de' Feudi dell'Archivio di Stato, al feudo di Sospello, sta scritto che nel giorno 6 di settembre del 1550 « Francesco fù Lud.co de Gubernatis » fece atto di consegnamento nelle mani del commissario ducale De Petra « Per beni enfiteutici verso il Sourano ». Ma, per quanto la cosa possa sembrare strana, è certissimo che soltanto per distrazione di mente il notaio rogante scrisse Degubernatis invece di Debartolomeis. Difatti l'istromento è intitolato: « Recognitio nobilis francisci de bartolomeis filij quondam nobilis ludovici »; uno dei beni tenuti in perpetua enfiteusi dal nobile Francesco riconoscente è descritto « iuxta viam desuper terram nobilis clementi debartolomeis eius fratris »; e subito dopo quest'atto di ricognizione ne viene un altro di esso nobile Clemente, in cui di nuovo egli è detto figliuolo del quondam nobile Lodovico De Bartolomeis. Tuttavia perchè non mi potesse rimanere il più piccolo dubbio che si trattasse di un De, Gubernatis, osservai le posteriori ricognizioni e nei protocolli del commissario Giuglaris del 1567, al 21 di aprile, trovai i consegnamenti fatti per i medesimi beni feudali ed enfiteutici dagli stessi nobili fratelli Francesco e Clemente, figliuoli del quondam nob. Lodovico de Bartolomeis e non de Gubernatis (Arch. pred.; Commissaro Giuglaris 1567, nº 193, fol. 250 in 257).

<sup>(1)</sup> Secondo la Cronaca della Famiglia sarebbesi mantenuta in San Martino la discendenza di Claudio, e al dire del cavaliere Rossi (op. cit., p. 8) quella di Antonio.

<sup>(2) «</sup> A 10 chilometri da San Martino, sul Monte detto delle Finestre, esiste

Il secondo, addì 23 del mese di dicembre del 1575, fece il consegnamento della piazzetta che egli ed i suoi fratelli avevano davanti alla casa loro in San Martino, della quale spettava il supremo dominio al duca di Savoia (1). Nel 1600 aveva col fratello Nicolò la precettoria della B. V. delle Finestre (2). L'8 di marzo del 1604 comprò dall'avvocato Giovanni Raiberto il maggior dominio diretto, la signoria, i laudemii, i trezeni, i censi, i fitti, i servizi, le ragioni ed i diritti feudali che aveva « dalle persone a lui emphiteotiche nel luogo di S. Martino di

un santuario intitolato alla Madonna della Grazia fondato dai Templari......... ed eretto in commenda. Tra i Commendatori fu nel 1592 un Niccolò De Gubernatis, nel 1642 un Fabio De Gubernatis » (Notizia data dal cav. Lazzaro Raiberti al conte Angelo De Gubernatis).

<sup>«</sup> La commune de Saint-Martin (appena avvenuta la soppressione dei Tempieri) prit possession des biens de l'ordre, la commanderie dont était investi le curé de Saint-Martin, sous le titre de Praeceptor. Santa Maria des Fenestres fut mise sous la juridiction de l'évêque de Nice, et le titre de Praeceptor donné à une dignité canonicale du chapître de la cathédrale.......

<sup>«</sup> Le roi Robert, à son passage à Saint-Martin avec la reine Sancia, au printemps de 1309, s'arrêta deux jours, confirma les priviléges concédés par le roi Charles aux députés de Saint-Martin, à Rome en 1275...... confirma la possession à la commune du sanctuaire de Fenestres, et de tous les biens des Templiers » (L. Raiberti, Guide de Saint-Martin-Lantosque, pag. 182 e 183).

<sup>(1) «</sup> Constitutto personalmente il Nob. m. Giohane de gubernatis del fu Nob. gaspare di S. martino di soa gratta et libera uolontà p. se et suoi heredi et successorij et tanto a nome suo proprio che di Claudio et Luisio suoi fratelli figliolli et heredi del susdetto fu Nob. gaspare . . . . . . a reconosciuto . . . . . . et confessato tener voler tener et posseder in enfiteosim perpetuam sotto il maggior diretto dominio del ser. mo Sig. il Sig. Em. filiberto per iddio gratia duca di Sauoia Principe di piemonte Conte de nissa.... vno luocho vacuo avantj la casa loro situatta in San martino alla strada di dissotto la gleissa qual luogo serve p. piacetta altra uolta recognito p. casale . . . . . Et qual luogo vacuo altra volta casale il detto Nob. reconoscente al nome suo et susdetto a promesso megliorar et edifficar nò quello vender o transferir in mani dalla legge possibile et in caso d'allienation a persone permesse significarlo alli agenti di detta Sò All. 2a . . . . . . . . . (Arch. di Stato in Torino, sez. IIIa, protocolli del commissario Giuglaris 1576 in 1584, no 194, fol. 52).

<sup>(2) «</sup> Io rinvenni i Degubernatis a Nizza coll'Ill.mo Nicolao Degubernatis nicaeensis e suo fratello Giovanni, che a di 17 agosto 1600 avevano la precettoria della B. V. de Favellis in San Martino di Nizza [Not. Fabio 1600, fol. 8 559] » (A. Bertolotti, Artisti subalpini in Roma nei secoli XV, XVI e XVII; Mantova 1884, p. 185).

Lantosca » e di Venassone, e ne fu investito dal Duca, il 5 di dicembre del 1605 (1).

<sup>(1) «</sup> Riconoscenza dil nob. Giovannetto Gubernetis (sic) dil luogo di S. Martino - Al nome di nro Sig.re Giesu xpo amen l'anno dalla sua nattà Mille seicento sei, l'inditione quarta, li vinti dil mese di Ginaro Per il pnte publico Instro ad ogniuno sia manifesto che ad istanza modo et forma che di sopra Constituto personalmente alla p.nza di me not.º et com.º et testimonij sott.ti Il Nob. S. Gioannetto Gubernatis dil luogo di San Martino Il quale interpellato et richiesto da me Com.º di far fede sotto qual titolo tenga et possieda nel luogo di San Martino li servitij feudeli (sic) che possedeva il S.º Gio. Raiberti dottor di leggi ultimamente et che altre volte furono recogniti dal fu nob. Antonio Plente nelle mani dil Com.º S.r Pietro de Petra de l'anno 1553. li quindeci dil mese di Settembre come al suo estensorio folio 93. 94 et segg. et di far fede della Inuestitura che di essi ne hà raportato dalla Ecc.ma Camera, Ha presentato d.º Gubernatis l'orig.¹e dell'Instr.º d'aquisitione che ha fatto delli detti seruitij et censi feudali dal Sig.r Raiberti dottor di leggi, ricevuto d.º Instr.º per m. Ludovico Rayberti not.º fig.¹º di m.r Pietr'Antonio del detto luogho di san Martino sotto li otto di marzo mille sei cento quattro, Più ha presentato l'orig.1e della Investitura per lui ottenuta di detti censi et servitij feudali dalla Ecc. ma Camera ducale debitamente sigillate (sic) et sott. te Pelerino data nella Città di Turino li cinque di dicembre prossime passato qual ha domandato esser inserita nella p.nte recognizione acciò del suo tenor appaia perpetual. te . . . . . . . Et per ciò Il prefatto nob. Gioanni Gubernatis riconoscente di suoa grata et libera volontà p. se suoi heredi et successori, si come si fuosse in giudicio auanti suo Giudice competente p. far l'atto infr.º specialmente euocato, Ha confessato riconosciuto et publicamente rivellato, esser voler et douer essere homo liggio nobile vassallo liggio et fedele suddito del ser. mo Sig. il S. Carlo Emanuel per gratia di Dio Duca di Sauoia Principe di Piemonte Conte di Nizza invictissimo Sig. et principe n.ro Invictissimo, et delli Ser.mi suoi heredi et Successori, me Com.º pers.te stipulante et accettante . . . . . tener, voler et dover tener in feudo nob. liggio antico auito et paterno, et sotto l'homag.º et fedeltà ligia et nobile li servitii et censi infr.ti situati nel luogo et terr.º di San Martino et Venassone per esso aquistati dal sudetto S.r Raiberti come per l'Instro sopra desig. to appare per il pretio di fiorini settecento trentadoi grossi sei moneta di Nizza p. qual somma ha fatto fede d'hauer pagato il trezeno nelle mani del S.º Thesoriero gn.ale Coardo fiorini cento vinti tre grossi sette et un quarto moneta di piemonte, come p. polizza di detto Sig.º Thes.ºo appare quale è al fondo dela p.nte ricog.º Copiata. Et Primo Il maggior diretto dominio et signoria ragioni di laud.º et trezeno et ragioni di prelatione di poter ritener p. cinq. soldi manco, et col servitio annuo et perpetuo di denari sette di doi terzi di reforzato che fa m.º Pietro Plenti fu Honorato sopra una sua Casa crotta et fenera qual e dentro la Casa grande . . . . . . [Segue per circa 36 pagine una lunghissima enumerazione di servizi] » (Archivio di Stato in Torino, sez. III: « Estensorio nobilium del Contado di Nizza per me Pietro Ant.º Bonfiglio Commissaro delle Recognizioni Ducali di S. A. Ser.ma nel d.º Contado » o « Minutaro delli Consignamenti riceuuti dal Commissaro Buonfiglio nel Contado di Nizza, 1618 in 1627-1606 » fol. 134 retro).

Il terzo fu capitano; ereditò dal fratello *Giovanni* le ragioni feudali che questi aveva in San Martino, e le trasmise al figlio suo capitano *Giovanni* (1), che a sua volta le tramandò ai pro-

« Reconoscenza p. li heredi del fu Sig.r Gioanni Gubernatis di S.to Martino. — Detto giorno (28 di settembre del 1637) il Cap.º Gioanni Gubernatis fig. lo del fu Cap.º Claudio del p.nte luogo di s.to Martino tanto à nome suo proprio che del Molto R. do Sig. r comandatore Nicolao Gubernatis et della Sig. ra Bartomai. fig. la dil fu Sig. Lud. co Gubernatis tutti heredi col benefitio legale dil fu Sig. Gioanni Gubernatis . . . . . . ha reconosciuto tener un loco vacuo avanti la casa di d. ti heredi posta nel d.º luogo di S. to Martino et nella strada sotto la chiesa che serve per piassetta altra volta recognito per il d.º fu m.º Lud.ºº Gubernatis tanto à nome suo proprio che de' suoi fratelli heredi dil fu m. Gaspar Gubernatis nelle mani del gia d.º Comis. Bonfiglio li diece otto decembre 1590 . . . . . . al servitio annuo et perpetuo di denari sei et tre setteni d'oro che prima era d'un soldo parvorum come nelle sopradesignate reconoscenze pagabile a d.º S. A. in mani del suo Chiavario di Sospello..... annualmente et perpetualmente in ogni festa di s. to Michele con prestatio di laudemio trezeno et di prelatione . . . . . . » (Arch. pred.; Comiss.º Gio. Antonio Auda, Consignam. ti dell'anno 1637, fol. 46).

« Reconoscenza per il S.\* Cap.º Gioanni Gubernatis dil fu S.\* Claudio di s.¹º Martino. — L'Anno e giorno sud.¹¹ (5 di settembre 1646) il sud.º S.\* Gioanni Gubernatis ha reconosciuto tener un loco vacuo avanti la casa di esso sig.⁺ reconoscente posta nel d.º luogo di s.¹º Martino e nella strada sotto la Chiesa dal medemo reconoscente a nome suo che delli altri heredi dil fu S.\* Gio. Gubernatis altra volta recognita nelle mani dil fu S.\* Gio. Antonio Auda mio antecessore e padre li vinti otto 7bre 1637 come al suo brogliardo a fol: 46 ad esso reconoscente pervenuto per successione del d.º fu S.\* Gio. Gubernatis suo Zio . . . . . » (Arch. pred.; Commissaro Pietro Auda per le Terre del Contado di Nizza, 1644 in 1657, fol. 67 retro).

<sup>(1) &</sup>quot; Riconoscenza delli Nob. Gioanni di fu Sig." Claudio et Barth. ea Gubernatis di fu ludovico et altri heredi di fu S.r Gioanni Gubernatis di S.to Martino. - L'anno 1632 et alli 13. Maggio Notum etc. che ad instanza etc. Constituito personal.te Il nob. Gaspare Raiberti di S. Lud.co Procur.e spetial.te deputato dalli nob. Gioanni fu Cap.º Claudio, et Barth.ca Gubernatis di fù ludovico et altri heredi col benefitio legale del fu S.r Gioanni Gubernatis di Santo Martino come di soa procura appare per test. li ricevute dal Nod.º Gio. batt.ª Giudice li sette del corr.te a mè real.te presentate Il quale in virtù dell'accett.ne come sopra detta liberamente à nome di d.i heredi per quali de ratto etc. et di far rattificare. Ha riconosciuto Il Ser. mo Sig. r Vittorio Amedeo Duca di Savoia Principe di Piemonte Conte di Nizza etc. . . . . . Et che d.i heredi tengono tener vogliono et devono tener in feudo nobile, liggio, antico, avito et paterno et sotto homaggio et fedeltà nobile et ligia li seruitij et cenzi infr. i situati nelli luoghi di Santo Martino et Venassone . . . . . . . [La lunghissima enumerazione di tali servizi e censi occupa ventiquattro pagine di quest'atto di ricognizione] (Archivio di Stato in Torino, sez. III; Minutaro delli Consignamenti riceuuti dal Commissaro Buonfiglio nel Contado di Nizza, 1618 in 1627, fol. 52).

prii figliuoli, capitani *Nicolò* e *Claudio* (1), i quali ne furono investiti dal duca di Savoia, il 15 di novembre del 1678 (2). Questo capitano *Claudio* colla nipote *Camilla* (3), figliuola del capitano *Nicolò* e moglie di *Gio*. *Paolo Dobis* (4), fece ancora

« 1678. 15 9mbre — Nicolao, e Claudio Fr.elli Gubernatis — Volume Inves. 1678 O, fol. 127 — Inves. 1678 del Maggior diretto dominio, Signoria, e ragioni etc. » (Arch. pred., Indici de' Feudi, l. cit.).

Pietro Dobis, notaio a San Martino, era già morto nel 1400 (V. istr. 4 agosto di tale anno nella nota 3<sup>a</sup> a piè della pag. di n. 671); Antonio Dobis era sindaco nel 1473 (V. nella pag. 666 la nota 2<sup>a</sup>).

<sup>(1)</sup> Pare che i capitani Nicolò e Claudio avessero un fratello chiamato per nome Gio. Battista. — « 1680, 10 maggio, Pietro Antonio Raiberti fu Gaspare compra da Gio. Battista de Gubernatis fu Capitano Giovanni terra in Antella » (Notizia data dal cav. Lazzaro Raiberti al conte Angelo De Gubernatis).

<sup>(2) «</sup> Invest.<sup>ra</sup> 15. 9bre 1678 a fav.° delli Cap.<sup>ni</sup> Nicolao et Claudio Frat.<sup>1i</sup> Gubernatis del maggior dominio diretto ancora, Signoria, Laudemij, Trezeni, Censi, Fitti, ragioni, et altre dipend.º, quali hanno dalle persone à Luoro emphiteotiche nel Luogo di S. Martino, et altrove, et sì, e come meglio è stato invest.ºº il fu Gio. Gubernatis li 15. Xbre 1605. à cui spettavano d.º ragioni, et dopo esso al fu Claudio suo frat.<sup>1lo</sup>, indi al fu Gio: fig.<sup>1o</sup> di questo, con obligo, che essi investiti siano tenuti di consegnar tutte d.º ragioni particolarmente, et distintamente nelle mani del Com.<sup>ro</sup> delle recognit.<sup>ni</sup> nel Contado di Nizza, et mandar alla Camera, fra due mesi prossimi Copia autentica, et nelle mani del Consegl.<sup>re</sup> et Segretaro Aijmo d'haver consegn.<sup>te</sup>; alla pena della privat.º del Comodo della p.nte Invest.<sup>ra</sup> » (Arch. di Stato in Torino, sez. III, Indici Investiture del David, art. 1079 dell'invent.º genle, paragr. 2, fol. 138).

<sup>(3)</sup> É probabile che fosse fratello di Camilla un Claudio de Gubernatis, il quale era canonico nel 1715. — « 1715, 27 Maggio, Don Gio. Pietro Fabri compra da Pietro Martino un prato regione has (?) Roghieras che confina da levante Giuseppe Plenti, da mezzogiorno il compratore, da ponente Canonico Claudio de Gubernatis » (Notizia data dal cav. Lazzaro Raiberti al conte Angelo De Gubernatis).

<sup>(4) «</sup> Le comte de Savoie, dit le comte Rouge, avec une suite brillante et une nombreuse cavalerie, passa le col des Fenestres et arriva à Saint-Martin le soir du 22, reçu par la population accourue en masse à sa rencontre...... prêta serment au conseil, au peuple, aux syndics et bailli de ne jamais aliéner la dite ville, ni jamais l'inféoder à qui que ce fût, et d'en conserver tous les priviléges. Les syndics et le peuple jurèrent hommage et fidélité au nouveau souverain de leur choix. De ce double serment, un acte fut dressé à la maison Dobis, Bailli de la ville, et signé par le duc et sa suite, par le bailli, les syndics et les 32 conseillers représentant la ville. Le comte Amédée partit le même jour, 23 septembre (1388)..... Le comte Vita de Blois, puissant seigneur, fit sa soumission entre les mains du comte Grimaldi, nommé lieutenant du comte de Savoie, et l'acte fut dressé à Saint-Martin, le 3 novembre 1388, dans la maison de Falque Dobis, bailli de la ville » (Lazare Raiberti, Guide de Saint-Martin-Lantosque, pag. 87 e 88).

nel giorno 20 di novembre del 1715 il consegnamento delle dette ragioni feudali. Ed, infine, essa Camilla de Gubernatis, il 21 di maggio del 1737, diede procura a suo cugino Giovanni Maria Raiberti, perchè chiedesse al re Carlo Emanuele III l'investitura delle ragioni feudali che essa aveva in San Martino, e prestasse alla Maestà Sua il giuramento di fedeltà; la quale investitura le fu difatti conceduta il primo del seguente mese di giugno (1).

Il quarto figlio poi di Gaspare, che si chiamava Lodovico, il 18 del mese di dicembre del 1590, pure con atto di consegnamento, per sè e per i suoi fratelli, riconobbe di tenere in enfiteusi dal duca di Savoia la piazzetta davanti alla loro casa in San Martino (2). Era già morto nel 1632, nel quale anno, addi

<sup>(1) « 1737. 21</sup> maggio — Camilla Gubernatis — Reg. o Inv. o 1737, Vol. 2. o n. o 126, fol. 44: — Procura dalla med. o fatta in capo di Gio. M. o Raiberti suo Cugino p. ottener L'inves. o e prestare a S. M. il giur. o di fedeltà p. una sua porzione di Laudemij, terzeni, censi, fitti, servizij, caducità, rag. di prelazione che hà, e possede per indivisi col detto Gio. M. o Raiberti dalli particolari d'esso Luogo di S. Martino o.

<sup>« 1737.</sup> p.mºº giugno — Gioanni M.ª Raiberti tanto à nome prop.º che come Pro.ºº di Camilla Gubernatis — Reg.ºº Inv.ºº 1737, Vol.º 2.º, nº 126, fol. 39 — Inv.ºª concessali da S. M. il Re Carlo Emanuele del maggior dominio, e Signoria, Laudemij, terzeni, censi, fitti, servizij, caducità, rag.ni di prelazione, e di tutte le altre rag.ni et azioni, che Li spettano soura le persone, à loro emfiteotiche in esso Luogo di S. Martino, mettà p. cad.º in enfiteusi p.petua per Loro, Loro eredi, e successori » (Arch. di Stato pred., Indici de' Feudi, l. cit.).

Dalla investitura si scorge che Gio. Maria Raiberti aveva comperato le ragioni feudali che erano pervenute alla nobile Claudina de Gubernatis, figlia ed erede universale del capitano Claudio. Questi, oltre a Claudina, aveva auuto un figlio, Gio. Onorato, il quale era nel 1715 « uno de Signori Cauallieri legieri della servitù di Monsig.º Vice Legato d'Auig.º » (V. « Riconoscenza SS.º Capitano Claudio, et Camilla Zio et nipote De Gubernatis di San' Martino » del 20 di novembre 1715).

<sup>(2) «.....</sup> personalmente constituto m.º Ludovico Gubernatis, Il quale liberamente tanto al suo proprio nome che delli altri suoi fra.lli heredi del fu m.º Gaspare Gubernatis absenti per li quali promette de rato, et fa causa propria; Ha reconosciuto che lui, et li predetti suoi fra.lli tengono et possedono pro indiviso sotto il maggior diretto dominio di Sua Alt.ª seren.<sup>ma</sup> ...... Vno luogo uacuo avanti luoro Casa posta in S.º Martino alla strada sotto la Chiesa qual luoro serve per piazzeta ..... al seruitio annuo di un soldo paruorum .....» (Archivio di Stato pred.).

13 maggio, Bartomenetta (Bartolomea) sua figlia, col cugino Giovanni e con altri coeredi dello zio Giovanni (1), fece nelle mani del commissario ducale per il contado di Nizza il consegnamento dei servizi e censi, che essi tenevano in feudo nobile, ligio, antico, avito e paterno in San Martino ed in Venassone (2). Un altro consegnamento per la piazzetta feudale di San Martino fu pure fatto da Bartomenetta cogli altri suoi congiunti, il 28 di settembre del 1637 (3). Sino dal 1634 essa aveva per marito il nobile Gaspare di Lodovico Raiberti di San Martino (4), avolo probabilmente di quel Giovanni Maria Raiberti, cugino e procuratore di Camilla de Gubernatis, che con lei fu investito da Carlo Emanuele III di ragioni feudali in San Martino (5).

Torniamo indietro di due secoli, per parlare di Nicolò, fratello primogenito di Gaspare e figliuolo primogenito del nobile Giovanni de Gubernatis di San Martino.

Nell'anno 1530 era stato emancipato (6), e circa quel tempo,

<sup>(1)</sup> Il molto reverendo Sig. Nicolao Gubernatis, fratello del fu Signor Giovanni fu Gaspare, il Sig. Gioanni Gubernatis figlio del fu Capitano Claudio e la Sig. Barthomeiretta figliuola del fu Ludovico Gubernatis, di San Martino « heredi col beneficio della legge ed inventaro di detto fu Sig. Giovanni Gubernatis » il 20 dicembre del 1633, per istromento ricevuto dal notaio Gio. Battista Giuge, vendettero un prato ed una casa in San Martino al nobile Pietro Fabri del q. nob. Antonio, pur esso di San Martino, per il prezzo di 600 scudi d'oro; trecento dei quali furono poi pagati dal Fabri, in Nizza, ai signori Lodovico e Giovanni Battista fratelli Barralis, creditori del defunto Giovanni de Gubernatis (Copia non autentica di istr. 23 marzo 1634, nell'Arch. del conte Angelo De Gubernatis).

<sup>(2)</sup> V. la nota 1ª a piè della pag. di n. 691.

<sup>(3)</sup> V. la nota cit.

<sup>(4) « 1636, 26</sup> febbrajo, Giovanni de Gubernatis fu Capitano Claudio e Gaspare Raiberti di Lodovico Notajo comprano da Honorato Boccione un prato a Roghieras per Lire 155 confinante di sopra e mezzo giorno Gio. Francesco Plenti, di sotto Pietro Fabri, settentrione eredi di Gio. Battista Gubernatis. — 1679, 15 febbraio, Pietro Antonio Raiberti fu Gaspare compra dal signor Gio. Battista De Gubernatis un orto al Ghà per L. 34 » (Notizie date dal cav. Lazzaro Raiberti al conte Angelo De Gubernatis). — V. la nota 2ª a piè della pagina di n. 684.

<sup>(5)</sup> V. la nota 1ª a piè della pag. di n. 693.

<sup>(6) «</sup> Alli 11 Novembre 1530 fu dal *Giovanni* suo genitore giudizialmente emancipato. — Atto fatto avanti al Giudice della Curia Ducale di Sospello alli 11 Novembre 1530 ricevuto e scritto dal Notajo Giovanni Martini del luogo di Sospello » (*Cronaca della Famiglia* cit.).

o pochi anni prima, erasi portato contro la volontà paterna (1) ad abitare in Sospello. Può essere che per le seconde nozze del padre più non avesse voluto rimanere a San Martino, e può anch'essere che fosse stato attratto a Sospello dai congiunti della madre, o da quelli della consorte, che tutti vi primeggiavano, oppure dal desiderio della sposa sua di fermarsi o di ritornare nel luogo nativo; e per certo a qualcuno di questi motivi, od a tutti insieme, si erano unite le maggiori comodità ed i maggiori vantaggi che presentava la principale terra della vicaria (2).

Non vi era giunto in umile stato; tosto il padre gli diede case, terre e più di tremila fiorini in tanti crediti; e tanto era il danaro che egli aveva, che, al dire di lui medesimo, ne impiegò grande somma nella gabella.

Ricco, di chiara stirpe, stretto per vincoli di sangue o di affinità alle case più antiche, illustri ed autorevoli della novella patria, subito in essa primeggiò anch'egli, e lo si vede sedere primo console di Sospello nel 1533 (3).

<sup>(1) «</sup> Item quia dictus *Nicholaus* ejusdem testatoris filius, licet non suo consensu, seorsum habitat et in loco Sospitelli domicillium facit . . . . . . » (Testamento 24 novembre 1539 di *Giovanni de Gubernatis*).

<sup>(2)</sup> Sospello — scriveva Sigismondo Alberti in sul principio del secolo XVIII — «è capo d'una Vigaria, ò piccola Provincia di trenta, e più Luoghi, tra quali stanno un Marchesato, due Baronie, e 22 Contadi. Porta il titolo di Contessa di Molineto, e di Castiglione, tiene la Padronanza delli 24. Castelli del suo vasto Territorio, e participa nella Signoria degli antichi Castelli di Bravo, Codolis, e Campolanzo. — Hebe già Vescovi propri, ma dal 1411. in quà li Vescovati di Sospello, e di Ventimiglia sono uniti sotto l'istessa Mitra » (Istoria della Città di Sospello cit., p. 9 e 497).

<sup>«</sup> Le siége de la viguerie du comté de Vintimille et val de Lantosque était à Sospel, caput Vicarie, prout a longo tempore citra extitit, comme nous l'apprend une ordonnance du 1º juin 1383. C'est là que siègait la cour royale, curia et que se tenaient les parlements parlamenta, ainsi que conseils généraux, consilia generalia » (E. Cais de Pierlas, Statuts et priviléges accordés au Comté de Vintimille et Val de Lantosque par les Comtes de Provence, pag. 24, 25, 91).

<sup>(3)</sup> Il cav. Rossi dice che *Nicolò* fu console nel 1530; ma nell'elenco dei consoli fatto dall'ab. Alberti (op. cit., p. 465 e seg.) vedonsi sotto l'anno 1530 Antonio Ricci e Matteo Corvesi, e sotto l'anno 1533 *Nicolò de Gubernatis*, primo console, e Michele Boriglioni, secondo console.

Pare che, a guisa del genitore, abbia ancor egli servito lodevolmente, ma non sappiamo se in Sospello od altrove, l'infelice duca Carlo III (1).

Ebbe pure molto a cuore la condizione dei figli: non tralasciò spese per tenere agli studi *Antonio*, che portava amore alle mediche discipline; e per *Donato*, che egli voleva instradare alla carriera ecclesiastica, acquistò il priorato di S. Gervasio di Sospello.

Ma la morte troncava ben presto queste paterne cure. Nicolò era già infermo nel 1544, come appare dal testamento da lui dettato, nel giorno 20 di dicembre, al notaio Pellegrino Vachieri, e lo si vede ancora, o nuovamente, infermo due anni dopo, e dettare, nel giorno 6 di settembre, un codicillo al notaio medesimo. Poscia più non si hanno notizie di lui (2).

<sup>«</sup> Il Governo Politico (di Sospello) è amministrato da due Consoli, un Assessore, due Auditori, e 40. Decurioni. Il Giuridico in prima instanza dal Giudice, che sempre è persona laureata, ed in seconda dal Prefetto. Per il Militare hà quatro Compagnie di Scelti, comandate da Capitani, Tenenti, e Alfieri tutti Sospellesi, e subordinati al Colonello, e Capitano generale di Vigaria, il quale suole risieder in Sospello » . . . . . . I consoli di Sospello « ne tempi antichi venivano onorati col titolo di Nobiles, et Egregii, e da molti lustri in quà con quello d'Illustrissimi Signori . . . . . À Sospello il Magistrato della Città è composto di quaranta Patrizi, ò sia Padri della Patria, in testa de quali sedono li due Consoli, che sono quasi sempre ambidue Gentilomini, un Assessore sempre Laureato, due Auditori de Conti, Segretaro, Archivista, Controlore, e Tesoriere » (Op. cit., p. 9, 465 e 462).

<sup>(1) «.....</sup> inseguendo li vestigij de suoi maggiori cosi ben affetti alla nostra corona, et in specie del fu Nicolao de Gubernatis suo padre che in molte occasioni, et in diuersi impiegi (sic) comessili come suddito fedelissimo, et officiale uigilantissimo ha fatto conoscere il zelo straordinario che tiene all'auanzamento del seruitio nostro ». Così sta scritto nelle Lettere di governatore e prefetto di Barcellona per il Vassallo Donato de Gubernatis del duca Emanuele Filiberto, del 23 luglio 1572 (Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio); ma non puossi prestar fede a tale documento, senza dubbio apocrifo, come dirò nel capitolo II.

<sup>(2)</sup> Girolamo Rossi (op. cit., p. 8) dice che « nel 1547 figura ancor vivo, e nel 1548 non viene più ricordato ». — Ciò appare dagli atti della divisione della eredità di Giovanni Tonduti (V. la nota 1ª a piè della pag. di n. 674). — Il contratto di matrimonio tra Francesco Deporta e Lequinetta Novi fu rogato dal notaio Pietro Riccio, il giorno penultimo di settembre del 1556, » Suspitelli in aula domus habitationis heredum quondam Egregij Nicolai De Gubernatis ».

Col suo testamento elesse sepoltura nella chiesa di s. Francesco, avanti all'altare del Nome di Gesù; fece alcuni legati ad essa chiesa, alla fabbrica di quella di s.ta Croce, di s. Michele, di s. Pietro e delle altre chiese campestri di Sospello, e volle che si facessero celebrare alcune messe dal padre guardiano, o dai frati, del convento di s. Francesco; rivolse parole di viva gratitudine all'amorosa sua compagna, la nobile Onorata Vachieri (1), e con legati a lei fatti volle darle maggior prova del grato suo animo; dei figli Donato, Margarita, Lodovico, Peirinetta e Billeta, ch'erano ancora in età pupillare, affidò la tutela alla moglie, e la cura a Claudio de Gubernatis, suo fratello, ed a Baldassarre ed a Melchiorre Vachieri, suoi cognati; raccomandò umilmente tutti i suoi figliuoli e le sue figliuole al padre suo ed allo suocero (2); legò cento scudi d'oro per ciascuno ad Antonio ed a Donato; dotò le figlie in cinquecento e cinque fiorini; chiamò a suoi eredi universali i figli Andrea, Claudio, Giovannetto e Lodovico.

Col suo codicillo lasciò l'usufrutto di ogni sua sostanza alla diletta sua consorte, per tutta la vita di lei; volle che, ove venisse ella a morire, spettasse la tutela de' suoi figli a suo fratello Claudio de Gubernatis; portò le doti delle figlie a scudi 200 d'Italia; accrebbe di scudi 50 il legato fatto al figlio Antonio.

Come si vede, anche Nicolò de Gubernatis aveva numerosa famiglia: sei figliuoli maschi e cinque femmine, perchè io non ho ancora fatto menzione di Franceschetta, maritata con Andrea Galandrini (3), e di Giovannetta, la quale nel 1544 già era uscita dalla età pupillare.

<sup>(2) «</sup> Item plus dictus Testator rogat et requirit amore Dei Nobiles et Egregios Dominos Johannem De Gubernatis eius dilectum patrem, Dominum Dominicum Vaquerii eius socerum quatenus quamdiu vixerint, dignentur et velint habere curam filiorum et filiarum ipsius Testatoris».

<sup>(3) «</sup> La Franceschetta, vivendo il padre, fu maritata col capitano Andrea Galandrini figlio di Onorato. — Testamento di Onorato Galandrini del 26 Gen-

Si è da Claudio, da Donato e da Lodovico, figliuoli di Nicolò giuniore, che ebbero origine i tre rami principali della nobile sospellese famiglia De Gubernatis. Del ramo di Donato, che si stabilì in Nizza e che più di ogni altro risplendette per nobiltà e per ricchezze, furono i Conti di Baussone, resi famosi da quel Gerolamo Marcello, che morì gran cancelliere di Vittorio Amedeo II re di Sicilia; al ramo di Claudio, che con l'altro di Lodovico rimase in Sospello, appartennero i Conti di Gorbio; e ai giorni nostri il conte Angelo De Gubernatis, chiaro per elettissimo ingegno, per singolare erudizione e per molteplici opere insigni, fa risplendere più che mai il ramo di Lodovico.

Discorrerò degl'uni e degl'altri separatamente.

Qui dirò soltanto quanto riguarda Antonio e Ándrea, pur avvertendo che nessuna notizia si è rinvenuta relativamente a Giovannetto ed alle quattro figlie nubili, che Nicolò aveva (1).

Compiè Antonio de Gubernatis i suoi studi, e conseguì la laurea dottorale in medicina. Ricordasi ad onor suo che, nell'anno 1547, la perizia di lui fu di grande giovamento ai Sospellesi (2).

naio 1577. ricevuto dal Not.º Bovis Marini Sospellese » (Cronaca della Famiglia cit.).

Giovanni, Onorato ed Andrex Galandrini furono consoli di Sospello nel 1372, nel 1519 e nel 1554. — « Nella Piazza di S. Michele havea l'anno 1481 legiadra Casa Bartolomeo Galandrini, à cui li quindeci di Genaro il Capitano generale di Vigaria concesse facoltà di collocare due marmoree Colonne alla predetta Casa » (S. Alberti, op. cit., p. 466, 470, 471, 463).

<sup>(1)</sup> Nell'archivio di Stato in Torino, sezione III, negli Indici de' Feudi, là dove sono registrate le investiture ed i consegnamenti di San Martino di Lantosca, si trova: « 1606. 20 Genaro. Gioanetto Gubernatis — Com. Fio Bonfiglio 1618. in 1627, fol. 135 — Beni enfiteutici sottoposti à Laudemij, e Treseni ». Però tale consegnamento non venne già fatto dal Giovannetto di 'Nicolò de Gubernatis, sibbene dal Giovanni di Gaspare de Gubernatis, che di fatto possedeva in San Martino beni enfiteutici e ragioni feudali in sul principio del secolo XVII (V. nella pag. 690 la nota di n. 1).

<sup>(2) «</sup> Per sospetto di Peste la nostra Città procedè all'eletione de Conservatori di Sanità, e de' Comandanti de' Quartieri, e a' posti soliti si misero le Guardie negli anni 1547, e 1578 per il mal influsso, che atorno atorno ci minaciava............... A' nostri Cittadini nel 1547 fu di gran giovamento la peritia del Medico Antonio de Gubernatis stipendiato dalla Città in 40 Scudi d'oro » (S. Alberti, op. cit., p. 255). — V. la nota a piè della pag. di n. 675.

Andrea con lo zio paterno Claudio e col fratello suo, che Claudio parimente si chiamava, trovossi di presidio nel castello di Nizza l'anno 1544 (1). Prese per moglie la nobile Battistina, e pose in Nizza la sua residenza, non per servizio militare, ma piuttosto, a mio credere, per imprese commerciali e per continuare specialmente quei lucrosi negozi, che il padre suo aveva coi gabellieri del sale (2). Ebbe casa in Nizza (3) ed in vicinanza della città alcune possessioni, tra le quali quella denominata La Beffa, che fu poi venduta dopo la sua morte, nel 1584, per la somma di scudi 1113 e grossi 29, dalla nobile Brigida, sua seconda moglie e madre e tutrice di Nicolò de Gubernatis suo figlio (4).

Poichè mi è occorso di far cenno di cappellanie fondate dai nobili *De Gubernatis* e di cappelle di loro spettanza, stimo dover mio di dire qualche cosa di più intorno ad esse, quasi per completare le notizie che mi fu possibile di raccogliere intorno alle prime generazioni dell'illustre Casato.

Si è visto che da *Nicolò seniore* era stata fondata la cappellania di Nostra Signora della Grazia, nella chiesa parrocchiale di San Martino; che suo figliuolo *Giovanni* ne aveva accresciuto di molto la dote e lasciato il padronato a' suoi discendenti maschi con ordine di primogenitura, e che aveva eziandio preparato a sè ed alla famiglia sua monumenti sepolcrali in essa cappella di Nostra Signora.

Nicolò giuniore, posta appena in Sospello la sua residenza, volle imitare l'esempio dell'avolo e del padre, erigendo nella

<sup>(1)</sup> Op. cit., p. 371.

<sup>(2)</sup> V. nella pag. 669 le note di n. 1 e 2.

<sup>(3) &</sup>quot; 1551. 28 Gennajo pro Eg. Andrea De Gubernatis ex. act. Nicie Bart. Millonis Not. — 1555. 28 Jan. Instrum. ricevuto dal Not. Ludovico Millonis nel cui fine si legge Actum Nicie in domo Egregii Andree De Gubernatis testes idem De Gubernatis » (Cronaca della Famiglia cit.).

<sup>(4)</sup> La vendita della possessione La Beffa fu fatta coll'intervento e col consenso dei nobili Pietro Lamberti e Donato Gubernatis, zii di Nicolao Gubernatis ed esecutori testamentari del defunto nobile messer Andrea. La stretta parentela di Pietro Lamberto con Nicolao de Gubernatis fa credere che la nobile Brigida fosse del casato dei Lamberti.

regione detta Condamina una chiesuola dedicata a S. Cristoforo (1). E fors'anco alla sua pietà è dovuta la cappella esistente nella chiesa della Madonna della Consolazione di Sospello, dedicata al Nome di Gesù, della quale Monsignor Brizio,
vescovo d'Alba, disse esserne stati investiti dai padri francescani i De Gubernatis, Doctoralibus Laureis, Præfecturis, et
Senatoria Toga insignes (2). Questa cappella, in cui volle esso
Nicolò venire sepolto, fu per i discendenti di lui il vero sacello
gentilizio, nel quale venivano pure a trovare sicuro ed onorevole riposo le loro spoglie mortali (3).

(1) « S. Cristoforo alla Condamina, propria de' Gubernatis, fondata 1524 » (Alberti, op. cit., p. 604).

(3) « Ciascheduna Capella ha la sepoltura propria, ne vi si può sepellir alcuno, salvo col consenso de Padroni di esse » (Alberti, op. e l. cit.).

Il conte Gerolamo Marcello de Gubernatis acquistò nel 1661 la proprietà della cappella di san Giuseppe nella chiesa dei padri conventuali di san Francesco in Nizza; e, quale coerede del senatore e cavaliere don Gerolamo Marcello Vivalda, suo zio materno, aveva eziandio la cappella di sant'Antonio nella chiesa dei Riformati in Cimella, in comune col referendario Bartolomeo Ferrero, figlio del signor Leandro (V. test. 13 ottobre 1685 del conte Gerolamo

<sup>(2)</sup> La chiesa della Madonna della Consolazione e l'attiguo convento dei padri minori di s. Francesco furono murati intorno all'anno 1480. — Tale chiesa vien detta dall'abate Alberti « delle più magnifiche, che si vedano in tutta la Provincia ». In essa « quale è à tre Navi, ed è capace di quatro in cinque mila Persone per il gran concorso di Popolo nelle Feste, sono tredeci Altari, de quali li Padri ne hanno investito diverse Famiglie ». Dei Vachieri, signori di Castelnovo, era la cappella dei tre Re Magi; avevano quella di s. Giovanni Battista gli Alberti, opibus quidem, et Laureis, sed magis pietate celebrandi; quella della Madonna delle Grazie e di sant'Antonio da Padova, i Ricci, Tebanæ Religionis honoribus, et Tribunaria potestate conspicui (S. Alberti, op. cit., p. 568 e seg.).

<sup>«</sup> De conventu S. Francisci Suspitelli . . . . . . Etenim in eius Ecclesia constructis per unamquamque infrascriptarum familiarum peculiaribus aliquot Sacellis, Dei cultus mirum in modum augetur A Vacherijs quippe Castrinoui Condominis trium Magorum adoratio; A Ricijs Thebanæ Religionis honoribus, et tribunitia potestate conspicuis Mariæ gratiarum patrocinium; A Gubernatis doctoralibus Laureis, præfecturis, et Senatoria toga insignibus Nominis Jesü veneratio; Ab Albertis opibus quidem, et laureis, sed magis pietate celebrandis Joannis Baptistæ Sanctitas; A Codretis mira in Seraphicum Ordinem propensione, et liberalitate præclaris Spiritus Sancti Charismata . . . . . . A Pastoreis Josephi Christi nutritii castitas; Ab Argerijs denique Didaci innocentia celebratur » (F. Paulus Britius, Seraphica subalpinæ D. Tomæ provinciæ monumenta, Taurini M. DC. XXXXVII, p. 214-216).

« Nessuno ignora — acconciamente si osserva dal cavaliere Rossi nella sua pregiata Monografia - come nel passato secolo ancora, le disuguaglianze sociali si rivelassero non solo nelle fogge di vestire e nel modo di parlare, ma fossero riuscite a far capolino nelle chiese, dove gli altari marmorei delle cappelle private portavano d'ordinario nel timpano del frontone uno scudo che era lo stemma della famiglia; e nell'ancona, prosteso ginocchioni davanti la Vergine od il Santo protettore, appariva colla gorgiera inamidata il patrizio fondatore del sacello; quindi ai lati, dentro nicchie o su mensole di marmo, sporgeano il capo alcune erme o busti di personaggi ricordati da ampollose iscrizioni; sul pavimento infine, davanti la predella dell'altare, incorniciata da elegante sagoma, pesava la lastra marmorea destinata a chiudere la bocca del sepolcreto gentilizio. In questo sacro luogo era religiosa usanza convenire in determinate feste dell'anno; ed i numerosi membri dell'illustre casato puntualmente accorreano alle novene, alle messe cantate ed agli anniversari, mantenendo con tal vincolo religioso qualche traccia della costituzione dell'antica gens » (1).

Per i patroni della cappella del Gesù — lo vedremo ben tosto — non era immeritato l'elogio, che essi fossero doctoralibus laureis, præfecturis et senatoria toga insignes.

Marcello de Gubernatis). — Però la famiglia De Gubernatis, prima assai che il conte Gerolamo Marcello acquistasse la cappella di san Giuseppe, già aveva nella chiesa dei Francescani di Nizza le sue private sepolture. Se ne ha una prova nel testamento del signor Giovanni Battista, del 2 agosto 1630, nel quale sta scritto: « eleggendo al suo corpo, quando sarà fatto cadavere, sepoltura nella chiesa de' Reverendi Padri francescani di detta città e nel monumento de' suoi Magiori ».

<sup>(1)</sup> Rossi, op. e l. cit.



Il nobile Donato de Gubernatis, priore di s. Gervasio, lascia Sospello e l'abito ecclesiastico, va a Nizza, prende moglie e cinge la spada; alfierè nel forte di Villafranca sotto Andrea Provana di Leynì; secondo console di Nizza, nel 1592; nel 1600 riceve dal duca Carlo Emanuele I amplissimo privilegio di nobiltà e concessione di stemma gentilizio. - Falso diploma del duca Emanuele Filiberto. - Clemente e Giovanni Battista, nati da Donato e dalla nobile Lucrezia Galleani, figliuola di Leonardino consignore di Castelnuovo, sono entrambi lodati dal duca Carlo Emanuele. Il primo, uomo d'arme, combatte nelle guerre della fine del secolo XVI; consigliere della città di Nizza; nel 1625 instituisce una primogenitura; vuole che succedendo in essa un discendente da femmina pigli il nome e le armi della casa De Gubernatis, ed è per questo che i marchesi Ferreri d'Alassio si chiamano De Gubernatis e portano unite alle loro le insegne di quell'illustre famiglia. - Il secondo, Gio. Battista, sposa nel 1592 la nobile Dorotea di Andrea Isnardi, consignore di Peglione; è impiegato nella gabella generale del sale; gentiluomo difensore nel consiglio di Nizza; primo sindaco della città, nel 1618 e nel 1619. Col suo testamento del 1630 impingua la primogenitura instituita dal fratello. Lascia dopo di sè quattro figli legittimi: Donato, Fabio, Caterina, moglie di Annibale Bonfiglio, e Dorotea, monaca in s.ta Chiara; inoltre un figliuolo naturale, chiamato anch'esso Gio, Battista Gubernatis. - Fabio è assessore della città nel 1628, poi veste l'abito ecclesiastico; canonico della cattedrale di Nizza; commendatore della Madonna del colle delle Finestre. - Donato, figlio primogenito del nobile Giovanni Battista e della nobile Dorotea Isnardi, ha in moglie Anna Maria, figliuola di don Alessandro Vivalda, cavaliere dei ss. Maurizio e Lazzaro, e della dama Anna Francesca Lascaris di Ventimiglia del Castellar; nascono da questo matrimonio Gerolamo Marcello, Gio. Battista, Alessandro, Anna Francesca e Camilla. -Gerolamo Marcello diventa gran cancelliere di Savoia; si discorrerà a lungo di lui nel seguente capitolo. - Gio. Battista è commendatore di Nostra Signora e s. Biagio de Pratis, nel territorio di Levenzo. - Alessandro, domenicano col nome di Clemente, è inquisitore generale per il Piemonte. - Camilla sposa un Riccardi d'Oneglia, della famiglia dei conti di Lantosca.



er seguire l'ordine naturale, dovrei far parola del ramo di *Claudio*; ma gli faccio precedere quello di *Donato*, perchè, come già mi è occorso di osservare, esso primeggiò di fatto, risplendendo per nobiltà e per ricchezze più di ogni altro della casa *De Gubernatis*.

O per inclinazione vera che avesse, o più probabilmente per seguire il desiderio altrui, Donato de Gubernatis si era incamminato per la strada del sacerdozio. Tosto Nicolò, suo padre, senza badare a spesa, aveva trovato il modo di ottenere per lui il priorato di s. Gervasio di Sospello. Quindi, parendogli che tale suo figlio potesse vivere onestamente e decorosamente coi redditi di esso beneficio, gli aveva soltanto legato cento scudi d'oro col suo testamento del 1544. Tuttavia, siccome Donato era ancora giovanetto ed ancora non si trovava al godimento dei frutti del priorato, aveva il padre imposto agli eredi suoi universali di aver cura di lui, di tenerlo in casa, di provvedere ad ogni sua occorrenza secondo la sua condizione, sino a tanto che avesse raggiunto l'età di venticinque anni; di sopportare tutte le spese per la prima messa di lui. Aveva però eziandio fatto divieto a Donato di conseguire in tale tempo il legato degli scudi cento, a meno che avesse voluto perfezionare i suoi studi; nel quale caso essi eredi gli avrebbero dovuto dare a buon conto del legato scudi venticinque d'oro in ciascun anno. Inoltre era stato dal padre ordinato a' suoi eredi di procurarsi le bolle del beneficio di s. Gervasio, le quali già erano state spedite in favore di Donato, e si trovavano tuttavia in Roma presso il signore Stefano Drago di Sospello, per quindi conservarle e rimetterle a Donato, quando avesse toccato gli anni venticinque.

Questo signor Drago dimorava in Roma, e forse aveva egli stesso trattato e condotto a buon fine il negozio del priorato. Ma, o perchè le bolle non fossero così presto arrivate a Sospello, o perchè il padre avesse prudentemente preveduto il caso, se non probabile, possibile, in cui il figlio fosse rimasto senza priorato e senza eredità, col suo codicillo, fatto due anni dopo del testamento, aveva creduto necessario di accrescere agli eredi universali il peso di tener in casa loro, di alimentare e di vestire *Donato*: ordinando che a ciò fossero obbligati non solo sino agli anni venticinque di esso *Donato*, ma sino a quando egli avesse avuto il possesso pacifico e reale del beneficio, e ne avesse percepito i frutti.

Non tardo Donato de Gubernatis a mutare carriera: depose la veste talare e finì per cingere la spada.

Portossi a Nizza (1), dove già era stata posseduta una casa dall'avolo suo paterno, dove già aveva dimorato, siccome ufficiale del presidio del castello, suo zio Claudio, e dove allora risiedeva il nobile Andrea de Gubernatis, suo fratello. Altresì Donato vi acquistò la cittadinanza e la trasmise ai suoi discendenti, i quali non solo con grande affetto poi sempre la conservarono, ma col loro ingegno, con opere egregie, con uffici eminenti la illustrarono. Quindi è che a serbare viva la rimembranza della casa De Gubernatis, dal nome di lei si intitola una delle vie di quella città (2) incessantemente dalla natura e dagli uomini abbellita, « oue i Cieli han depositato le gratie » (3).

<sup>(1) « 1565. 6 7.</sup> bre Instrum. di contratto trà il Nob. Messer Donato De Gubernatis, ed il Nob. Messer Napoleone Borriglione di Nizza » (Cronaca della Famiglia, presso il conte Angelo De Gubernatis). — « Il Donato che dal padre fu lasciato e chierico e Priore di San Gervasio in Sospello, deposto in appresso l'abito chiericale si transferì pur anche a Nizza e forse chiamatovi dal suo fratello Andrea » (Cronaca cit.).

<sup>(2) «</sup> Solo ci fu dato di scoprire che *Donato* trovatosi libero dopo la morte del padre, rinunciato il beneficio ecclesiastico, passò a nozze, come i fratelli *Claudio* e *Ludovico*; e divenne stipite di un ramo assai illustre in Nizza, dove una contrada s'intitola ancora oggidì del suo cognome » (Girolamo Rossi, *Notizie sulla famiglia De-Gubernatis* — estratte dal *Giornale Araldico-genealogico*, Anno IX, n. 6 — Pisa 1881, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Monsignor Della Chiesa, Corona Reale di Savoia.

Anche *Donato* non poteva a meno di trovare presso quel patriziato generoso e gentile lieta accoglienza; e di ciò ne è prova sicurissima l'onorevole parentado da lui contratto nel 1565 con uno dei più illustri casati nizzardi, sposando *Lucrezia* figliuola di Leonardino *Galleani*, consignore di Castelnuovo (1).

« 1568. 21 7. bre Instrom. per cui il monaco di S. Ponzio Don Cristoforo Galleani Priore di Scarena contrattò col Nobile Donato De Gubernatis di Nizza — Bartolomeo Milone Notaro » (Cronaca della Famiglia cit.).

« La [famiglia] Galliana, celebre presso gli storici genovesi, possedette quattro castelli con titolo comitale nel distretto di Boglio: di questa famiglia fu Ulisse presidente del senato di Torino » (Casalis, Dizionario geografico, voc: Nizza, p. 999). — « Oltre à i quattro Castelli, che con titolo di Contado tiene nella Baronia di Boglio, hà anche parte in Castelnuovo, che per via di donne acquistò dalli Roccamaura » (Monsignor F. A. Della Chiesa, Corona Reale di Savoia, parte 2<sup>a</sup>, p. 50).

« La famille Galleani qui, après avoir été agrégée à la noblesse féodale du pays eut des pages fort-glorieuses dans notre histoire, était d'abord une famille distinguée de la bourgeosie de Nice, où elle paraît être venue de Gênes ou de Vintimille exilée peut-être par le parti des Gibelins. En effet elle ne se voit pas nommée dans les réunions plénières des habitants en 1302 et 1305, tandis qu'en 1307 Raymond G. possède une maison in podio S. Martini (Receuil Ms. Niçois 2, 321). En 1310 P. Galeana est témoin à Nice (Arch. Capit. de Nice, n. 147); puis en 1333 Boniface Galiana est possesseur de biens dans la ville (Cod. Leopardus). En 1365 Jacques Galeani est consul des marchands (Arch. Municip. de Nice, B. 10). En 1398 et 1408 Jean G. est notaire à Nice (Arch. Cam: Conti Clav., 1, 2; Redditi gabelle, maz. 2, 2) c'est le père de Ludovic, qualifié d'apothicaire en 1421 (Conti Clav., vol. 5). Celui-ci eut deux fils, Humbert (Conti ricev., vol. 7) portant la même qualification (Conti Clav., vol. 20) et Jacques qualifié de mercator (Conti ricev., 31), qui épousa Honorée Roquemaure et devint un des coseigneurs de Châteauneuf » (E. Cais di Pierlas, Le fief de Châteauneuf dans les Alpes Maritimes du XIe au XVe siècle - Étude féodale et généalogique; nella Miscellanea di storia italiana, tom. XXIX, nota 7ª a piè della pag. di n. 496). - Onorata Roccamaura, vedova di Giacomo Galleani, fu investita di Castelnuovo il 22 settembro 1480, « aussi en qualité de tutrice de ses enfants Raphaël, Claude, Obert et Jean Galleani » (Op. cit., p. 496 e seg. - V. altresì le pag. di n. 480, 481, 484, 529 e segg.).

« 1490. Giovanni Galiano di Nizza, fatto con una sua Nave tremendo Corsaro, pigliò ne' mari di Sicilia, due barche Genovesi, le quali presso alla Sar-

<sup>(1) «</sup> Instromento di Matrimonio seguito tra il fu Nobile Donato De Gubernatis figlio del fu Nobile Nicolao di Sospello, habitante nella Città di Nizza, et la Nobile Lucrezia figlia del fu nobile Leonardino Galleano Consignore di Castelnuovo della stessa città di Nizza in data dell'ultimo Genaro 1565 rogato al Nodaro Pietro Villaris, estratto da suoi Protocolli per il Procuratore Collegiato Antonio Giacobi » (Prove di nobiltà di Ercole e Donato fratelli De Gubernatis, del 25 agosto 1683).

Fu secondo console di Nizza nel 1592 (1), e da un diploma del duca Carlo Emanuele del 17 di agosto del 1600 vediamo che egli era stato alfiere nel forte di Villafranca sotto il Signor di Leynì, generale delle galere ducali (2).

Tale diploma, con cui il duca di Savoia volle ricompensare il valore e la fedeltà di *Donato* e de' suoi congiunti (3), è gran-

degna restarono per tempesta sommerse, con la morte di 200 Genovesi, pigliò poi altra Nave di Giacomo Boezio Genovese contro li patti accordati. Ma sospinta la sua nave da' venti nel porto di Vignonetto in Provenza, fu quivi preso da Genovesi e condotto a Genova, dove torturato e condannato a morte, non si trovò chi eseguisse la sentenza, per una divozione, come venne detto, che aveva il detto Galiano, altri poi dissero che 4 Commissarii suoi Giudici non volessero farlo morire. Fu poi confinato in carcere a Lerici, di dove tosto liberato, venne anzi pensionato dalla Repubblica » (Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e popolari 1783, Ms. nella biblioteca dell'Università di Genova).

Antonio Galeani fu capitano della vicaria di Sospello nel 1505 (Sigismondo Alberti, Istoria della Città di Sospello, p. 267).

- « Merita un cenno speciale Carlo Giacinto Antonio De-Gallean, cavaliere dell'aquila bianca di Polonia, di Sant'Uberto Palatino, commendatore dell'ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere onorario dell'ordine di S. Giovanni, barone d'Issart e di Courtines, marchese di Salerno, conte di Castellet, consigliere intimo e primo maggiordomo dell'Elettore Palatino. Costui, dopo di aver ricevuto il titolo di duca dal papa Benedetto XIV, e quello di principe da Clemente XIII, il 15 settembre dell'anno 1761 veniva dall'imperatore d'Austria Francesco I innalzato alla dignità di Principe del Sacro Romano Impero, e nel diploma rilasciato si leggeva: Majores enim eius stabiliti ante annum millesimum Ventimiliæ etc. Di tale sua elevazione dava il Principe notizia alla famiglia Galleani di Ventimiglia» (Girolamo Rossi, Storia della città di Ventimiglia, Torino 1859, p. 288).
- V. Jean-Baptiste Toselli, Biographie Niçoise ancienne et moderne, Nice MDCCCLX, tome premier, p. 300-312: Galléan Jean, fils aîné de Pierre [siècle XVme]; Marc-Antoine; Ulisse; fra Ludovic [chevalier de Malte]; fra Jean-Jérôme [chevalier de Malte].
  - (1) Notizia data dal Conte di Roubion al conte Angelo De Gubernatis.
- (2) « Tre . . . . erano le Galere che Emanuele Filiberto aveva fatto allestire ed armare per la lega contro il Turco, Galere che portavano i nomi di Capitana, Piemontese e Margherita. Di esse aveva il governo Andrea Provana Signore di Leiny e Conte di Frossasco » (Felice Chiapusso, Relazione antica dello stato di Piemonte e Savoia; nella Miscellanea di Storia Italiana, Tom. XXVIII, nota 3ª a piè della p. 600).
- (3) «.... sendo informati anzi certificati quanto honoratamente si sia sempre portato il molto dil.º Donato Gubernatis cittadino di Nizza per la buona fedel ed affettuosa seruitù d'Alfiere fattaci per alcun tempo sotto il fu Signor di Leini Generale di nostre galee nel forte di Villafranca. Come anco

demente onorifico per la famiglia De Gubernatis; imperocchè con esso il duca dichiarò nobili esso Donato e tutti i suoi discendenti maschi e femmine, e gli aggregò agli altri nobili e vassalli degli stati ducali « come se fossero nati et procreati da nobile et antica stirpe di quattro aui paterni et materni (1) . . . . . . con facoltà di poter tenere, et acquistare feudi et giurisdittioni, et se n'haueranno dell'acquistate possederle e tener liberamente . . . . . et per maggior dimostratione, et segno di vera Nobiltà » loro concedette l'arma gentilizia in esso privilegio miniata e descritta (2).

Clemente suo figliuolo, seguendo sue pedate, d'huomo d'arme duranti tutte le passate guerre. et Gio: Battista altro suo figliuolo nelle cose della nostra general Gabella de' sali. et parimente Gio: Battista Gubernatis di Sospello figliuolo di Claudio fratello d'esso Donato che ci hà seruito et serue di Capitano di Militia nel Vicariato nostro di Sospello con ogni diligenza fedeltà et prontezza, et in ogni altre occasioni di nostro seruitio, oue gli habbiamo impiegati à nostra sodisfatt. ne oltre l'affettione che sempre hanno dimostrato et dimostrano uerso noi, et cose nostre . . . . ».

« Non lasciò senza premio il Gran Carlo Emanuele chi in questa guerra [con Enrico IV] l'havea particularmente servito. Ad Imperiale Rici giovane di valore, inclinato, e intelligente nelle cose Militari conferì li 25 Settembre 1601 la sopravivenza della Compagnia di cento Archibugieri di Sospello, ch'havea il Colonello Gioanon Rici suo Padre, il quale nelle Guerre di Provenza comandando detta Compagnia ha servito con intiera sodisfatione di S. A. R., e onore suo. Diede ad Alessandro Alberti la Signoria di S. Maria de Castello, e con altri segni di grata liberalità rimunerò molti altri » (Sigismondo Alberti, Istoria cit., p. 386).

(1) Con lettere del 14 giugno 1447 il duca di Savoia aveva conceduto la nobiltà a Raffaele Martini di Nizza « ac si ex utroque parentum latere ipse nobilium (?) ortus (?) protulisset »; ma in esse si soggiungeva: « que sic agimus, tam liberaliter et de gratia speciali, quam pro et mediantibus quinquaginta ducatis auri per nos propterea ab eodem Raphaele Martini habitis » (E. Cais di Pierlas, Le fief de Châteauneuf cit., p. 495).

(2) Siccome il privilegio del duca Carlo Emanuele I si estendeva soltanto ad alcuni dei nobili De Gubernatis di Sospello, eppur tutti usarono sempre pubblicamente e pacificamente delle medesime insegne gentilizie, parendomi assai posteriori le leggiere modificazioni da qualchedun di loro introdotte, convien dire che il privilegio ducale fosse assai più una conferma del diritto di usare di esse insegne, che non una concessione nuova. Potrebbe tuttavia anch'essere che dalla concessione fossero rimaste variate in qualche guisa le antiche armi della famiglia, o nella forma delle sei croci, o nella disposizione loro, oppure negli smalti o colori delle croci o del campo.

La stessa cosa deve dirsi della nobiltà della famiglia, perchè troppi docu-

Da alcuni si vuole (1) che egli fosse altresi governatore di Barcellonetta e delle sue valli nel 1572, e ciò viene dichia-

menti ne fanno manifesta la nobiltà antica, la quale, a mio avviso, non fu dal duca Carlo Emanuele che solennemente riconosciuta ed ampliata.

Nelle Prove di nobiltà dei « Sig. ri fratelli Conte Ercole e Vassallo Donato figliuoli del Sig. T Conte e Presidente De Gubernatis » del 1683, si legge: -" Più [si presentano] due pezze di riconoscenze fatte nel 1578 e 1579, 11 e 24 9.bre originali sottoscritti, essi Instromenti di riconoscenze dal fu Nodaro Sig." Millonis manualmente e tabellionalmente, dai quali consta che sino del sudetto tempo, il sudetto Donato tritavo dei detti Sig. ri Pretendenti veniva intitolato col titolo di Nobile, e che diede diversi beni in Enfiteusi, essi beni sovra il territorio della sudetta città di Nizza. - Più altro Instromento delli 15 di maggio 1573, dal quale risulta che detto fu Nobile Donato De Gubernatis fece acquisto d'una possessione sovra le fini di detta Città di Nizza dal Gio. Batt.ª Doria Gentiluomo di Genova, e che detto Donato viene intitolato col titolo di Nobile, ricevuto esso Instromento dal Nodaro Pietro Villaris, e dal medesimo manualmente e tabellionalmente segnato. Più per far constare che il titolo di Nobile, negli anni de' quali nei Sudetti Instromenti qualificava le principali e più conspicue famiglie del contado di Nizza, produce un Instromento delli 28 marzo 1577 di transazione tra li Nobili Antonio e Nicolao fratelli Grimaldi di Nizza con Madonna Franceschetta Grimalda loro sorella, per quale si enoncia che per sentenza del Senato in Torino sedente habbino ottenuto missione in possesso di diversi beni, e particolarmente d'una casa la quale fra le altre coherenze viene coherenziata alla casa del fu Nobile Agostino Lascaris da una parte, da ponente e da tramontana a quella del Nobile Celestino Lascaris, con il solo titolo sudetto di Nobili intitolati, esso Instromento ricevuto per il fu Nodaro Gio. Antonio Ramoino manualmente e tabellionalmente sottoscritto dal medesimo. - Più altro Instromento delli 24 9.bre 1578 manualmente e tabellionalmente sottoscritto Milonis Nodaro, per il quale l'honorando Giacomo Matteudo riconosceva a favore del nobile Donato De Gubernatis una fayssa [a prædium rusticum, ager » - V. Du Cange, Glossarium: Faicia, Faissa, Faissia, Fazenda], così Giovanni Langue la riconosce di tenere il (sic) dominio di detto Nobile De Gubernatis essa pezza di terreno e promette pagare ogni anno il servitio, con la ragione di laudare e tresenare. - Più altro Instromento delli 4 marzo 15.. (non appare del restante, a causa resta alquanto guasto) ricevuto dal Nodaro Gio. Batt.ª Galli e dal medesimo manualmente e tabellionalmente sottoscritto, per il quale Gio. Batt.a Gioanne, tanto a nome proprio che dei suoi fratelli ha confessato tener e posseder sotto il maggior Dominio e Signoria del Nobile Donato De Gubernatis habitante nella Città di Nizza con la ragione del laudemio e del treseno. -Più produce una testimoniale d'interpellanza fatta dal sudetto fu nobile Donato alla fu nobile Honorata Del Pozzo per fatto del pagamento d'un terseno in data delli 2 luglio 1573 ricevuto per il fu nodaro Gio. Batt. Raibaudo di Nizza, e dal medesimo tabellionalmente signato ».

(1) « Sullo spirar del secolo XVI lo troviamo [Donato de Gubernatis] Governatore di Barcellonetta, nella qual carica morì » (Girolamo Rossi, op. e l. cit.).

rato da lettere patenti del 23 di luglio di esso anno del duca Emanuele Filiberto (1). Tale documento sta presso i signori marchesi Ferreri d'Alassio; è ricordato dalla Cronaca della Famiglia De Gubernatis (2); servì per le prove di nobiltà, date dal cavaliere Orazio de Gubernatis nel 1709, per essere ammesso nella Religione di Malta.... eppure io lo devo

<sup>(1) «</sup> EMANUEL FILIBERTO - Per gratia di Dio Duca di Sauoia Principe di Piemonte Conte di Nizza etc. - Esendo cura et desiderio nostro di riconoscere la seruitù, e meriti di quelle persone che con singulari attestati di fedeltà si rendono degni di beneficenza, afinche la mercede ottenuta serua loro di sollieuo, et insieme di stimolo a continuare, et a crescere l'affetto nel ben seruire. Informati che il Vassallo nostro Donato de Gubernatis della Città di Nizza inseguendo li uestigij de suoi maggiori cosi ben affetti alla nostra corona, et in specie del fu Nicolao de Gubernatis suo padre che in molte occasioni, et in diuersi impiegi comessili come suddito fedelissimo, et officiale uigilantissimo ha fatto conoscere il Zelo straordinario che tiene all'auanzamento del seruitio nostro. Habbiamo percio stante la uacanza del gouerno, e Preffettura del Contado di Barcellona risoluto di gratificarlo di quel carrico assicurandoci che sia per sostenerlo, e reggere con tutta quella fedeltà, prudenza, e ualore che si richiede, e che da lui si prometiamo. Per tanto Habbiamo constituito, creato, e deputtato, e per le presenti di nostra certa scienza, et autorità che teniamo participato anche il parere del nostro Consiglio Creamo, Constituiamo, et Deputiamo il d.º Donato de Gubernatis Gouernator, e Prefetto nel Contado di Barcelona Mandamento, e Valli per iui seruire, et esercirlo durante il nostro beneplacito, et da cominciare dal primo giorno dell'Anno prossimo uenturo con titolo di Consegliere e Senatore, et con tutti li honori, gradi, autorità, dignità, sportule, dritti, e (sic) molumenti, preminenze, prerogatiue, immunità, priuilegij, etc. ogni altra cosa annessa, e dependente da d.º Gouerno, e Prefettura nelle qualità, e come sono stati soliti hauer, godere, e fruir l'altri Gouernatori, e Prefetti in d.º Contado, e con lo stipendio ch'a parte gli sara stabilito, del qualle uogliamo che goda dal giorno del posseso in puoi. Mandiamo per tanto, e Commadiamo (sic) a tutti li Magistrati, Ministri, Officiali, Vassali, e suditi nostri, Communità, Scindici et Huomini, et in particolare a quelli di d.ª Barcelona Mandamento Vali, et terre del Contado, et a chiunque altro fia spediente di riconoser (sic), tener, e reputar il sud.º Donato de Gubernatis per Gouernator, e Prefetto del d.º Contado di Barcelona, e di obbedire alli ordini, e commandamenti suoi nel concernente il d.º Officio, e seruitio nostro come a nostri propi senza dificulta alcuna sotto pena a noi arbitraria. Che così uogliamo Dat. in Torino Li uinti tre Luglio mille cinque cento Settanta due - EMANUEL FILIBERT - V. Stropiana -L. + S. - Caluxio

<sup>«</sup> Lettere di Gouernatore, e Preffetto . . . . . . . . . . . . con titolo di Conseglier, e Senator per il Vassallo Donato de Gubernatis . . . . . . are il primo giorno del Anno prossimo venturo ».

<sup>(2) «</sup> Donato . . . . . . già con Lettere Patenti dei 23. Luglio 1572 era stato eletto per Governatore di Barcelonnetta ».

dichiarare apocrifo. La scrittura è della fine del secolo decimosettimo; falsa è la sottoscrizione del Duca; false quelle del gran cancelliere Gian Tommaso Langosco, conte di Stroppiana, e del segretario di Stato Lodovico Nicolò Calusio, dei signori di Fenix. Il grande sigillo con le armi di Savoia, che vi è appiccicato, è ben differente da quello di Emanuele Filiberto; è però sincero (1), ed è uno di quelli che si usavano nei decreti del Senato di Nizza, circa il 1685, regnante il duca Vittorio Amedeo II.

Non occorrerebbe cercar altro. Tuttavia devo pur dire che non sono riuscito a trovare nessun cenno di esse lettere patenti nell'archivio della Rª Camera dei conti (2), e che il titolo di vassallo, che nelle medesime viene attribuito a Donato, più non si riscontra nel successivo autentico privilegio di nobiltà del 1600, nel quale non si sarebbe per certo dimenticato di ricordare un ufficio tanto onorevole per il decorato, come sarebbe stato quello di governatore e prefetto del contado di Barcellonetta, a cui andavano uniti i titoli di Consigliere e Senatore.

Donato de Gubernatis era di già mancato ai vivi nel 1615 (3), e gli erano sopravvissuti i figli Clemente e Giovanni Battista.

Clemente, uomo d'arme (4) nelle guerre della fine del secolo XVI, ebbe gli elogi del suo principe, il duca Carlo Emanuele I (5); fu consigliere della città di Nizza, il 30 di luglio

<sup>(1)</sup> Si legge senza troppa fatica: VIC . A[me]D . D : G . DVX . SAB[a . cha]B . MO[n . f . p.] PED . REX . CIP . [c.] NI :

<sup>(2)</sup> Archivio di Stato in Torino, sezione III.

<sup>(3)</sup> Il nobile *Donato de Gubernatis* nel 1584 era uno degli esecutori testamentari del fratello suo *Andrea*, e nel 1586 fu dai figli del fratello *Claudio* eletto arbitro nella divisione, che essi stavano facendo della eredità paterna.

<sup>(4) «</sup> Ogni Huomo d'Armi havea due Scudieri e un Servitore » (Sigismondo Alberti, Istoria della Città di Sospello, p. 298. — Vi si cita: Giustiniano, Annali di Genova, p. 75, 68). — Ercole Ricotti, Storia delle Compagnie di ventura in Italia, Torino 1845. vol. III, p. 245, 429-30, 440; — Angelo Angelucci, Dino Compagni ossia le balestre attorno ed altre voci e locuzioni militari della cronaca ad esso attribuita, Firenze 1879, p. 20.

<sup>(5)</sup> Diploma cit. del 17 di agosto 1600 (V. la nota 3ª a piè della pagina di n. 707).

del 1606 e l'11 di febbraio del 1607 (1). Nel 1625 instituì una primogenitura con una casa posta fuori del ponte della città, e con i beni che egli aveva acquistato nel territorio di Nizza. nelle contrade denominate Campo lungo (2) e Foncauda, o Carabassel; chiamò a goderne Donato, suo nipote di fratello. ed i suoi discendenti di maschio in maschio, poi l'altro suo nipote Fabio e parimente i discendenti di lui di maschio in maschio; quindi i discendenti maschi delle figlie di Donato e poi quelli delle figlie di Fabio, e successivamente i discendenti maschi di Caterina Bonfiglio, sorella di Donato e di Fabio, ed i discendenti maschi delle figlie di lei; infine, qualora le femmine chiamate non avessero prole mascolina, le loro discendenti femmine da femmine, per ordine sempre di primogenitura. Ma volle che, succedendo un discendente da femmina, fosse. egli « astretto a pigliare il nome ed armi d'esso Sig. Clemente ». Ed è per questa volontà che i marchesi Ferreri d'Alassio, raccogliendo la primogenitura della casa De Gubernatis, ne inalberarono le insegne e ne assunsero il nome, che conservarono e mantengono vivo e glorioso.

<sup>(1)</sup> Notizie date dal conte Caissotti di Roubion al conte Angelo De Gubernatis.

<sup>(2) « 1629, 28</sup> Giugno, Gio. Francesco Solaro Not. — Riconoscenza del Sig. Clemente Gubernatis figlio del fu Donato a favore del Conte e Governatore di Villafranca Sig. Badat di un orto di cinque eminate di semenza in circa avuto per compra dal Sig. Onorato Orsiero Sig. di Gilleta per atto rogato al Notajo Filippo Thaone, situato nel territorio di Nizza luogo detto nella regione di Campo longo servile di un annuo e perpetuo canone di Fiorini trè moneta di Nizza verso il sudetto Conte Badat, conforme all'ultima riconoscenza fatta dal sudetto Orziero li 9. 9. bre 1606, rogata al Notajo Pietro Antonio Bonfiglio. — L'eminata equivale a metri quadrati 772, 24, 50 ».

Con istr. del 7 di giugno 1619, ricevuto dal notaio Orazio Malausena, *Clemente De Gubernatis* aveva comprato un « servizio » dalla nobile Battista Camosso, vedova del sig. Dionisio Rosa.

Era egli in credito di considerevoli somme verso certi Vachiero; poichè con istr. del 24 di ottobre del 1635, ricevuto dal notaio Thaone, Francesca Alberti, vedova di Donato Vachiero, vendette a Gio. Francesco Vachiero q. Donato « tre case contigue, situate in Nizza, per il prezzo di scudi 1450 in oro, con obbligo di pagarne 210 al Capitano Lodovico e Dorotea giugali Alberti, ed il restante alli *Eredi di Clemente De Gubernatis* » (Notizie cit. del Conte di Roubion).

Clemente testo nel 1625 e mori nell'anno stesso (1).

Giovanni Battista, suo fratello, era stato impiegato dal duca di Savoia nella gabella generale del sale (2). Quale gentiluomo difensore dei privilegi della nobiltà, sedè nel consiglio della città di Nizza del 28 di giugno del 1615 (3) ed in quello del

Dal testamento del 1º luglio 1223 di Raimondo Chabaud « on apprend qu'il exerçait la gabelle de Nice . . . . . . La haute position féodale qu'il occupe se manifeste dans plusieurs articles de ce testament; il possède des maisons et une tour fortifiée, dans laquelle tous les cousins, qu'il a déjà indiqués, pourront venir chercher refuge et défense et s'y entr'aider contre tout ennemi qui voudrait les attaquer; en cas d'alerte, Astruga [figlia del testatore] enverra dans la tour ses propres vassaux au secours des personnes qui s'y seront refugiées . . . . . . . En dehors de Nice il possède des vassaux, soit à Châteauneuf que dans plusieurs autres châteaux, de diversis castellis meis » (E. Cais di Pierlas, Le fief de Châteauneuf cit., p. 421-23).

La torre di Castelnuovo « fut vendue, le 14 novembre 1559, avec certains points de juridiction à noble Thomas Morinelli employé à la gabelle du sel, qui le 14 août 1546 avait acquis des héritiers de Martin Barralis une part de Châteauneuf » (Op. cit., p. 489 e seg.).

Lodovico de Transio era generale gabelliere del sale dal 1569 al 1577, e a lui succedette in tale ufficio Nicolino Ratto. Ciò ricavo da alcune attestazioni da essi fatte in Torino nel 1586, per provare che Onorato Peyre di Nizza aveva per tanti anni esatto dal generale gabelliere o dai suoi agenti « fiorini quindeci moneta di Nissa delli fiorini quaranta che sono suoliti pagarsi annualmente per il transito dil salle nel territorio della Briga, douuti alli SS.<sup>11</sup> di esso luogo » (Archivio del signor cavaliere Gabriele Alberti della Briga).

(3) Nelle prove di nobiltà presentate, il 24 di maggio del 1709, dal cavaliere Orazio De Gubernatis per essere ricevuto nella Religione di Malta, si trova un attestato dell'archivista municipale di Nizza onde appunto mostrare che al consiglio del 28 giugno 1615 assisteva Giambattista di Donato de Gubernatis, come gentiluomo difensore dei privilegi della Nobiltà.

«..... les parlements nommaient des probi homines, qui avec le titre de défenseurs, deffensores, avaient mission de soutenir les droits et priviléges des communes qui constituaient la viguerie. Pareillement, lorsqu'il y en avait nécessité, les communes elles-mêmes nommaient pour un temps limité des défenseurs, deffensores seu sindicos. L'ordonnance de 1383 qui fixe ce privilége

<sup>(1) « . . . . .</sup> se ne morì nel 1625, con suo testamento di quell'anno » — « Testamento del Nob. Clemente De Gubernatis fu Donato ricevuto nel 1625 dal Notajo Gio. Francesco Bonfiglio » (Cronaca della Famiglia cit.).

<sup>(2)</sup> Diploma 17 agosto 1600 cit. — V. la nota 3ª a piè della pag. di n. 707. « 1625 7. Maggio. in Torino — Obbligo di pagamento di Gio. Batt.ª De Gubernatis verso il Sig.º Gio. Francesco Vachiero di Nizza di Fiorini 315. per altrettanti avuti in Torino dal Sig.º General Gabelliero » (Notizia data dal conte Caissotti di Roubion al conte Angelo De Gubernatis). — Gio. Battista possedeva in Nizza una casa « dirimpetto alla gabella » ed un magazzino « posto avanti la detta gabella » (V. suo testamento del 2 di agosto 1630).

1° di maggio del 1616 (1); fu in esso anno eletto dalla città per suo arbitro (2), ed ebbe l'onore di essere primo sindaco, o sindaco gentiluomo, nel 1818 e nel 1819 (3) « lo chè si è

n'était que la confirmation d'un précédent déjà établi en 1347, où il est plus explicitement énoncé. On y voit que dans chaque commune, in unoquoque locorum, du comté de Vintimille, on élisait annuellement deux probi viri, avec la mission de pacifier les inimicitias que essent inter dictas universitates et singulares personas earum et rancores, dissentiones etc.; ils devaient défendre les intérêts de ces communes contre toute personne, en se servant de l'aide de 4 conseillers; ils devaient aussi en cas de guerre, in facto guerre, envoyer le secours partout où ils le jugeraient nécessaire; ces probi viri, prenaient le titre de deffensores et avaient des appointements égaux à ceux des syndics » (E. Cais de Pierlas, Statuts et priviléges accordés au comté de Vintimille et Val de Lantosque par les comtes de Provence, Genova MDCCCXC, p. 26 e seg.).

- (1) « L'anno del Signore mille seicento sedeci, et al primo del mese di maggio, giorno di Domenica in Nizza, congregato l'Illustrissimo Conseglio di questa Città nel palazzo pubblico di essa ad instanza delli Illustrissimi Signori Don Giovan Francesco Cais Cavaliere della Sacra Religione de' Santi Maurizio e Lazaro, figliuolo del fu Sig. Giovanni, Dionigio Scaliero fu Dionigio, Bartolomeo Brunengo fu Giovanni et Giovanni Bigaccio fu Battista. Sindici d'ordine, et avanti il molto illustre Sig. Antonio del Pozzo, Baron di Bojone, prefetto nella presente città e contado di Nizza, citati prima tutti li Conseglieri al suono della campana del grande orologio, a voce di grida nelli luoghi et canti soliti per Lorenzo Periero Trombeta publico così riferente, nel qual conseglio sono intervenuti detti Sig.ri Sindici, più li Sig.ri Gaspare Grimaldo quondam Claudio, Giovan Battista Gubernatis fu Donato, Giovan Michel de' Giudici fu Francesco; Bartolomeo Giofredo fu Michele; Gaspare Audiberti fu Giovanni; Giacomo Gaudino fu Giovanni; Antonio Millo fu Pietro Defensori; Giovan Francesco Villaris signore del Thoet quondam Pietro; Orazio Isnardi Consignor di Peglione quondam Andrea; Giulio Achiardi Signor dell'Alp quondam Onorato; Tomas Genoino fu Pietro; Giovan Battista Ratto fu Agostino; Giacomo Cravezano fu Ludovico; Giovan Ludovico Rostagni fu Giovan Francesco; Giacomo Masini fu Giovanni; Giovan Battista Testoris fu Giovan Andrea; Guglielmo Sucone fu Antonio; Guglielmo Bonaudo quondam Giovanni . . . . . Nel qual consiglio sentita la domanda et proposta . . . . . detti signori sindici hanno proposto . . . . . Estratta da un Regestro autentico esistente nell'archivio della
- - (2) Notizia data dal Sig. Conte di Roubion.
- (3) « Al nome di nostro Signor Gesù Cristo amen l'anno di sua natività mille seicento dieciotto, l'indizione prima, et alli due del mese di settembre in Nizza. Ad ognuno sia manifesto che congregato il Conseglio della presente Città nel palazzo comune ad instanza delli Sig. ri Gio. Battista Gubernatis fu Donato, Bartolomeo Barrale fu Pietro, Giovan Falicone fu Bartolomeo, et

sempre reputato per un grado di particolare distinzione » (1). A proposito della qual cosa, è bene sapere che a Nizza si praticava — come vien detto nelle prove di nobiltà di Giuseppe Francesco de Gubernatis, del 1677 — « di far quattro Sindici, il primo de' Gentiluomini, il secondo de' Mercanti, il terzo degli Artisti, e il quarto di quelli della Campagna ».

Sino dal 1592 Giovanni Battista aveva stretto egli pure onorevolissimo parentado con una famiglia di Nizza, la quale a giusto titolo era annoverata tra le primarie e più nobili di quella città. Dorotea si chiamava la sposa, ed era figliuola di Andrea Isnardi consignore di Peglione (2).

« Conseglio tenuto li 20 Genaro 1619 con ratificanza dell'Illustre Conseglio fatta in favore della Sig. ra Lucrezia Caravadossa et M. ra Guglielmo Bonaudi di Nizza. — L'anno del Signore Mille seicento diecinove, l'indizione seconda, et alli vinti del mese di gennaro in Nizza ad ognuno sia manifesto, che congregato il Conseglio della presente città nel palazzo commune ad instanza delli Sig. ri Gioan Battista Gubernatis fu Donato, Bartholomeo Barrale fu Pietro, Giovan Falicone fu Bartolomeo et Pietro Bonaudo fu Giovanni, Sindici di ordine, et avanti il molto ill. Sig. Antonio del Pozzo Baron di Bojone . . . . . . Estratta . . . . . . . . . . . In fede Galli Notaro collegiato e segretaro » (Arch. del conte Angelo De Gubernatis).

(1) "..... nel 1616 fu Consigliere della Municipalità di Nizza, e negli anni 1618 e 1619 suo primo Console [lo chè si è sempre reputato per un grado di particolare distinzione].....» (Cronaca della Famiglia cit.).

(2) Dorotea ebbe una dote di 1200 scudi d'oro (istr. dotale del 6 di gennaio 1592).

Gli Isnardi erano stati investiti della metà del feudo, del castello e della terra di Peglione dal duca Emanuele Filiberto, nel giorno 7 di febbraio del 1580 (Prove di nobiltà di Giuseppe Francesco de Gubernatis, del 1677).

« La [famiglia] Isnarda, originaria d'Asti, ch'ebbe Caraglio con titolo di marchesato, e fu investita di altri feudi nel nicese contado: diede alcuni vescovi ed alcuni cavalieri dell'ordine supremo dell'Annunziata » (Casalis.

Donato, Fabio, Caterina e Dorotea nacquero da questo matrimonio; ma credo che il nobile Giovanni Battista de Gubernatis rimanesse vedovo ben presto. E tale conghiettura io faccio, perchè egli ebbe da altra donna, della quale non ho alcuna notizia, un figlio naturale, a cui impose il proprio suo home, e che non soltanto tenne in casa presso di sè, ma volle vi fosse tenuto per tre anni ancora dopo la sua morte da' suoi legittimi figliuoli ed eredi (1).

Lo si vede poi, esso nobile Gio. Battista, infermo nella casa sua e da lui abitata « nella strada di Giuttaria » dettare gli ultimi suoi voleri al notaio Gio. Francesco Bonfiglio, il giorno due

Dizionario geografico, voc: Nizza, p. 999; - Monsig. F. A. Della Chiesa, Corona Reale di Savoia, parte 2ª, p. 51).

Nel 1685 erano consignori di Peglione Pietro e Annibale fratelli Constantini della città di Nizza, figliuoli del signor Paolo e della signora Felice del q. Gio. Andrea Isnardi, vedova in prime nozze del signor Gio. Giacomo Lascaris del q. Teodoro consignore della Briga, il quale Gio. Giacomo era morto nel 1652 per ferite avute da Vincenzo Planteri, della Briga

<sup>«</sup> Isnardi Geoffroi, naquit à Nice, il servit à la cour d'Avignon en la double qualité d'archiatre et d'aumônier des papes Jean XXII et Benoît XII son successeur. Il fut ensuite promu à la chaire épiscopale de Cavaillon dans le comté d'Avignon, le 9 avril 1322, et à celle de Riez, le 17 août 1334. La dignité épiscopale ne le détourna point de ses fonctions médicales, qu'il continua auprès de sa sainteté jusqu'à sa mort survenue à Avignon en 1348. -Isnardi César, né à Nice, professeur d'éloquence dans la compagnie de Jésus, fit imprimer, en 1602, à Brescia, une oraison funèbre en latin, qu'il prononça à Milan, lors de la mort d'Alexandre Luciago, patricien bressian, en présence de S. G. M.gr le cardinal Frédéric Borromée, archevêque de cette ville. En 1604, il mourut de mort violente. Le Rossotto en fait l'éloge suivant : Isnardorum familia centum et mille gloriosissimam titulis, mea non indiget frigida laudatione. - Il y eut de la même famille Isnardi de Nice, deux évêques de Glandèves: Clément Isnardi, en 1609, et Octavien Isnardi, son neveu et son successeur » (Jean-Baptiste Toselli, Biographie Niçoise ancienne et moderne, tome second, p. 6 e 7).

<sup>(1) «</sup> Più esso Testatore, in ogni miglior modo che di ragione ha legato e lega a Gio. Battista Gubernatis suo figlio naturale scudi cinquecento, pure pagabili una volta solamente, con questo però che duranti tre anni continui dopo la morte d'esso Testatore, debba restare alimentato e trattenuto in casa d'esso Testatore a spese comuni de' suoi infrascritti eredi, volendo che, duranti essi tre anni, continui ad imparare l'arte che ha cominciato, o altra che meglio li piacerà, ed, essi spirati, esigere li conti d'essi scudi cinquecento per alimenti d'esso G. Batt.<sup>a</sup> » (Testamento del 1630, del sig. Gio. Battista Gubernatis del q. Donato).

di agosto del 1630 — anno tristamente famoso per la peste che desolava tutte le nostre contrade. Ordina di venire sepolto in Nizza, nella chiesa de' Padri francescani « e nel monumento de' suoi Magiori »; impingua la primogenitura instituita dal fratello Clemente, aggiungendo ai beni di essa una « vigna » a Carabassel; prelega al figliuolo Fabio « le terre ch'esso Testatore ha poste a Richies, territorio di detta Città, assieme li servizi, ragione di laudemio, trezeno e prelazione a quali sono affette la vigna di Giulio Proasso e degli eredi del sig. Fabrizio Sforza »; e parimente prelega a Donato, altro suo figliuolo, « la sua vigna posta dirimpeto al Convento de' Reverendi Padri di Cimella ».

Nell'anno medesimo del suo testamento il Signor De Gubernatis mancò ai vivi (1), e forse soccombette al male da cui era travagliato.

Fabio, uno dei figli di Gio. Battista, fece le cose al rovescio di quanto aveva fatto Donato, suo nonno paterno: dopo di avere vissuto nel secolo e di essere stato nel 1628 assessore della città di Nizza (2), vestì l'abito ecclesiastico; fu canonico della cattedrale di Nizza, ed ottenne la commenda mauriziana della Madonna del colle delle Finestre presso San Martino di Lantosca (3). Il testamento, da lui fatto il 27 di maggio del 1650, lo dimostra dovizioso, sacerdote zelante e molto affezionato alla sua famiglia (4).

<sup>(1)</sup> Cronaca della Famiglia cit.

<sup>(2)</sup> Notizia data dal sig. Conte di Roubion. — « . . . . . tanto quanto esso sig. Fabio starà di collocarsi in matrimonio, il detto signor Donato con sua famiglia possa abitare in essa casa senza pagamento di alcun sito (?) » (Test. di Gio. Battista Gubernatis, 2 agosto 1630).

<sup>(3) «</sup> Il Fabio . . . . . . . ottenne un canonicato nella chiesa cattedrale di Nizza » (Cronaca della Famiglia cit.). — Fabio nel suo testamento del 27 maggio 1650 vien detto commendatore mauriziano e canonico. — V. pure la nota 2ª a piè della pag. di n. 688.

Per atto del 9 di novembre del 1665 (?) fu eletto tutore dei figli del fratello Donato (Cronaca della Famiglia cit.).

<sup>(4) « . . . .</sup> Lega all'altare di San Giuseppe esistente nella chiesa di Santa Reparata di Nizza una Lampada d'Argento di peso d'oncie venti, più ha legato e lega alla Madonna SS.<sup>ma</sup> di Finestre e a quella che si ritrova all'altare

Catterina ebbe a marito Annibale Bonfiglio (1). Dorotea fu monaca in s. ta Chiara di Nizza (2).

Donato, che era il primogenito, pigliò moglie, e la sua scelta cadde sulla nobile donzella Anna Maria dei Vivalda (3), principali patrizi di Mondovì, che ebbero tra gli altri feudi la baronia di Mombarcaro, la contea d'Igliano ed il marchesato di Castellino (4). Padre della sposa era don Alessandro, cavaliere

maggiore di detto luogo di San Martino come anche alle figure di Giesu Bambino, che Ambedue tengono in braccio una corona d'argento per caduno, più ha legato e lega due pianete di damasco alla chiesa parrocchiale ». Ordina che, a spese de' suoi eredi, si facciano celebrare due messe per settimana, l'una all'altare dell'Annunziata, l'altra a quello di s.º Antonio da Padova nella chiesa di s. Francesco di Nizza; e vuole che se nella città di Nizza « vi sarranno sacerdoti della famiglia De Gubernatis debbano esser nominati a celebrare le suddette due messe per settimana e preferti a qualsiasi altro ». Lega alla cognata Anna Maria Vivaldi « tutti li frutti et usufrutti de' ciascheduni suoi beni sua vita durante »; 100 ducatoni all'anno per ciascuno ai suoi nipoti di fratello: Gio. Battista ed Alessandro; 500 ducatoni per ciascuna « per una volta tanto » alle sorelle loro e sue nipoti: Anna Francesca e Camilla; e chiama ad universale erede l'altro suo nipote Marcello.

(1) Le era stata promessa una dote di 2000 scudi d'oro d'Italia; quindi il padre di lei col suo testamento del 1630 provvide al pagamento di essa dote, e vi aggiunse il legato di « un anello del valore di scudi dieci d'oro ».

V. la nota precedente e la pag. di n. 712.

Pietro Bonfiglio era notaio di Nizza nel 1456 (E. Cais de Pierlas, Le XIe siècle dans les Alpes Maritimes — études généalogiques, Turin 1889, p. 108).

Nicolao Bonfiglio, cittadino nicese, era anch'egli notaio e commissario ducale per le ricognizioni nel contado di Nizza. Avanti a lui, nel giorno 11 di gennaio del 1547, i nobili Giacomo e Bartolomeo fratelli de Lescari si riconobbero vassalli di Carlo di Savoia « huius nominis secundi » [Carlo III], per il feudo della Briga (Pergamena nell'Arch. dei marchesi Ferreri d'Alassio).

Il presidente *Orazio Buonfiglio*, il 25 febbraio 1631 ebbe dal duca Vittorio Amedeo I lettere di donazione della giurisdizione e del feudo della Turbia con titolo di baronia (Vittorio del Corno, *La nobile famiglia Marenco di Fossano*, Torino 1884, nota a piè della pag. di n. 84: "Infeudatione del luogo della Turbia per Mons. Giacomino Marenco vescovo di Nizza)".

(2) Test. del padre e Cronaca della Famiglia cit.

(3) Il matrimonio si celebrò il 22 di dicembre del 1622, e la sposa portò allo sposo una dote di 3000 ducatoni (istr. dot. 28 aprile 1627: Prove di nobiltà di Giuseppe Francesco de Gubernatis, del 1677).

(4) Luigi Cibrario, *Jacopo Valperga di Masino*, Torino 1860, p. 118. « Sebbene dicasi che i *Vivaldi* venuti sieno in Nizza da Mondovi, però è

« Sebbene dicasi che i Vivaldi venuti sieno in Nizza da Mondovì, però è costante che la famiglia Vivaldi è originaria e Patrizia di Genova, e vi formò negli antichi tempi uno dei 28 Alberghi ai quali aggregavasi allora la nobiltà » (Cronaca della Famiglia cit.).

dei santi Maurizio e Lazzaro, gentiluomo di camera del defunto duca Carlo Emanuele, e generale dell'artiglieria del contado di Nizza. Madre della sposa era la dama Anna Francesca (1) fi-

« La [famiglia] Viualda deriuata dal Mondoui, che vi andò in persona d'Alessandro Caualiere de' SS. Mauritio, e Lazzaro Gentilhuomo Ordinario di Camera del Serenissimo Duca Carlo Emanuele di gloriosa memoria, e Generale dell'Artiglieria di questo Contado, et è stato padre di Marcello Senatore di quel Senato, che per ragione di sua madre di Casa Lascaris gode vna portione di Dosfreres « (Monsig. F. A. Della Chiesa, Corona Reale di Savoia, parte 2°, p. 52).

(1) Nel giorno 29 di luglio del 1640, con istromento ricevuto dal not. Gio. Lodovico Mancera (?) in Clanzo, nella piazza del Collet, gli uomini capi di casa di Clanzo, citati a suono di campana e adunati sulla detta piazza, costituenti il pubblico e general parlamento e rappresentanti tutta la comunità, riconoscendo che il signor Donato Gubernatis era creditore di essa comunità di scudi 1835, soldi 60 (?) d'oro d'Italia, per cessione a lui fatta dalla suocera signora Anna Francesca vedova del cavaliere don Alessandro Vivalda, cavaliere dei santi Maurizio e Lazzaro, e dal cognato senatore Gerolamo Marcello Vivalda, e che il signor Gio. Domenico Rorengo dei conti di Luserna, signor di Campiglione, luogotenente nel castello di Nizza per S. A. R., era parimente creditore di essa comunità di scudi 1692, diedero loro in pagamento delle dette somme « salvo e riservato il beneplacito di S. A. R. » i tre molini da grano, che la comunità possedeva, i quali erano stati valutati scudi 3343 d'oro d'Italia « oltre il trezeno dovuto » per la loro alienazione « sottoposti al maggiore e diretto dominio di S. A. R. al servizio annuo e perpetuo di L. 2 d'argento . . . . . . con proibizione alla d.ª Comunità e ad ogni persona di qualsivoglia grado e condizione di potere fabricare e far fabricare in d.º luogo e tenere altri molini di grano . . . . . . e con obbligo perpetuo a tutti li uomini abitanti di esso luogo e territorio di qualsivoglia grado e condizione si siano di andare macinare perpetuamente loro grani, biade, massaschi, legumi ed altre vettovaglie di qualsivoglia sorte che vorranno macinare alli detti molini tanto per il viver loro che di loro famiglie e viandanti indi pagare la macina a ragione di sedici uno con proibizione anche di non poter andare macinare ne far macinare altrove sotto pena di scudi tre d'oro ». --« È stato convenuto [col capitolo 8º] che d. Sigg. non potranno in qualsivoglia stagione o tempo pretender diritti ne ragione alcuna sopra le acque de quali d.i molini si servono salvo p. uso di d.i molini con dichiaratione che per adaquar le proprietà che restano sopra d.i molini si è sempre osservato . . . . . . . divertirsi l'acqua dal sabbato da sera al calar del sole d'ogni settimana respet.e senzachè si possi attorno ciò da d.i Sig. loro Agenti e fitavoli esser dato alcun impedimento ». - Siccome il credito del Sig. Gubernatis era maggiore di quello del Sig. Rorengo, questi, per avere sui tre molini diritti eguali ai suoi, gli diede un compenso.

In questo istrumento si premette che nel 1639 il principe cardinale di Savoia « contuttore di S. A. R. Governatore e administratore de' suoi stati », a cui la comunità di Clanzo, oppressa « da una immensità di debiti » aveva

gliuola di Onorato Lascaris, dei conti di Ventimiglia e dei signori del Castellar, morto primo presidente della Camera dei
conti di Torino, la quale dama aveva portato nella casa Vivalda il feudo di Dosfrayres. E dirò eziandio che fratello della
sposa del nobile Donato de Gubernatis era il cavaliere e commendatore dell'Ordine Mauriziano don Gerolamo Marcello Vivalda, consignore di Dosfrayres e senatore nel senato di
Nizza (1). Non parlo delle famiglie strette con vincoli di sangue
ai Lascaris del Castellar ed ai Vivalda, tra le quali vi era la
casa Del Pozzo, avendo Catterina Lascaris, unica sorella di

fatto ricorso, aveva delegato « il M.to Ill.re Sig. Gerolamo Marcello Vivalda acciò chiamati li creditori di essa comunità si procedesse alla liquidazione de loro crediti et censi quelli riducendo cioè li censi fatti conforme alla bolla di papa Pio quinto a 5 p. cento l'anno per l'avvenire come anche per li trascorsi non anchor ezati e quanto a censi repugnanti alla sud.ª Bolla ed altri contratti usurarij et ingiusti o in qualsia modo illeciti che p. quelli non sia dovuto alcun interesse, ma che l'ezato netto si dovesse tempo per tempo imputare in sorte conf.º alla disposizione della ragion comune e salvo per il cap.¹e del denaro effettivamente sborsato e dovuto per il giusto prezzo de merci e vettovaglie rimesse e convertite in utile di essa comunità reducendo per esso capitale vero e reale l'interesse a ragione di 4 % l'anno con imputatione d'ogni più ezato tempo per tempo in sorte e fatta la liquidatione al modo sud.º facesse rimettere o dare in paga ad ogni uno di essi e per la concorrente quantità di quello resulterebbe esser legittimo creditore tanti beni communi a giust'estimo e quelli non bastando tanti di quelli de particolari . . . . ». Che la comunità aveva quindi fatto chiamare i suoi creditori davanti al delegato Senatore Vivalda, e che un suddelegato, il M.10 Illustre signor Domenico Costantino de' signori di Castelnuovo, si era recato a Clanzo per fare la liquidazione dei crediti ed i pagamenti nel detto modo (Arch. del conte Angelo De Gubernatis).

(1) Sul sepolcro del Senatore Vivalda era stata posta questa iscrizione:

D. O. M. HIERONIMVS . MARCELLVS . VIVALDVS E . MONTE . REGALI

NON . DINASTA . NON . EQVES . NON . SENATOR SED . OMNIA

NEC . IN . AVLA . NEC . IN . FORO . CONSPICVVS SED . VBIQVE

CLARVS . NEQVE . EX . SE . NEQVE . EX . SVIS SED . VNDEQVEQVE . CLARISSIMVS ABIIT . NON . OBIIT

(Cronaca della Famiglia cit.).

Anna Francesca Vivalda, sposato Paolo del Pozzo, egli pure senatore nel senato di Nizza (1).

Come si vede, la parentela era splendida, e veramente avventuroso fu il maritaggio; imperocchè tra i figli dati alla luce dalla dama Anna Maria fu appunto quel Gerolamo Marcello de Gubernatis, che colle eminenti cariche, tanto degnamente da lui sostenute, recò il massimo splendore alla sua famiglia.

Per questo singolare personaggio, che ha ben diritto di prendere posto tra i più arguti e valorosi uomini politici che abbia avuto la Monarchia di Savoia, farò quanto feci per il Marchese d'Ormea nella parte prima di questo mio modesto lavoro, e a lui pure dedicherò tutto un capitolo.

Qui noto soltanto come egli avesse due fratelli e due sorelle: Giovanni Battista, Alessandro, Anna Francesca e Camilla. Il primo ebbe la commenda di Nostra Signora e s. Biagio de Pratis nel territorio di Levenzo, dipendente dal monastero di s. Ponzio (2); Alessandro, vestito l'abito di s. Domenico e preso il nome di Clemente, fu inquisitore generale per il Piemonte (3): e Camilla si accasò nei Riccardi d'Oneglia, della famiglia dei conti di Lantosca (4), i quali tuttora accoppiano

<sup>(1)</sup> V. la nota 13 a piè della pag. di n. 714.

<sup>(2)</sup> Cronaca della Famiglia cit.

Il 17 di gennaio del 1689 intervenne all'istromento di dote della pronipote Francesca Maria Raynaudi.

<sup>(3)</sup> Cronaca della Famiglia cit.

Nel 1700 fondò una cappella in Chieri (G. Rossi, op. cit., p. 11).

<sup>(4)</sup> V. nella pag. di n. 423 la « Transazione tra l'Ill.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> Riccardi, ed Ill.<sup>mi</sup> Sig.<sup>ri</sup> Ferrari « del 16 marzo 1686; — le pag. di n. 442-444; — la prima nota a piè della pag. di n. 463; — la pag. di n. 464; — le pag. 584-585, 591, 600-605.

<sup>«</sup> La famille Ricardi est une des familles consulaires de Nice et vassale de l'évèché. Dès le commencement du régime communal, nous trouvons au consulat G. Ricardi en 1146, P. en 1159, en 1164, Guigue en 1164 et 1184: [cfr. Cart. Cath. de Nice, 24, 25, 27, 28, 30, 36, 51, 53, 87, 93, 94, 95, 98]. — La famille Ricardi disparaît de Nice à cette époque [an 1250?] et paraît avoir résidé à Lantosque . . . . . . En 1304 on trouve parmi les témoins d'un acte de la Com. de Nice, Colrado de Ricardis de Lande [Loda près de Lantosque], signant à côté de Carlevario de Ricardis juge de Nice [Arch. Com. de Nice, A. 21]. En 1318, Antoine Ricardi dans le testament de François Badat

le armi della casa De Gubernatis alle loro gentilizie insegne (1).

[v. doc. n. IV]. En 1312 André Ricardi de Lantusca. En 1301 André Ricardi est juge de la viguerie. En 1295 B. Ricardi de Lantusca di Sospel [Arch. di Stato]. En 1333 Bon. Ricardi un des probi viri de Nice qui interviennent à la reconnaissance des habitants de Nice [Arch. Cam.: Cod. Leopardus] » (E. Cais di Pierlas, Le fief de Châteauneuf cit., nota 5° a piè della p. di n. 411, p. di n. 412 e nota 1° a piè di essa. V. Altresì le pag. di n. 408, 409, 411, 422).

(1) " Riccardi, Conti di Lantosca: inquartato: al primo; d'oro alla fenice di nero sulla sua immortalità di rosso: al secondo; di rosso a tre croci potenziate d'argento mal ordinate: al terzo; d'azzurro a tre piante di cardo al naturale, fiorite d'oro, una accanto all'altra in tre pali: al quarto; d'argento a tre croci potenziate di rosso mal ordinate " (Alessandro Franchi-Verney della Valetta, Armerista delle famiglie nobili e titolate della monarchia di Savoja).

## INDICE

## DELLA PARTE SECONDA

(1 MARCHESI FERRERI D'ALASSIO ED 1 CONTI DE GUBERNATIS).

Capitolo I. - La terra di San Martino di Lantosca è la culla dei conti De Gubernatis, i quali sono ricordati colà dalla tradizione popolare e dall'antico loro palazzo. - Se i De Gubernatis nizzardi traggano la loro origine da quelli di Roma. - Ambrogio de Gubernatis, circa la fine del secolo XVo, è investito dai principi del Monferrato del feudo di Castellazzo; gli succede il figliuolo Giorgio, che, privo di discendenza maschile, lega il feudo a Luigi de Gubernatis, suo cugino; ma Apollonia, figliuola di Giorgio, ricorre al Principe e ne ottiene l'investitura; sorge perciò quistione tra di lei e Luigi. - I nobili De Gubernatis di San Martino non discendono dai signori di Castellazzo; è però verisimile che siano della stessa loro famiglia, ed è pure probabile che siano del medesimo sangue di Stefano de Gubernatis, patrizio di Avignone nel 1461, e di Gerolamo de Gubernatis, vescovo di Trivico nel 1524. - Il nobile Nicolò risiede in San Martino nella seconda metà del secolo XVo; assai dovizioso; fonda nella chiesa parrocchiale la cappellania di Nostra Signora della Grazia. - La figlia sua Andrevia sposa il nobile Bartolomeo Fabri, ed il figliuolo suo Giovanni sposa la nobile Franceschetta di Giuliano Pellegrini, segretario della duchessa Jolanda e del duca Filiberto di Savoia, e poscia ricevitore generale e procuratore generale fiscale nel contado di Nizza. - Giovanni amplia il retaggio paterno: acquista il dominio diretto di beni enfiteutici in San Martino, Belvedere, Roccabigliera e Venassone; compra case e possessioni a Sospello, in Venassone, alla Scarena; ha crediti da tutte le parti. È commissario del duca Carlo III nella valle di Lantosca, nel 1538; il suo testamento del 1530 dimostra l'alta sua condizione e le grandi ricchezze di lui. - Gaspare, ultimo de' suoi cinque figli maschi, ne è l'erede universale. La sua discendenza si mantiene per circa due secoli ancora in nobile stato a San Martino; vi acquista nel 1604 ragioni feudali; ne è investita dai duchi di Savoia nel 1605 e nel 1678, e, per ultimo, dal re Carlo Emanuele III nel 1737. -Gio. Francesco, Antonio e Claudio, altri figli di Giovanni e fratelli di Gaspare, sono: il primo sacerdote, il secondo tesoriere della vicaria di Sospello nel 1559, ed il terzo ufficiale del presidio del castello di Nizza nel 1544. - Nicolò, loro fratello e figliuolo primogenito di Giovanni, sposa nel 1524 la nobile Onorata Vachieri di Sospello, della casa dei signori di Castelnovo; prende domicilio in Sospello, e vi è fatto primo console nel 1533; acquista per il figlio CAPITOLO II. - Il nobile Donato de Gubernatis, priore di s. Gervasio, lascia Sospello e l'abito ecclesiastico, va a Nizza, prende moglie e cinge la spada; alfiere nel forte di Villafranca sotto Andrea Provana di Leynì; secondo console di Nizza, nel 1592; nel 1600 riceve dal duca Carlo Emanuele I amplissimo privilegio di nobiltà e concessione di stemma gentilizio. - Falso diploma del duca Emanuele Filiberto. - Clemente e Giovanni Battista, nati da Donato e dalla nobile Lucrezia Galleani, figliuola di Leonardino consignore di Castelnuovo, sono entrambi lodati dal duca Carlo Emanuele. Il primo, uomo d'arme, combatte nelle guerre della fine del secolo XVI; consigliere della città di Nizza; nel 1625 instituisce una primogenitura; vuole che succedendo in essa un discendente da femmina pigli il nome e le armi della casa De Gubernatis, ed è per questo che i marchesi Ferreri d'Alassio si chiamano De Gubernatis e portano unite alle loro le insegne di quell'illustre famiglia. - 11 secondo, Gio. Battista, sposa nel 1592 la nobile Dorotea di Andrea Isnardi, consignore di Peglione; è impiegato nella gabella generale del sale; gentiluomo difensore nel consiglio di Nizza; primo sindaco della città, nel 1618 e nel 1619. Col suo testamento del 1630 impingua la primogenitura instituita dal fratello. Lascia dopo di sè quattro figli legittimi: Donato, Fabio, Caterina, moglie di Annibale Bonfiglio, e Dorotea, monaca in s.12 Chiara; inoltre un figliuolo naturale, chiamato anch'esso Gio. Battista Gubernatis. - Fabio è assessore della città nel 1628, poi veste l'abito ecclesiastico; canonico della cattedrale di Nizza; commendatore della Madonna del colle delle Finestre. - Donato, figlio primogenito del nobile Giovanni Battista e della nobile Dorotea Isnardi, ha in moglie Anna Maria, figliuola di don Alessandro Vivalda, cavaliere dei ss. Maurizio e Lazzaro, e della dama Anna Francesca Lascaris di Ventimiglia del Castellar; nascono da questo matrimonio Gerolamo Marcello, Gio. Battista, Alessandro, Anna Francesca e Camilla. -Gerolamo Marcello diventa gran cancelliere di Savoia; si discorrerà a lungo di lui nel seguente capitolo. - Gio. Battista è commendatore di Nostra Signora e s. Biagio de Pratis, nel territorio di Levenzo. - Alessandro, domenicano col nome di Clemente, è inquisitore generale per il Piemonte. - Camilla sposa un Riccardi 







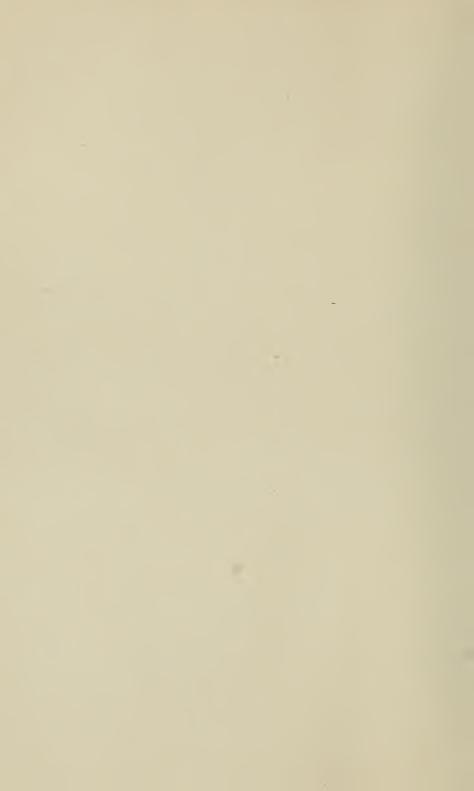







